







#### NUOVO

# DIZIONARIO

ISTORICO,

OVVERO

### ISTORIA IN COMPENDIO

Di tutti gli vomini, che si sono renduti celebri per talenti, virtù, sceleratezze, errori &c.

DAL PRINCIPIO DEL MONDO SINO A'NOSTRI GIORNI.

Nella quale si espone con imparzialità quanto i più giudiziosi Scrittori hanno pensato circa il carattere, i costumi e le opere degli uomini famigerati in ogni genere.

CON

Varie Tavole Cronologiche per ridurre in Corpo di Storia gli articoli, sparsi in questo Dizionario.

Composto da una societa' di LETTERATI.

Sulla settima edizione Francese del 1789 tradotto per la prima volta in Italiano; ed in oltre corretto, notabilmente accresciuto e corredato d'un copioso Indice per materie.

Mila Galba , Otho , Vitellius , nec beneficio , nec injuria cognist. TACIT. Hist. lib.I. §.I.

> XXVIA.BIBLE T O M O





Per MICHELE MORELLI

Con licenza de' Superiori e Privilegio.

5-13 A. 26.

## PRETREPRED TO A PRETRET REPRETRE PRETRE PRETRETRE PRETRETRE PRETRE PRETRETRE PRETRETRE

# NUOVO DIZIONARIO

## STORICO.

### POLITICA POL

### UBA

BALDI ovvero UBALDIS ( De ), Ved. 1. BAL-

\* UBERTI ( Fazio, cioè Bonifazio degli), fu celebre poeta e geografo Fiorentino nel secolo xiv. Appena sappiamo altro della sua vita, che ciò, che viene accennato dal Villani, il quale lo fa discendere dal famoso Catilina: genealogia, che sarà al pari di tante altre, fallace ed ideale. Soggiugne poi: = " Era figlio di Lupo ( o sia , Lapo figliuolo del celebre " Farinata degli Uberti ) e , fu uomo a'nostri tempi d' " ingegno liberale, il quale " all' Ode volgari e rimate ,, con continuo studio attese: " uomo certamente giocondo " e piacevole, e solo d'una " cosa riprensibile, che per " guadagno frequentava le " corti de' tiranni, adulava " e la vita e i costumi de' , potenti. Ed essendo cac-, ciato dalla patria, le loro , laudi fingendo con parole

e con lettere cantava. Que-,, sti fu il primo, che in " quel modo di dire, il qua-, le i volgari chiamano frot-" tole , mirabilmente e con . gran senso usò . Ma nella " vecchiezza voltosi a miglior " consiglio, e imitando Dan-" te, compose un libro, , volgari a sai grato e piace-" vole, del sito e investiga-, zione del mondo, il quale " alcuni vogliono dire, che " sopravvenuto dalla morte " non fornì = . Indi fatti gli elogi ed una specie di analisi di tale opera, aggiugne : = Questi dopo molti ,, dì della sua vecchiezza . , modestissimamente passati " in tranquillità, morì a Ve-" rona, e quivi fu seppelli-" to = . Sembra poter congetturarsi, che la sua morte seguisse poco dopo il 1367. Il libro, di cui parla il Villani è un poema geografico italiano intitolato Dittamondo, diviso in sei libri, che fu impresso la prima volta in Vi-



Vicenza 1474 in f., indi. ristampato in Venezia 1501 e più altre volte in seguito ; ma la sola prima edizione viene ricercata, ed è rarissima. Quantunque un tale poema non manchi di forza e di energia di stile, ed il poeta sia uno de' migliori di quell' età, nulladimeno è molto inferiore all' esemplare di Dante, che aveva preso ad imitare. Vi sono altresì in esso non poche oscurità e contraddizioni, che non si possono nè intendere, nè conciliare. In una Canzone publicata nella Raccolta de Giunti egli si duole amaramente e disperatamente dell' estrema sua povertà. Alcuni hanno asserito, ch'ei fosse solennemente coronato in Firenze ; ma non se ne vede alcuna prova.

I. UBERTO (Sant') vescovo di Mastricht, fu l' apostolo delle Ardenne. Era nato nell' Aquitania da una nobile famiglia, che lo situò alla corte di Enrico 111. = " Non si può dubitare ( dice Baillet ), ch' ei non , fosse stato ammogliato, e ,, che Floriberto non fosse " stato il frutto della di lui , unione con Fleribane, don-" zella di primaria qualità . " Dopo esser vissuto nel mon-,, do, ne concepì un disgusto, che fu il principio

" della sua conversione. Si " è voluto, che gliene desse " motivo l' apparizione di " Gesù Cristo in croce sopra la testa di un cervo da , lui inseguito . Di qualun-,, que mezzo siasi servito Id-" dio, certo è, ch'egli lasciò ,, il mondo per santificarsi sot-, to la disciplina di san Lam-" berto vescovo di Mastricht. " di cui fu poscia successore. " Imitò le di lui virtà . e Il suo corpo fu trasferito all' abbazia di Aindain, che porta oggidì il di lui nome . Questo è il monistero, ove si conducono coloro, che sano stati morsicati da' cani arrabbiati. Si fa loro un'incisione nella fronte, nella quale si pone un pezzetto della stola di questo santo prelato. I di lui discendenti pretendono di sanare dal medesimo male recitando alcune orazioni; ma, non essendo ancora stato deciso dalla Chiesa, se essi avessero questo dritto, non si è in maggior obbligo di prestar fede a tali guarigioni , che di creder quelle, le quali si raccontano della razza di san Martino, che guarisca l'epilessia, e che i discendenti di san Rocco possono dimorare senza pericolo in mezzo agli appestati ed anche talvolta sanarli . Sant' Uberto morì li 30 maggio

UDALRICO, Ved. ULDE-RICO. UDEN Ved. VAN-UDEN.

UDINE (Giovanni da),

gio 727.

Ved. LXXXIV. GIOVANNI . UGHELLI (Ferdinando); nato a Firenze li 21 marzo 1565 di una buona famiglia, entrò ne' Cisterciensi . Ebbe diversi onorevoli impieghi nel suo Ordine, e divenne abate delle Tre Fontane in vicinanza di Roma, piocuratore della provincia e consultore della congregazione dell' Indice . La sua umiltà gli fece ricusare i vescovati, che gli vennero offerti dai sommi pontefici; ma accettò le pensioni, che gli diedero Aleffandro vii e Clemente IX . Quest' Homo dotto morì in Roma li 19 maggio 1670 di 75 anni, non meno stimato per le sue coanizioni che per le sue virtù. Vi è di lui un'opera importante e piena di ricerche sotto il titolo di Italia Sacra, nella quale ha eseguito intorno ai vescovi d'Italia ciò, che Sainte-Marthe aveva fatto per le chiese di Francia. Ve ne sono due edizioni : l' una di Roma impressa dal 1641 sino al 1662 in o vol. in f; l'altra di Venezia 10 vol. in f., de' quali il primo è dell' anno 1717, e l' ultimo del 1722. Questa edizione è molto accresciuta e perfezionata, e vi si è altresì aggiunto un *Indice* nel decimo volume; ma è piena di errori di stam-

pa. I.UGO ovvere ugone in latino Hugo (Sant'), vescovo di Grenoble nel 1000, accolse san Brunone e i di lui compagni, e li condusse egli stesso alla Gran-Certosa . Morì nel po aprile 1132 colla contentezza di aver dato alla Chiesa un vivajo di Santi . Nel principio del suo vescovato sant' Ugone avevalo abbandonaro per farsi monaco nella Chaise Dieu; ma il papa gli ordinò di ripigliare la direzione del suo gregge. Fec'egli de' nuovi tentativi per ritirarsi qualche tempo prima del a sua morte; ma Onorio II gli rispose, che i buoni vescovi erano così rari, che questa era una ragione di più per esortarlo a sostenere il fardello della dignità vescovile. Vi è di lui un Cartolario , del quale si trovano diversi frammenti nelle opere postume di Mabillon e nelle Memorie del Delfinato di Allard, 1711 e 1727 vol. 2. in f.

II. UGO (Sant') DI CLUnche era di una casa distinta, the discendeva dagli antichi duchi di Borgogna. Avendo rigettate le ambiziose mire, che la sua nascita doveva inspirargli, si consero a Dinell'ordine di Cluni. Il suo

merito e la sua pietà lo fecero ivi elegger abate dopo la morte di sant' Odilone . Governò questa numerosa famiglia con altrettanto zelo che prudenza. Estese la riforma di Cluni ad un sì gran, numero di monisteri, che un antico autore ha scritto, ch' aveva sotto la sua giurisdizione più di dieci mila monaci . Terminò i suoi travagli con una santa morte nel 1109 di-85 anni, dopo circa 60 anni di governo. Mercè le liberalità di Alfonso iv re di Castiglia fece fabbricare la chiesa di Cluni, che sussiste ancora. Vennero impiegati venti anni a costruire questo immenso edificio. Ciò, che vi ha di singolare si è, che non vi è alcun tavolato, tetto o altra struttura di legno, e le stesse tegole sono poste immediatamente sulla volta. Sant' Ugone era un uomo non meno moderato che pio. Enrico iv imperatore di Germania era suo figlioccio, e gli era molto affezionato. Nella messa del Venerdì santo del 1084 Ugene disse l'orazione, che trovasi nel messale, per l'imperatore, sebbene questo fosse scomunicato: cosa, che venne disapprovata dall' arcivescovo di Lione . L' abate di Cluni rispose, che aveva detta in generale questa preghiera per qualunque imperatore si fosse; ma una tale risposta non appagò punto il preiato, il quale gli suscitò altre contese. Ugo si contentò di far il bene senza cercare ciò, ch'è impossibile, di conciliarsi tutt'i suffragi. L' ordine di Cluni fu al tempo di questo santo abate nel maggior colmo del suo splendore, ma commiciò a decadere dopo la di lui morte. Si trovano alcune sue Opere nella Biblioteca di Cluni.

\* III. UGO-CAPETO, stipite e capo della terza stirpe dei re di Francia, era conte di Parigi e di Orleans ( Ved. I. CHIFFLET , - I. DANTE, - 1. WITIKIND ). Siccome nato da Hatwige sorella di Ottone r re di Germania, e da Ugo il Grande, era pronipote del re Eude, e nipote di Roberto re di Francia. Il suo coraggio e le altre sue qualità avvalorate dall' impegno di Riccardo I duca di Normandia suo cognato, lo fecero proclamare re di Francia in Noyon nel 987. Fu consecrato in Rheims dall' arcivescovo Adalberone li 3 luelio dello stesso anno; ma il nuovo monarca non fu che per pochi giorni pacifico possessore del suo regno. Carlo I, duca della bassa-Lorena figlio di Luigi Oltremare, che solo per la sua nascita aveva dritto alla corona, veggendo-

sene escluso per la combinazione di varie circostanze, prese le armi per rivendicare i suoi dritti. Era sostenuto segretamente da molti signori, il più potente de' quali era Guelielmo duca di Aquitania, che non aveva acconsentito all'elezione di Capeto. Ma Guglielmo rimase sconfitto ed obbligato a riconoscere la sovranità di Ugo, il quale però, a fin di assicurare la corona nella sua casa, si associò il proprio figlio Roberto, e lo fece consecrare in Orleans nel dì primo di gennajo del 983. Ciò non ostante continuò la guerra civile tra Ugo e Carlo; e quest'ultimo sulle prime ebbe non lievi vantaggi. Prese la città di Laon, ed ivi si difese vigorosamente contro Capete. cui diede una fiera rotta, lo costrinse a levare l'assedio. In seguità nell' 986 sorprese la città di Rheims, mercè un tradimento di Arnoldo figlio naturale di Lottario, cui Ugo aveva conferito quell'arcivescovato per impegnarlo nel suo partito. Ma poi il duca Carlo fu tradito anch' egli dal vescovo di Laon, che li 2 aprile 991 aprì ad Ugo le porte di questa città, dove Carlo fu preso, condotto in Orleans, e posto in una prigione, ove morì. Terminata così la guerra civile, Ugo

Capeto rimase tranquillo possessore del trono. Al suo reeno viene fissato ordinariamente il principio della dignità di pari in Francia. Dopo l' usurpazione de' Feudi ( dice il presidente Hesnault) . la dignità di pari divenne più o meno considerevole à secondo la maggiore o minor potenza del signore sovrano de' pari : di maniera che i pari del re di Francia erano più grandi signori, che i pari del conte di Sciampagna; e per la stessa ragione la dipendenza della corona caratterizzava i primi pari. Quindi il duca di Bretagna, che per la sua nascita poteva trattar da eguale ad eguale col duca di Normandia, gli era inferiore in dignità, perchè originariamente questo non dipendeva dalla corona, ma d'al re solamente come duca di Normandia, e perchè essendo stata alienata la Normandia, egli non ne fu più che il vassallo mediato, ovvero vassallo di vassallo. Da ciò n' è derivato, sino alla troppo notoria rivoluzione de' nostri tempi, che una signoria dipendente da un signore privato, o pur anche dipendente dal re a motivo di tale o tal altro dominio speciale, veniva a sottrarsi.a questa dipendenza, per non dipender più che immediatamente dalla corona, tosto che la stessa signoria veniva eretta in ducato pari . Questa introduzione di una nuova dignità profittò la corona ad Ueu Capero . Vi crano allora sette pari laici di Francia, cioè sette signori, le di cui signorie dipendevano immediatamente dal re. Essi scelsero tra di loro colui, che poteva unire più provincie alla monarchia. Cessò di vivere questo principe li 24 ottobre eg6 di 57 anni, dopo averne regnato dieci. Per giugnere al trono ci occorreva valore e politica : Capeto aveva l'uno e l'altra . Prese quasi sempre la viadella dolcezza e del maneggio. Molti lo avevano qualificato usurpatore, si collegarono contro di lui, gli contrastatono la sua discendenza. Uez, avendo trientato, dichierò a coloro, che volevano ispirargli disegni di vendetta, che non apparteneva al re di Francia il rendicare le inimicizie de' conti di Parisi e d' Angiò . Soggio to in parte i suoi nemici lu ingandoli , e riguardava come suoi amicicoloro, che non si dichiaravano apertamente contro di lui. Avendo voluto (dice M. Radier) reprimere le intraprese di Aldeberto conte della Marche, figlio di Bosone 1, che assediava Tours senza sua permissione ne sua saputa, mandò a dimandare al medesimo. chi lo avesse fatto Conte . -Mi hanno fatto conte (rispose Aldelberto ) quegli stelli, che hanno fatto re voi e voltro figlio Roberto. La condotta di Aldeberto fu conforme alla sua risposta: egli continuò l' assedio, e prese Tours, a dispetto di Ugo Capeto, il quale amò meglio distimulare, che di aver a vendicarsi colle armi. Il nome di Capeto gli fu dato, secondo gli uni a motivo della grossezza della sua testa; secondo altri a motivo della sua prudenza. Di lui fu detto:

Se alla Francia io do stirpe novella, Salendo nuovo Re sopra il

fuo trono, La rendo ancora più brillante e bella.

Ques a terza stirpe, che ha prodotti 32 re; ha avuti cinque diversi rami. Il primo, soprannomato de' Capeti, che ha dati 14 re; ii secondo, ch' è il primo di Valois , ne ha dati sette ; il terzo, della casa d' Orleans , non produsse che un solo sovrano; dal quarto, ch'è il secondo di Valois, ne vennero cinque; finalmente il quinto, della casa di Borbane, ne ha prodotti altri cinque comprendendovi Luigi xvI, la di cui fine infelicissima è già troppo

mota.

IV. UGO il Grande, conte di Parigi, appellato aitresì Ugo l' Abate Ovvero Ugone il Bianco, principe pieno di coraggio e di ardire, era figlio di Roberto re di Francia e di Beatrice di Vermandois. Fu soprannominato il Grande a motivo della sua alta statura e delle sue belle azioni: il Bianco a motivo della sua carnagione, e l' Abate, perchè si eta posto in possesso delle abbazie di San Dionigi, di San Germano-de'-Prati e di San Martino di Tours . Fece consecrare re in Lione Luigi d' Oliremare ( Veggaji questa parola ) nel 936, prese k heims, diede soccorso a Riccardo 1 re di Normandia contro lo stesso Luiei IV ; gli fece in suo proprio nome un' ostinata guerra per la contea di Laon, che finalmente fu d' uopo cedere al re; e fu creato da Lottario, di lui successore, duca di Borgogna e di Aquitania. Morì li 16 giugno 956.

Ÿ. ƯỚO ĐẾ PAGANI ( De Paganis ), della casa de' conti di Sciampagna, unito con Goffredo di Saint-Omer e sette altri gentiluomini, istitul l'ordine de' Templari, il modello di tutti gli Ordini militari, e ne fu il primo granmaestro. Questi nove cavalieri si con ecrarono al ser-

vigio della religione nell'anno 1418 tra le mani di Gormond patriarca di Gerosolima; promettendo di vivere in castità, ubbidienza e povertà sull'esempio de' canonici del loro secolo. Il primo dovere, che loro fu imposto dai vescovi, era di guardar le strade contro i ladri per la sicurezza de' pellegrini . Siccome questa nuova milizia non aveva nè chiesa, nè abitazione, Baldovino il re di Gerusalemme loro accordò un appartamento nel palagio, che aveva contiguo a! tempio, e quindi loro ne venne il nome di Tempari . Venne ad essi data una regola 1128 pel concilio di Tro-

es, la quale loro prescrisse la recitazione dell' Uffizio divino, l'astinenza ne' giorni di Inneoì e mercoledì, e quasi tutte le osservanze monasiiche. Ma questa regola fu così male adempiuta in seguito, che due secoli dopo la lor fondazione questi cavalieri, i quali facevano voto di combattere per Gesù Cristo, furono accusati che lo rinegassero, che adorassero una testa di rame, e che non avesseto per segrere cerimonie dell'accettazione nel loro Ordine, se non le più orribili dissolutezze. Siamo hen lontani dal credere, che queste assurde imputazioni avessero fondamento; ma esse provano aimeno, che l' Ordine era caduto in una gran rilassatezza. E' molto verisimite, che il libertinaggio di alcuni giovani cavalier rica-desse sopra tutti i Templari, che furono aboliti nel 1312 (Vol. MOLAY). Ugo de Pagani morì nel 1136, compiatto da turt'i zelanti Cristiani, che trovavansi nella Palestina.

VI. UGO, nato nel 1065, abate di Flavigny nel principio del x11 secolo, avendo veduto togliersegli il pastorale dal vescovo d' Autun, che lo fece dare ad un altro, anch' egli poi, ad istigazione del vescovo di Verdun, soppiantà Saint-Laurent abate del monistero di San Vannes, di cui era stato monaco, e ritenne questa dignità sino al 1116: dopo il qual tempo non si ha più notizia della di lui esistenza. Egli è autore di una Cronaca in due parti. La prima è poco interessante e piena di errori: la seconda è importantissima per la storia della chiesa di Francia del suo tempo. E' nota sotto il nome di Cronaca di Verdun . Trovasi nella Bibliotheca Manuscriptorum del P. Labbe.

VII. UGO DI FLEURY, monaco dell'abbazia di tal nome verso la fine dell'xi secolo, ha lasciato: I. Due

libri Della potestà Reale & della dignità Sacerdotale, ne' quali s'innalza al di sopra de' pregiudizi del suo tempo. Questo è un monumento prezioso della vera dottrina della Chiesa, tanto oscurata allora dalle funeste contese de' papi e degl'imperatori. Trovasi nel tomo 1v de' Miscellanea di Baluzio, II. Una picciola Cronaca dal 996 sino al 1109, publicata da - Duchesne, Munster 16,7 in 40. Essa è breve, ma bene digerita, ed in poche parole contiene molte cose. Questo monaco viene anche soprannominato di Santa-Maria dal nome di un villaggio, di cui suo padre aveva la signoria .

VIII. UGO D'AMIENS, arcivescovo di Rouen, uno de'più grandi e de'più dotti prelati del suo secolo, mori nel 1164. Vi sono di lui tre Libri, che aveva composti per premunire il clero contro gli errori di quel tempo; e lasciò anche alcune altre opere. I primi si trovano in fine delle Opere di Giberso di Nogent, publicate da Dona d'Abbey; e le altre nelle collezioni di D. Mattene e Durand.

1X. UGO, canonico regolare della casa del di lui medesimo nome in Parigi, morì li ri febbrajo 1142 di 44.

anni. Professò la teologia con tanto applauso, che venne appellato un secondo Agostino. Questo santo Padre fu il modello, che da lui venne seguito e per la forma e per la sostanza delle sue opere. La più considerabile tra queste è un gran Trattato de'Sacramenti. Ivi le quistioni sono discusse in una maniera molto chiara e sciolta dai termini scolastici, dal metodo dialettico, e sopra tutto da quelle dispute oscure ed inutili, che della più bella delle scienze ne formano la più disgustosa e la più inetta. Le sue Opere sono state raccolte a Rouen nel 1648 in 3 vol. in f. Questa è la buona edizione. Se ne trovano alcune nel Thesaurus di Martenne

X.UGO DE SAINT CHER OUvero DI SAN CARO, Domenicano del xIII secolo, dottore della Sorbona, cardinale prete del titolo di Santa Sabina, ricevette la porpora da Innocenzo IV nel 1244. Questo papa ed Alessandro IV suo successore lo incaricarono di affari i più spinosi; e questa fu per lui un' occasione di. far risaltare la sua saviezza. la sua moderazione, il suotalento, la sua fermezza. Morì in Orvieto li 19 mar-20 1263. Gli venne fatto un epitafio, nel quale dicevasi, she alla di lui morte la Sa-

pienza aveva sofferto un' caclissi. Vi sono di lui varie opere sulla Scrittura, le quali propriamente non sono altro che compilazioni. La più importante è una Concordanza della Bibbia, Colonia 1684 in 8°. Ugone di St-Chair ha almeno la gloria d'essere stato il primo ad immaginare questo genere di travaglio. Di lui vi sono altresì: I. Speculum Ecclesia , Parigi 1480 in 4º . II. Correctorium Biblia, non impresso, che trovasi nella biblioteca della Sorbona. Questo è una raccolta di varianti de'manoscritti ebraici, greci e latini della Bibbia.

XI. UGO DI PRATO, di una città di questo nome in Toscana, si fece Domenicane nel 1276, e morì a Prato li 4 dicembre 1322. Si fece al suo tempo una gran riputazione colle sue Prediche, stampate in parte ( per quanto credesi ) in Lovanio nel 1484, e parte in Heidelberga nel 1485, ristampate indi in Anversa nel 1614. Queste per altro parrecipano molto della grossolana maniera del secolo dell' autore.

UGO DA CARPI Ved. 11.

\*\* ). UGOLINO, de' conti della Gherardesca nobile Pisano, era della fazione Guelfa, e fu uomo che con molta doppiezza seppe profittare delle fazioni, che allora laceravano la sua patria , per usurparsene il dominio; ma ne godette poco tempo, ed ebbe un' infelicissima fine . Era giunto ad impadronirsi della signoria di 'Pisa, cacciandone Nino de' Visconti , Giudice della Gallura , coll' ajuto principalmente dell'arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini, zio del predetto Nino ed uno de' primari nella fazione più potente. Per meglio confermarsi in tale signoria cercò di guadagnarsi l'amicizia de' Fiorentini e de' Lucchesi. loro vendendo alcune castella del comune. Questa sua condotta, e le violenze da esso usate, in hr eve rendettero scontenti anche i suoi medesimi aderenti. Lo stesso arcivescovo, per invidia e gelosia di partito e per altri motivi, divenuto il più fiero di lui nemico, gli concitò contro tutto il popolo coll' ajuto specialmente di tre potenti famiglie Gualandi , Sismondi e Lanfranchi. Il prelato, inalberata la Croce, si portò a mano armata con gran quantità di nobili e di plebei alla casa del conte Ugolino, ed accagionandolo di tradimento, lo fece prigione unitamente a quattro di lui teneri figli . Tutri cinque furono rinchiusi nella torre appellata degli Anziani,

ed in fine perché loro non venisse dato da mangiare furono gittate le chiavi della torre nel finme Arno, onde gl' infelici miseramente morirono di fame . Quest' orrida scena si vede mirabilmente descritta da Dante nel suo canto 33 dell' Inferno ; e quantunque la milvagità del conte Ugolino meritasse un castigo, pure gran biasimo di crudelta si guadagnarono presso chiunque i Pisani per la barbara morte di quegl'innocenti fanciulli . In tal maniera Pisa ritornò in potere della fazione Ghibellina, tutt'i congiunti ed aderenti di Ugolino turono . scacciati, e venne richiamato Nino di Gallura .

II. UGOLINO (Bartolomeo), canonista di Lombardia, morto nel 1618, è autore di molte opere in latino, che sono stimate. Presentò i suo Trattato de Sacramenis (Rimini 1587 in f.) al papa Sulo v. che lo ricompensò da pontefice liberale.

UGONI (Martia), Ugonius, vescovo di Famagosta nell'isola di Cipro nel principio del xv1 secolo, era nativo di Brescia, si acquisto moita riputazione col suo sapere, e cesò di vivere nel 1326. Lasciò due opere stimate: l. De Emineutia Patriarchili, cioè Tratato della diggiità patriarcale, in forma

di dialogo, impresso in Basilea nel 1507. II. Un Trattato de' Concili, intitolato Synodia Ugonia, stampato in Venezia nel 1563 in f., approvato con un Breve di Paolo 111 de' 16 dicembre dell' anno 1553. Questa è una delle migliori opere e delle più rare, che siensi fatte nel secolo xvi sopra un tale árgomento. Si pretende, che fosse soppresso segre amente dalla corte di Roma, perchè credesse di scorgere in questo libro varie massime talvolta opposte a' di lei usi, e diversi passi favorevoli alle libertà della chiesa di Francia. Molti bibliografi l' hanno annunciato sotto differenti date, 1531, 32, 34, 1565, e 68; ma sempre è la stessa edizione. Si è solamente in diversi esemplari cambiato più volte il foglio del frontispizio, per ragioni particolari. che s' ignorano. Il Mazzuchelli ha distintamente parlato di questo dotto vescovo e scrittore, di cui conservava una medaglia nel suo celebre museo .

ULECQ (Adriano), matematico di Gand, ha dato alla luce: I. Una Trigonometria latina, Gouda 1653 in f. II. Logarithmorum Chiliades centum, 1628 in f, tradotte in francese in 8°, e di cui Ozanam ha profittato

molto.

ULADISLAO., Ved. LA-

ULDERICA-ELEONO-RA DI BAVIERA, seconda figlia di Carlo x1 re di Sve-. zia, e sorella di Carlo XII. narque nel 1688. Essa governo la Svezia, durante l'assenta di suo fratello, con una saviezza, che questo monarca non potè far a meno di ammirare. Dopo la morte dell' l' Alessandro del Nord, ella fu proclamata regina nell'anno 1719 dagli unanimi suffragi della nazione; indi cedette la corona a suo marito Federico principe ereditario di Hassia-Cassel nell' anno susseguente; ma essa regnò con lui. Gli Stati radunati a Stockolm impegnarono questa principessa a rinunziare solennemente ad ogni dritto ereditario sul trono, affinchè ella non comparisse tenerlo, se non dai suffragi liberi della nazione. Allora fu abolito il potere arbitrario; gli Stati prescrissero una forma di governo, che fecero ratifica re dalla principessa; l'autorità del trono fu temperata da quella degli stati e del senato; ed il popolo fu ristabilito ne' suoi antichi dritti , che Carlo XII tutti aveva violati . Ulderica-Eleonora impiegò gli espedienti del suo ingegno per richiamare nel suo

regno la pace, e con essa le arti, il commercio e l'abbondanza. Ella morì li 6 dicembre 1-41 di 54 anni , amata, anzi adoreta da'suoi sudditi, che la riguardavano come loro madre. - Non si ha da confondere con Ulderica-Eleonora figlia di Federico 111 re di Danimarca, che sposò Carlo xi re di Svezia nel 1685, e che fu madre di Carlo XII. Questa virtuosa principessa morì nel 1693 d' una malattia cagionata dai dispiaceri, che le dava il suo sposo. Cario xi aveva spogliati de' loro beni moltissimi suoi sudditi, collo stabilire contro di essi una specie di corte di giustizia, appellata la Camera delle Liquidazioni. Cittadini in gran quantità rovinati da una tal commissione empievano le strade di Stockolm, e recavansi in folla ogni giorno a far sentire le loro grida inutili alla porta del reale palagio. La regina profuse per soccorrere questi infelici tutto ciò che aveva: il suo denaro, le sue gioje, i suoi mobili, le sue medesime vesti. Quando non ebbe più cosa alcuna da donare ai medesimi, si gittò versando lagrime a' piesi del marito, per supplicarlo ad aver compassione de'suoi sudditi; ma egli con aria di gravità le rispose: Madama, nei vi

abbiamo presa per darci de' figli, e non de' consigli : come abbiam già riferito nell' articolo di Carlo XI.

I. ULDERICO (Sant'), vescovo di Augsbourg ovvero Augusta, d'una illustre casa di Alemagna, morto nel 973 di 83 anni, si segnalà nella sua diocesi con un zelo apostolico. Giovanni xv lo ascrisse al catalogo de'Santi nel concilio Lateranense tenuto nel 993; e questo fu il il primo esempio di canonizzazione fatta dai papi.

IL ULDERICO, monaco di Cluni, nato in Ratisbona anno 1018 nel monistero morto la Celle li 14 Luglio 1093, fu uno de' più grandi luminari dell' ordine monastico . Ci resta di lui nello Spicilegio di D. d' Acheri una Raccolta degli Antichi Statuti di Clunz, che può servire a far conoscere alcuni usi del secolo .

ULISSE, Ulysses, re dell' isola d' Itaca nel mar Egeo, figlio di Laerte e di Anticlea, sposò Penelope figliuola d' Icaro, la quale amò con somma passione. Temendo d'essere costretto ad allontanarsene, si finse insensato, per non andare all'assedio di Troja; ma Palamede scoprì quest' astuzia, mettendo il di lui pargoletto Telemaco davanti · al vomero dell' aratro, che faceva tirare da' buoi. Uliffe. per paura di ferire suo figlio, alzò l'aratro ed interruppe il solco; onde quest'attenzione servì a scoprire la finzione di Ulisse, il quale però dovette partire cogli altri principi Greci, ma sempre serbando nel fondo del cuore un odio implacabile contro Palamede ( Veggasi quest' articolo), cui non tardo di appagare . Grandi servigi prestò egli ai Greci cella sua prudenza e co' suoi artifici. Egli fu, che andò a cercare Achille presso del re Licomede, ove lo trovò vestito da femmina. Lo scoprì presentando alle damigelle di corte, tra le quali era coufuso, diversi giojelli ed altri vaghi ornamenti femminili e con essi alcune armi, alle quali tosto il giovane principe avidamente si rivolse. Egli lo condusse all' assedio di Troja, e vi portò nel tempo stesso le frecce di Ercole, che questo eroe aveva date al suo amico Filottete. In compagnia di Diemede riuscì ad Ulisse di rapire il Palladium: egli uccise Rheso monarca di Tracia, i di cui cavalli bianchi menò al campo de'Greci; fu uno di coloro, che si rinchiusero nel cavallo di legno, contribuì molto col suo coraggio alla presa di Troja. In pre-

mio delle sue imprese e della sua eloquenza i capitani Greci gli aggiudicarono dopo la morte di Achille le armi di questo eroe, le quali egli disputò ad Ajace ( Ved. questa parola). Essendo stata presa Troja e ridotta in cenere, Ulisse uccise Orsiloco figlio d' Idomeneo , il quale opponevasi, acciocchè egli non entrasse a parte del bottino. Immold Polissena figlia di Priamo sulla tomba di Achille, e precipitò dalla sommità di una torre Astianatte figlio di Estore. Nel ritornare ad Itaca corse molti pericoli in mare, e lottò per dieci anni contro la sua' cattica sorte. Fece naufragio sulle costre d' Africa, ed avendo poi rimesso alla vela, il suo vascello si fracassò in vicinanza delle isole de' Ciclopi, dove Polifemo divorò quattro de' di lui compagni, e chiuse Ulisse cogli altri nel suo antro, quale riuscì al principe uscire felicemente, dopo aver cavato al mostro l'unico occhio che aveva. Di là Ulisse fuggì alle isole Eolie, dove Eolo per prova della sua benevolenza gli dono vari otri, ne' quali erano chiusi i venti; ma essendo questi stati aperti per curiosità da' suoi compagni, i venti se ne fuggirono, e cagionarono un orribile disordine. La burrasca -119

gittò Ulisse sulle coste dell' Africa abitate dai Lestrigoni, popolo barbaro, cui abbandono ben tosto. Avendo indi approdato nell' isola di Circe, questa maga ebbe da lui un figlio appellato Telegono. e per trattenere presso di lei Ulisse trasformò tutt'i di lui compagni in porci; ma egli costrinsela colla spada alla mano a restituirli sotto la loro primitiva forma. Nell' uscire dall' isola di Circe, egli discese all'inferno, dove trovò sua madre Anticlea e l' indovino Tiresia, che lo istruirono di una parte del suo destino. Dopo che fu ritornato sulla terra, i ventilo sbalzarono nell'isola delle Sirene, delle quali schivò gl' incanti turando con cera le orecchie de'suoi compagni. Essendo uscito da quest'isola, fece naufragio presso quella della ninfa Calipso, la quale invano tentò di affezionarse-. lo . Avendogli Nettuno suscitata una nuova tempesta . Ulisse perdette le sue navi si salvò sopra un pezzo di legno, e giunse in Itaca in uno stato così tristo, che non fu riconosciuto da alcuno. Nientedimeno si pose tra g!i amanti di Penelope, per tendere l'arco, che da es a erasi proposto, coll'offrirsi lei medesima in premio a chi vi riuscisse. Egli ne venne a

sapo, si diede a conoscere, rientrò in seno alla sua famiglia, ed uccise tutt' i suoi rivali ( Ved. 1RO ) . Qualche tempo dopo rinunziò i suoi stati a Telemaco, perchè aveva appreso dall' oracolo, che morrebbe per mano del proprio figlio. In effetto fu ucciso da Telegono, che aveva avuto da Circe ( Ved. TELE-GONO ). Fu posto nel numero de'semi-Dei . Le avventute di Ulisse sono il soggetto dell' Odissea di Omero, che lo rappresenta come un eroe, bravo nelle battaglie, prudente nelle intraprese, saggio ed eloquente ne' consigli . All' incontro Virgilio lo dipinge come un furbo ed uno scel-

\*\* ULIVA (Antonio ), natio di Reggio in Calabria, uomo di vivace talento, e di fecondo ingegno, ma senza condotta e poco morigerato, dopo fatti i suoi studi nella patria, indi in Napoli, passò a Roma, dove fu dapprima teologo del card. Francesco Barberini; ma ne fu in brieve cacciato pe' suoi malvagi costumi. Tornato alla patria divenne capo de' ribelli, e quindi fu arrestato e tenuto qualche tempo in carcere. Essendogli riuscito di liberarsene, passò in Toscana nel 1663 ebbe una cattedra di medicina nell'università di

Pi-

Pisa con onoregole stipendio. Nel suo ingresso ebbe il coraggio di recitare un'orazione del Alureto, e rimproveraione da taluni rispose, ch' ei non volea dir male, e che non sapeva dir meglio, che copiando il Mureto. Ciònon ostante il suo pronto ingegno rendette molto caro, al gran-duca ed al principe Leopoido, e fu aggregato all'accademia del Cimento. Nel 1667 partì egli dalla Toscana, alcuni dicono, perchè in una disputa avesse gravemente ingiuriato un gentiluomo della corte; altri perchè, avendo egli proposto il segreto di dar il colore al sale, ciò spiacesse talmente ad alcuni, a'quali sarebbe stato dannoso, che minaciassero di ucciderlo. Trasferitosi a Roma, ivi esercitò la medicina. ed ebbe accesso favorevole presso diversi papi. Ma nel pontificato di Alessandrov t 11, essendosi scoperio, che l'Uliva era uno de' fondatori di certe oscene adunanze , le ouali si tenevano in casa di monsignor Gabrielli, fu carcerato; ed egli, temendo di peggio, all'uscir da un esame, gittossi da una finestra, e poco dopo morì.

ULLOA DE TAURO (Lodovico d'), poeta Castigliano, fioriva sotto il re Filippo tv. Baillet dice ne' suoi

Tem.XXVI.

Giudizi de Potti, che questo era uno di que' poeti faceti e piacevoli, de'quali era piena la corte del re Filippo. Il suo talento pel comico e pel burlesco, non impedivagli di esercitarsi talvolta nel serio e di rinscirvi. Le sue Opere sono state impresse in Ispagna, in 4°. Veggafi, la Biblioteca di Niccolò Antoine, come pure i Giudizi de' Datti , edizione di Parigi in 4º colle note di la Monnoye, tomo v pag. 215.

ULOLA ( D. Antonio ), Ved. III. JUAN. -

ULPHILAS ovvero GUL-PHILAS, vescovo de' Goti, i quali ahitavano nella Mesia parte della Dacia, fioriva verso l'anno 370 sotto l'impero di Valence . Credesi , che sia stato l'inventore delle let. tere gotiche; almeno è certo, ch'egli è stato il primo, chè abbia tradotta la Bibbia nella lingua de' Goti, e ciò forse ha dato luogo ad attribuirgli una tal invenzione, perchè prima di questa traduzione le lettere gotiché non erano conosciute che da pochissime persone. Si è nella . certa persuasione, che di questa traduzione di Ulphilas non esistano che i soli Vangeli che vengono sotto il titole di Coden argenteus Ulphile, perchè tale libro è scritto in lettere d'oro e d'argento :

Que-

Questo raro e prezioso manoscritto conservasi nella biblioreca del fe di Svezia. Il celebre Junius ne ha data un' edizione in caratteri simili a quelli del predetto manoscritto. Vi è parimenti un'edizione in 4 senza data col titolo: Ulphile Versio Gothica nonnullorum Capitum Epiftola Pauli ad Romanes cum commentariis Francisci Antonii Knittel . Fu appunto Ulphilas quegli, che ottenne nell'anno 376 dall' imperator Valente la permissione pe' Goti di abitare la Tracia, ed a fine di ottenerla abbracciò l'

Arianismo . \* ULPIANO ( Domizio ), succedette nella fama di celebre giureconsulto a Papiniano, nè ebbe sorte più felice del suo antecessore. Il dissoluto Eliogabalo, ne' di cui tempi aveva cominciato ad essere in gran riputazione, lo allontano dalla corte per cio appunto, perchè era uomo d'incorrotta probità; ma non giunse a privarlo di vita. L' imperatore Alessandro Severo, che ben ne conobbe il merito, lo fece suo segretario e consigliere, gli affiiò la cura degli archivi, e l'innalzò sino alla dignità di prefeito del pretorio, ch' era la più considerevole dell' Impero . Anzi ptese tale confidenza in lui, che l'ebbe sempre a gui-

sa di tutore , ad esso concedeva ciò, che niun anto poteva ottenere, cioè di parlare da solo a solo con lui ded ai con igli di Ulpiano principalmente attributyasi il saggio goversio di questo imperatore, Ma le buone qualità di Uipiano rimasero in parte oscurate dal suo attaccamento alle superstizioni pagane sino al segno di avere un odio violento contro i - Cristiani , i quali perseguitò crudelmente; anzi cred si comunemente, ch' ei fosse quel Domizio, di cui dice Lattanzio, che aveva raccolti tutt<sup>1</sup> i rescritti publicati dai diversi principi contro i Cattolici. In olire era altresì uomo d'inflessibile severità, e perciò odiato dai pretoriani , dal furore de' quali più volte dovette salvarlo Alessandro coprendolo colla propria porpora. Ma finalmente la loro rabbia prevalse, sicchè un giorno sotto gli occhi stessi dell' imperatore lo trucidarono nell' anno 226 (Ved. EPA-GATO ). Di niun altro giureconsulto si trovano tanti frammenti citati nel Digello, quanto di Ulpiano, poichè ascendono a 29 titoli, e sono molto curiosi per conoscere i costumi degli antichi Romani . Essi furono raccolti da Anieno, e sono inseriti in alcune edizioni del dritto civile. Vi sono anche di Ulpia-220

no impressi separatamente Fragmanta Ibri fingularis Regularim, Leyden 1774 in 49, ed altri Fugmenta, gue ad Colonias P. R. pertivent, impressi con alcune opere di Frontimo ed altri, Parigi 1588

in 8°. \*\* ULPIO ( Marcello ), Ulpius, celebre giureconsulto, attesa la sua abilità e il suo merito fu scelto per intimo confidente e consigliere dall' imperator Antonino circa l'anno 138 deil' era volgare. Da un' iscrizione presso il Grutero raccogliesi, ch' egli avesse la carrea di legato nella Pannonia inferiore. Del pari che per la scienza legale commendesi pe suo valore e per la sua apirità nell'arte militare. Riterisce Dione, the l'imperator Commodo, atterito dalia nuova sollevazione de' Britanni, spedi contro di essi U:pio Marcello , ed aggiugna: = Era questitiomo mo-" desto e frugale, perciocchè , per riguardo al cibo e alle , altre cose viveva come gli , altri soldati : coraggioso ed a, ardito, quando era d' uopo " combittere; lourano dal , lasciarsi corrompere per avi-" dità di ricchezze; ma non " troppo correse e piacevole " agli altri = . Egli ripor à sopra i nemici segnatate vittorie; ma per esse appunto poco mancò, che il crudele imperatore geloso del di lui merito nol facesse privar di vita . Ulpio aveva composti inolti libri legali , chi si citano dagli antichi giureconsuiti, e tra g'i aitri trentuno di esappellati Dige/li . Non sappiamo , in qual anno cessasse di vivere; ma certamente doveva essere in età avanzata, allor quando nell' anno 183 venne spedito contro i Britanni, lo che ha fatto credere a taluni, che il guerriero fosse un personaggio diverso dal giureconsulto; ma non v'ha prova, onde stabilire una tale cupilcità di sog-

getto. . ULUG-BEIG , principe Persiano, si attaccò allo studio dell' astronoma. Il suo Catalogo delle Stelle fiffe, rettificato per l'anno 1434 fu publicato dal dotto Tommaso Hyde in Oxford nel 1665 in 4. arrischito di note piene di erudizione . Questo principe fu ucciso dal suo proprio figlio, dono aver regnato in Samarcanda circa 40 anni. O.tre l' opera, di cui abbiamo parlato, gliene viene attribuita un' altra intorno la cron logia , intitolata : Epoche celebriores Chattiorum, Syro Gracorum , Arabum . Perfarum & Charasmi rum , Que ta è s'ata trado ta in latino da Giovanni Greaves, e pubblicata in Londra unitamente all' originale arabo, 1650 in 4°.

ULUZZALI, Ved. LOU-

I. UMBERTO 11, delfino del Viennese, nato nel 1312, succedette nel 1323 a fratello e Guigo VIII suo non a Guigo vi , come viene erroneamente asserito nel Dizionario del Ladvocat. Sposò nel 1332 Maria di Baux congiunta in parentela colla casa di Francia, dalla quale non ebbe che un unico figlio. Si dice, che, scherzando con questo fanciullo in Lione, lo lasciò cadere da una finestra nel Rodano, dove si anneed: altri collocano questa scena tragica altrove. Imme so quindi nel suo dolore, e conservando un vivo risentimento degli affronti, che aveva provati dalla parte della casa di Savoja, risolvette di dare i suoi stati a quella di Francia . Questa donazione fatta nel 1543 al re Filippo di Valois fu confermata nel 1349, a condizione che i figli primogeniti dei re di Fransia porterebbero il titolo di Delfini; ed in tal guisa il Delfinato fu unito alla corona. In riconoscenza di questo beneficio, Filippo dond ad Umberto 40 mila scudi d'oro, e gli assegnò una pensione di dieci mila lire . In segnito questo principe entro nell' Ordine de' Domenicani, e nel

giorno di Natale 1361 dopo le tre messe ricevette tutti gli ordini sacri dalle mani del papa Climente vi. Questo pontefice lo creò patriarça Alessandria, e gli diede l' amministrazione dell' arcivescovato di Rheims . Umberte passò il restante de' suoi giorni nella quiete e negli esercizi di pietà, e morì a Clermont nell' Alvernia li Marzo 1355 di 43 anni. Guerriero pusidanime e principe indolente, fu buon vescovo. Se noa mostrò molto vigore nel governo del suo stato. mostrò almeno un animo benefico: privilegi accordati alle città ed ai particolari, fondazioni di chiese e di monisteri, intraprese per la difesa della Cristianità. Matteo Villani dice, che in sua gioventù amò troppo i piaceri; ma la sua regolarità nel chiostro ed i suoi travagli nel vescovato ripararono bene i traviamenti della prima età.

11. UMBERTO DE RO-MANIS, quinto generale de' Domenicani, succedette nel 1254 al P. Giovanni Teutonico, e morì li 14 Luglio 1277. Vi è di lui una Lettera interna ai voti religiosi, impressa in Germania sino dal xv secolo, ed in Haguenau nell'anno 1508. Gii si attribuisce parimenti il libro De erudicione Religioforum; ma quespo trattato è del P. Paraldo Domenicano. Possevino crede, che sia l'autore del Dies ine dies illa.

UMENA ( Duca d'),

Ved. MAYENNE.

UMILITA evvero umitata' (Santa), nata a Faenza nel 1226 di una buona famiglia, avendo impegnato il proprio marito a vivere nella continenza, fondò, nove anni dopo il suo matrimonio, le Religiose di Vallombrosa, e morì li 31 dicembre 1310 di 84 anni. Essa era pervenuta a questa erà malgrado le straordinarie austerità, delle quali era stata seminata la sua vita.

UNALDO, Hunaldus. duca di Aquitania, figlio di Odone, promise fedeltà ed omaggio a Pepino; ma poi quando vide questo monarca occupato contro i sollevati di Alemagna, si ribello egli parimenti nel 743, entrò sulle terre de' Franchi, e si avanzò sino a Chartres, che prese ed incendio. Ma nell' anno seguente fu costretto ad abbassare le armi ed a dare ostaggi della sua fedeltà. Allora, rivolgendo il suo furore contro i suoi prossimi, fece venire presso di se il proprio. fratello Hatton, di cui era scontento, e gli fece cavare gli occhi . I rimorsi di questo delitto l'obbligarono a farsi

monaco nel monistero dell' ia sola di Rhé. Nel 760 tentò di ripigliare il governo de' suci stati . Carlo Magno marciò contro di lui, ed obbligò il duca di Guascogna, presso il quale Unaldo erasi ritirato, a darglielo nelle mani. Ciò non ostante usò con moderazione della vittoria, e permise a questo principe incostante di ritirarsi a Roma . Unaldo, dopo aver dimorato qualche tempo in questa città, passò presso i Longobardi, ove perì miseramente sotto una grandine di sassi.

UNGHERIA ( Bernardino d'), così appellato perchè era del regno d' Ungheria., si fece cappuccino, e passo in qualità di missionario in Africa. N' eseguì egli con molto zelo le funzioni nel regno di Loango, ed ebbe la contentezza di battezzare il re e la regina di quella vasta contrada. Le sue missioni non si limitarono già esse alla predetta provincia; egli penetrò molto avanti nell'interno dell' Africa per guadagnar anime a G. Cristo . Ritornato a Loango, ivi morì immediatamente dopo aver celebrata la messa, li 18 giugno 1664. Quest' nomo apostolico ha lasciata la Storia del suo Viaggio e della Millione con una relazione costumi degli abitanti del Loan-

RIPLICTURA MAZE

000

go. L'abate Proyant ha data una Storia di questo paese,

Parigi 1776 in 12.

UNNERICO, re de' Vandali nell' Africa, succedette a suo padre Genserico nel 477 . Questo principe era infetto degli err ri dell' Arianismo . Permise dapprima ai Cartolici il libero esercizio della loro religione; ma li perseguitò in seguito nella maniera la più impetuosa e la più barbara. Bandi 4066 ecclesiastici, publicò contro di loro diversi editti, e fece morire da 40 mila Ortodossi con inuditi tormenti a persuasione de' vescovi Ariani . Teoderico suo fratello ed i di lui figli , il patriarca degli Ariani, e tutti quelli , contro de' quali aveva concepito qualche sospetto, furono le vittime della sua crudeltà, per saziar la quale impiegava egli indistintan ente il ferro ed il fuoco . O esto fuorioso cessò di vivere nell' ottavo anno del suo regno, cioè nel 443 . Vittore di Vité dice, che fu divorato dai vermi, i quali uscivano da tutte le parti del suo corpo . Gregorio di Teurs scrive, che esser do entrato in frenesia si mangiò le mani. Aggiugne Isidoro, che uscivangli dal corpo gl'inres ini, e ch' ebbe la medesima fine di Ario. di cui volle stabilie la setta per mezzo di tante stragi-

Non sì può negare, che questo barbaro principe meritasse di finire con una morte violenta; ma è difficile il conciliere tanti differenti racconti faiti dagli storici, il cui discernimento sovente suol traviare.

UNNIADE , Hunniades ( Giovanni Corvino ) , vaivoda di Transilvania e generale delle armi di Ladislan re di Uneheria, fu uno de' più grandi capitani de suo secolo. Combattè da eroe contro i Turchi, e guadagno alcune importanti battaglie negli anni 1442 e 1443 contro i Generali di Amaratte, i quali costrinse a levar l'assedio di Belgrafo, dopo avercelo tenuto sette mesi . Non seenalò meno il suo coraggio neil' anno seguente alla batta lia di Varnes , nella quale Ladislao rimase ucciso, e che fu fatale alla Cristianità. Nominato governatore dell' Un heria, rendette il suo nome così formidabile ai Turcla, che i fanciulli stessi di questi infedeli non udivano prominciarlo che con terrore, di maniera che l'appellavano Janius Laen , val a dare Giovami lo Scellerato. Null'adimeno fu poi vinto dai Turchi nel 1448 : ma ebbe miglior fortuna in progresso. Impedi a Maometto 11 la presa di Belgrado, che questo sultano aveva as-

se-

sediata nel 1456; e morì a Zeimplen li 10 settembre dello siesso anno: Maometto II dimostrò un sommo dolore per la morté di questo eroe. ch' era solito appellare il più grand' uomo , che avesse pritase le armi. Si stimò altresì sventurato, per quanto dicesi, = per non esservi più . testa bastantemente illustre nell' universo; con-" tro la quale potesse ri-, volgere le sue armi , per " vendicarsi dell' affronto . .. che aveva ricevuto davan-, ti a Belgrado = . Il papa Califto 111 versò lagrime nell' tidir la morte di questo generale, e tutt'i Cristiani ne furono a'flitti .

UPTON (Nicola), inglese, si trovò all'assedio d' Orleans nel 1423. Fu poi canonico e precettore di Sarisbery. Odoardo Bisseo pubblicò un Trattato di questo canonico, De Studio militari, unito ad altre opere della medesima specie, Londra 1654 in f. Upton viveva ancora nel

URANIA, una delle nove Muse, presedeva all'astronomia. Viene rappresentata sotto la figura d'una giovine donzella vestita di un abito di colore azzurro, coronata di stelle, sostenendo un globo colle due mani, e tenerido intorno a se vari strumenti di matematica. — URA-NIA fu altresì il nome di varle Ninfe, ed anche un celebre soprannome di Venere. Sotto il nome di Urania, val a dire di Celeste, adoravasi Venere, come Dea de' piaceri innocenti dell'animo; e veniva appellata per opposizione Venere terrèna, quando era l'oggetto di un culto infame e grossolano.

URANO, primo re de' popoli, che poi vennero conosciuti sotto il nome di Atlanti, fu padre di Saturno e di Atlante . Secondo Diodoro Siculo, questo principe radund nelle citttà gli uomini, che prima di lui erano dispersi per le campagne; e quindi li ritiro dalla vita brutale e disordinata, che conducevano. Insegnò ad essi l' uso de' frutti e la maniera di custodirli, e lero comunico molte utili invenzioni. Il suo impero stendevasi quasi per tutta la terra; ma soprattutto alla parte del Settentrione e dell' Occidente. Siccome era diligente osservatore degli astri , egli determind molte circostanze della loto rivoluzione. M'surò l' anno mercè il giro del Sole, ed i mesi con quello della Luna; ed indicò il principio e la fine delle stagioni. I popoli, i quali non sapevano ancora, quanto fosse uguale e costante il

B 4

movimento degli astri, meravigliati della giustezza delle di lui predizioni, credettero, che fosse di una natura più che umana; e dopo la sua morte gli decretarono onori divini, a motivo della sua abilità nell' astronomia e de' molti benefici, che avevano ricevuti da lui. Esi diedero il di lui nome alla parte superiore dell' Universo, cioè al Cielo, sì perchè giudicarono; che conoscesse particolarmente tutto ciò, che accade nel cielo, come per dimostrargli con quest' onore straordinario, che gli prestavano, quanto fosse grande la loro venerazione ( Di doro di Sicilia ). Ved. ATLANTE e SATURNO.

I. URBANO (Sant'), discepolo dell'apostolo S. Paolo, fiu vescovo di Macedonia; ma nulla si sa di particolare intorno la sua vita.

II. URBANO 1 (S.), papa dopo Calisto 1 li 210t-tobre 223, fu decapitato per la fede di G. C. sotto l'impero di Alessandro Severo li 25 maggio dell'anno 238, dopo aver adempiuto il suo ministero da uomo apostoli-co.

III. URBANO 11, appellato prima Odone ovvero Ottone, natlo di Chatillon sulla Marna, fu prima canonico di Rheims, poi monaco

di Clunì, e pervenne ai primi impiechi del suo Ordine. Gregorio VII , Benedettino egli pure, avendo conosciuto la di lui pietà e le di lui cognizioni, lo chiamò a Roma nel 1078, indi lo fece vescovo d'Ostia e cardinale. Dopo la morte di Victore 111 , Odme fu collocato sulla cattedra di S. Pietro col nome di Urbano 11 li 12 mar:0 1088. Si regolò egli con molta prudenza durante lo scisma dell' antipapa Guiberto . Tenne nel 1086 il celebre concilio di Clermont nell'Alvernia, nel quale fu ordinato, che la comunione dovesse farsi ricevendo separatamente il Corpo ed il Sangne di G. Crisio: lo che prova , che l'uso ordinario era tuttavia di comunicare sotto le due spezie. Vi si fece altresì la publicazione della prima crociata per la ricuperazione di Terra santa . I pellegrinaggi de' Cristiani zi luoghi santi diedero motivo a questa confederazione. I pellegrini andavano alla Terrasanta in grandi treppe e bene armati : ciò scorgesi dall' esempio di sette mila Tedeschi, che fecero il viaggio nel 1064, e che si difesero così valorosamente contro i ladri Arabi. I Musulmani lasciavano, per vero dire, ai Cristiani loro sudditi il libe-

se esercizio della religione ; permettevano i pellegrinaggi. facevano eglino stessi quello di Gerusalemme, che appellavano la Casa-Santa, e che hanno in venerazione; ma il loro odio contro i Cristiani sfogavasi in mille maniere : essi li caricavano di tributi, loro vietavano l'ingresso alle cariche ed agl'impieghi, gli obbligavano a distinguersi portando un abito , che tra' Turchi passava per dispregevole; finalmente loro proibivano il costruir chiese nuove, e li tenevano in una ristrettezza, che poteva esser repuardata, come una persecuzione perpetua. Questi cattivi trattamenti appunto furono quelli, che eccitarono il zelo di Urbano 11; ma le crociate non giovarono molto ai Cristiani deil' Oriente e corruppero quelli dell' Occidente ( Vergasi il Discorso dell' abate Fleury circa le Crociate ) . Urbano morì in Roma li 29 luglio 1099, dopo aver guidata la nave della Chiesa ( dice il P. Longueval ) con altretranta saviezza che coraggio. Combatte nel tempo stesso una antipapa violento ed accreditato, un imperatore scismatico, un re di Francia poco regolato ne'snoi costumi, un re d'Inghilterra violento e poco religioso, e varj prelati concubinarj e si-

monisci. Vi sone di lui tix Lettere ne' concili del P. Labbe. Don Rèmart ha scritta la di lui Vita in latino: essa è non meno curio a che interessante: trovasi nelle Opere postume di D. Mabillon.

IV. UKBANO irr appellato prima Uberto Crivello. arcivescovo di Milano sua patria, fu eletto papa dopo Lucio III sulla fine di novembre 1185. Ebbe grandi controversie coll' imperatore Federico i circa le considerevoli terre e dominidalla contessa Matilde lasciati alla chiesa di Roma. Egli lo avrebbe scomunicato, se non gli si fosse fatta sentire l'imprudenza di una tale condotra. Questo pontefice morì in Ferrara li 19 ottobre 1187, dopo avere intesa la funesta notizia della presa di Gerusalemme fatta da Saladino ; perdita, la quale affretio glà ultimi di lui momenti . IL suo zelo era ardente, ma non. fu sempre rischiarato.

V. URBANO IV (Giacomo Pantaleon, appellato da Contr-Palais), nato da un ciabattino in Troyes nella Signatura de la ciabattino in Troyes nella Signatura de la contrada con di Laon, poi di Liegi, era stato fatto vescovo di Verdun, legato apostolico in diversa contrade, in gind pattiarca di

Gerusalemme . Essendosi trovato per accidente in Viterbo dopo la morte di Alessandro iv, i cardinali , che ivi erano radunati, non potendo accordarsi in eleggere uno di loro finalmente dopo molti dibattimenti e dopo una sede vacante di più di tre mesi, concorsero co' loro voti nella persona del patriarca di Gerusalemme, benche non fosse cardinale, e lo stabilirono sulla cattedra di S. Pietro col nome di Urbano IV li 29 8gosto 1261. Egli publicò una crociata contro Manfredi usutpatore del regno di Sicilia nel 1263; istitul la festa del Ss. Sacramento, volgarmente il Corpo del Signore, che celebrò la prima volta nel giovedì dopo l'ottava di Pentecoste del 1264; e fece comporre da S. Tommaso d'Aquino l'ufficio di tale festa, il quale è quel medesimo, che si recità tuttavia . Ma essendo morto in questo medesimo anno in Perugia, il papa Urbano, la celebrazione di una tale solennità rimase interrotta per lo spazio di più di 40 anni . Essa era stata ordinata sino dal 1246 da Roberto de Torote vescovo di Liegi in occasione delle frequenti rivelazioni, che una santa religiosa Ospedaliera appellata Giuliana riceveva da lungo tempo. Urbano, dopo che fu

papa, non obblid la sua patria. Ofirì la Sicilia a Carlo d' Angid fratello di S. Luigi ; fu sempre attaccato ai Francesi, e soprattutto a quelli della Sciampagna. Non contento di aver costrutti o risarciti in diverse città magnifici tempi, convertì la sus casa paterna di Troyes in una chiesa dedicata a Sant'Urbano: Vi sono di questo pontefice una Parairasi del Miserere nella Bibliotera de' Padri , e ix i Lettere nel Tesore degli Aneddoti del P. Martene, ele quali possono servire alla storia ecclesiastica e prodana di quel tempo. Scorgesi in queste lettere un singolare esempio di bontà. Mentr'era arcidiacono di Liegi, il papa In oceazo 1V ; trovandosi int Lione, lo spedì in Germania per alcuni affari della chiesa Romana. Ivi tre gentiluomini della diocesi di Treverilo fecero prendere e lo ritennero prigloniere qualche tempo, dopo avergli rubati i suoi cavalli, il suo denaro, ed altri mobili. = Allorche fut , eletto papa ( dice Fleury ), " si esibirono di restituirgli tutto ciò, che gli avevano , tolto, e di dargli soddis-, fazione per l'insulto, chie-" dendo solamente d'essere a dispensari dal recarsi in persona a ricever l'assolu-, zione dalla scomunica, che " avevaño incorsa, e ciò in " vista de' pericoli delle stra-, de , e de nimici che avey vano. Il papa diede al rriere de' Domenicani di " Cobienza la facoltà di assolverli ed indi dichiarare ,, ad essi, ch'egli rimetteva " loro liberalmente per l'a-" mor di Dio ogni torto e " l'ingiuria, che gli aveva-" no fatta, ingjungendo so-" lamente al niedes mi , che . si astenessero in avvenire , da simili violenze = Questa lettera è de'9 luglio 1264. In tal guisa il pontefice ohbliò le ingiurie fatte al legato, mentre occuri privati cercano di vendicarsi di torti assai meno gravi.

VI. UPBANO v ( Guelielno de Grmodalo), filio del barone du Kapre e di Emfelisa de Sabran sorella di Saint Einear, pato a Grisac diocesi di Menda nel Gevatidan, si fece Benedettino, e fu abate di San Germano di Auxerre, poi di San Virtore di Marsigla a Dopo la morte d' Invotenza vi fu eletto papa li 27 oriobre 1362. Allorala santa sede era in Avienore. Urbano v la trasferì a Roma nel 1367, ed ivi to ricevuto con tanto maggiot allegrezza, poiché dopo essere iscito da questa capitale Benederto XI nel 1;04, niun papa aveavi più fatta residenza. Ma

nel 1:70 Urbano lasciò Roma per andar nuovamente a risedere in Avignone; e, secondo viene riferito nella sua Vita, egli prete il pretesto di tornar ene in Francia per poter più da vicino applicarsi a metter la pare tra i monarchi di Francia e d'Inghilterra; ma forse il Petrarca ha indovinato meglio il motivo di una tal risoluzione . attribuendolo alla conrinua insistenza de cardinali Francesi, i quali in Avignone trovavano assai margior divertimen o e liberta che in Roma . Partì da questa capitale, fingendo di volere recarsi a villeggiate in Montofiarcone; ma fermatosi a Viterbo. ivi scopiì la sua intenzione, coil'ordinare ai corrigiani di prepararsi al viaggio per la Francia. Gli vennero fatte molte rappresentanze in opposto, si giunse per sino a predirgli lo sdegno di Dio e la morte: narrasi, che S. Brigida gli facesse dire, che non intraprendesse questo viaggio, perchè nol terminerebbe; ma tutto fu inutile . Fgli persistette fermo nella sua ri oluzione, e giunse ad Avignone li 24 settembre dove fu tosto attaccato da una gran malattia, che lo rapì li 10 dicembre dello stesso anno: Il papa Urbano v aveva fatte costruire molte Chie.

chiese, e fondati diversi capitoli di canonici, come pure segnalato il suo pontificato reprimendo i cavilli del foro, l'usura, le sregolatezze degli ecclesiastici, la simonia e la pluralità de' benefici. Mantenne sempre mille scolari in diverse università, ed a questi forniva i libri necessari. Fondò in Montpellier un collegio per dodici studenti di medicina. A fine di aver più che donare ai poveri, nulla dond a' suoi parenti. All'eccezione di un suo fratello. cui decorò della porpora, e di un nipote, cui fece vescodo di Saint-Papoul, non accrebbe la fortuna di alcuno; e non permise neppure, che suo padre, il quale vivea tuttavia quando egli fu eletto papa, accettasse da Giovanni re di Francia una pensione di 600 lire, che questo principe voleva assegnargli considerazione del rglio. Tenero padre de' poveri distribuiva ad essi rimedi ed alimenti, dava consigli à coloro, che venivano ingiustamente perseguitati dai raggiri forensi, collocava le donzelle esposte a perdersi, sosteneva le famiglie onorate è civili cadute nella miseria . La sua vita era da austero penitente; e sebbene avesse posta nella sua mensa la più gran frugalità , divideva nientemeno cogl'indigenti le noche vivande, che gli venivano apprestate. Vi sono di lui alcune Epiffole poco importatti.

\* VII. URBANO VI ( Bartolomeo Prignano ) ; natio di Napoli, ed arci-Bari , fu indi vescovo nalzato sulla cartedra di S. Pietro li 9 aprile 1278 in una spezie di sedizione popolare, ed in certa maniera contro le solite forme, poichè non era cardinale : per altro ciò non era senza qualche altro esempio. Nulladimeno Uibano venne riconosciuto dalla massima parte dell' Italia e dell' Impero, in Boemia, in Ungheria, in Inghilterra, ed anche da quegli stessi sei cardinali, ch' erano rimasti in Avignone, e non erano intervenuti in Roma alla di lui elezione ... Ma i cardinali Francesi, che troppo di mala voglia avevano prestata la loro adesione, ben presto se ne pentirono e cangiarono pensiere, non potendo adattarsi a vedere trasportata di nuovo in Roma la residenza del Pontefice: e le aspre maniere di Urbans contribuirono molto ad accrescere notabilmente la scontentezza. Quindi cinque mest dopo radunatisi in Fondi quindici cardinali ,, tre italiani , uno spagnuolo e gli franz

francesi, vennero ad una nuova elezione in persona del cardinale Roberto de' conti di Ginevra, che assunse il nome di Glemente vii (Ved. GINEVRA ). Questa doppia elezione fu l'origine 'd' uno scisma non meno lungo che disgustoso, dal quile fu lacerara la Chiesa. Nell'anno 1383 Urbano fece predicare una crociata in Inghilterra contro la Francia e contro il suo conpetitore Clemente vii da essa riconosciuto ed assistito . E perch? ( dice Froisfard ) i guerrieri non si pagano colle indulgenze, per sosteaerla ordinò, che si riscuotesse un' intera decima sopra tutte le chiese dell' Inghiltersa. Un vescovo fu incaricato della condotta di quest'armata ecclesiastica, che si battè uguilmente contro i Clementini e contro gli Urbanisti. e che termino coll' essere dissipata. Urbano, ridotto quasi alla disperazione, fece arrestare sei cardinali, che avevano, per quanto dicevasi, tramato di farlo deporre e bruciare come eretico. Molti vogliono, che una tale congiura non avesse sussistenza, e che i sei cardinali, i quali erano de' più dotti del sacro collegio, al più fossero rei di avere commendata una scrittura, allora divulgata da un certo Bartolino di Piacen-

za, il quale sosteneva, che, trovaniosi un papa n'egligente, inutile, poco atto al governo, o capriccioso, i cardinali potevano dargli uno o più curatori. Si vuole quindi, che se talvolta confessarono d'essere rei, ciò seguisse per la violenza de' moltiplici tormenti, co'quali furono più volte barbaramente straziati; ma che in effetto fossero innocenti, come asseverantemente poscia protestarono, -rivocando le confessioni loro per forza estorte. Ma non ostanti tali proteste, e malgrado i più forti impegni degli altri cardinali e di molti distinti personaggi, l'inflessibile pontefice volle, che soggiacessero alla morte, all' eccezione del solo vescovo di Londra, il quale su liberato mer è le più insistenti preghiere del re d' Inghilterra. Gli altri cinque dopo aver sofferta una dura prigionia e crudeli trattamenti per più d' un anno, furono messi a morte: alcuni dicono, che venissero gittati in mare chiusi entro de' sacchi; altri, che fossero strozzati in carcere . Una tale condotta non era guari atta a guadagnargli amici: sino i suoi più intimi lo abbandonarono di giorno in giorno, e la sua corte divenne un deserto; ciò non ostante egli diventò sempre

più duro ed inflessibile, In conseguenza la sua morte seguita li- 15 ottobre 1349 dopo it anni e sei mesi di procelloso regno, non solamente non fu compianta da alcuno; ma fu una vera festa pel popolo. Nulladimeno era stato riguardato come uomo di merito e dotato di gran probità e di molte altre virtà. Gran canonista, amico de'letterati, nimico della simonia e del fasto, duro con se stesso, così che portava continuamente il cilicio, paziente nelle avversità, sensibile alle sventure altrui ; in una parola degno d'esser papa, se nol fosse stato giammai, Il Murateri per a'tro soggiugne : ma o di quelte viriù non aveva egli se non la superficie, a almeno se mparvero tutte darche fu falito al pontificato. Ottenuta ch' ebbe questa dignità, egli mostrò un indiscreto zeio, che alienò da lui tutti g'i animi. Nel giorno susseguente al a sua incoronazione fece un' aspra invettiva contro i prelati della sua corte, ed alcuni giorni dopo non tratiò meglio i cardinali. Ogni giorno vi erano nuove scene, che davano a divedere nel suo carattere non minore bizzarria che durezza. Ora affettando un gran dispregio per le ricchezze rimandava con ingiu-

rie i collettori delle rendite della santa Sede; ora, ostentando la sua superiorità sulle prime teste dell' Europa, diceva, the saprebbe bene farsi giustizia dei re di Francia e d'Inghisterra, le dissensioni de'quali avevano cagionati tanti mali alla Cristianità. Malgrado il massimo piacere dimostrato dalla regina Giovanna per essere stato eletto un papa Napoletano, que to pontefice non ebbe poscia riguardo di dire alla presenza di molti in un atro di collerico entusiasmo, che avrebbe mandara questa regina a filare nel monistero di S. Chiara. Queste maniere così improprie tecero pensare ai cardin li , che l'auge degli onori avelle flrav lo il cervello di quello pontefice (Storia della Chiesa Gallic, lib. 41 ). U-bano aveva fatto li 11 aprile 1384 tre istituzioni mem rabili. La prima fu di diminutre vienniù l'intervallo del Giubileo, che fissò ad ogni 33° anno, fendandosi sull'opinione, che G. Cristo sia vissuto questo medesimo spazio di anni . La seconda istituzione fu la festa della Visitazione della SS. Vergine. Finalmente stabilì, che nella festa del SS Sacramento potrebbe celebrarsi il solenne uffizio divino, ancorchè nella chiesa o città «i

fusie

fosse l'interdetto; come pure che tutti coloro, i quali accompagnerebbero il Viatico dalla chiesa sino al luogo dell'infermo, e da questo luogo sino alla chiesa, guadagnerebbero cento giorni d'

indulgenza:

VIII. URBANO vii, ( Giovan-Battista Caflagna), gentiluomo Genovese, ma considerato come Romano, perchè nato in Roma ed ivi allevato, fu promosso all'ar, civescovato di Rossano, poi fatto cardinale del titolo di San Marcello, e finalmente eletto pontefice dopo Silto v li 15 settembre 1590, Questo papa, che l'amava molto, avevalo riguardato come suo successore: egli disse un giorno ai cardinali, che le pera erano marcite, e che ad effi facea d' uopo di castagne; lacendo allusione alle pera, che portava nel suo stemma, ed alle castagne, che formavano quello della miglia Castagna. La pietà e la scienza del papa Urbano VII facevino aspetrare grandi cose dai suo governo; ma egli morì 12 giorni dopo la sua elezione li 27 dello stesso mese. Risaltò soprattutto la sua rassegnazione negli ultimi suoi momenti; pria di spirare egli disse: il Signore mi proscioglie da legami, che avrebbero potuto essermi funesti.

IX URBANO VIII ( Maffeo Barberini ), di un' antica samigla di Firenze, era cardinale e salì sul trono pontificio dopo Gregorio xv li 6 agusto 1623 in età di 55 anni . Viene lodato Urbano viti principalmente per la sua pietà, la sua modestia, la sua amena dolcezza: amaya le lettere, e protesse i letterati; ma sotto di lui ilnipotismo fu in troppo gran credito. Dopo la morte del duca Francesco Maria della Rovere, questo papa riuni al-Santa-sede il ducaro Urbino, ed cresse Castel-Durante in titolo di città, che poseia dal di lui nome si è appellata Urbania . Approvò l'Ordine della Visitazione, confermò i Cappuccini nei possesso del titolo di veri Figli di S. Francesco (Ved. BAschi ), e soppresse le Gesuitesse nel 1631. Diede nel 1612 una bolla, che rinnova quelle di Pio v contro Bajo e le altre, che vietano il trattare delle materie della Grazia. La stessa bolia d Uibano dichiara , che l' Agustino di Giansenio contiene proposizioni già condannate. Publicò altresì nel medesimo anno una bolla sopra un oggetto molto differente. Questa costituzione proibiva il pigliar tabacco nelle chiese sotto pena di scomunica. A questo prq-

proposito appunto Pasquino, lagnandosi della severità del papa, si valse di quel passo, nel quale Giobbe dice : Comra folium, quod vento rapitur, oftendis potentiam tuam, & stipulam sucam persequeris . = Tu ostenti la tua potenza con-, tro una fronda, che viene , portata via dal vento, e " perseguiti un' arida pa-, glia = . Dopo aver final. mente terminate con un accomodamento le lunghe contese e le diverse piccole guerre, ch'ebbe col duca di Parma ed i di lui alleati, questo pontefice morì li 29 luglio 1644. In generale gli si dà la lode di avere nel suo lungo regno adempiuto tutto ciò, ch' erasi in dritto di aspettare da un pontefice virtuoso ed illuminato; ma non sempre la sua condotta fu esente da ogni taccia. Alla. noia consuera che produr suole ne' Romani un lungo pontificato, si aggiunse la scontentezza prodotta dalla baldanza e dal dispotismo de' nipoti Barberini, che reggendo a lor talento l'animo del zio pontefice, non contenti di essersi considerevolmente arricchiti, lo impegnarono in brighe, guerre, e dispendi, che costrinsero il papa a sopraccaricare i sudditi con nuo ve gabelle. Aveva anche in alcune contingenze, mostrata

dell'ostinazione; e fu riguardato da diversi, come un atto di troppo rigorosa severità, la punizione della congiura contro di U-bano medirata da un certo Giacinio Centino . Costui, essendo nipote del saggio e pio cardinal Felice Centino di Ascoli, erasi stranamente infatuato del desiderio e della sognata idea di veder suo zio sulla cattedra di S. Pieiro. A tal uopo si died'egli in preda alto studio delle malie, e coll'ajuro di alcuni religiosi fabbricò una statua di cera, per cui, secondo la stolta persuasione de' fattucchieri, disegnava condurre a morte il pontefice. Rivelato da uno, che prese l'impunità, l'empio disegno, al Centino fu tagliata la testa, ed alcuni de' religios i complici furono bruciati. Sembrò a diversi, che fosse troppo rigore il toglier la vita a rei, che avevano meditato un disegno, il quale non poteva produr effecto, e ch'erano pazzi a segno tale di credere alle stregherie. Urbano sapeva bene il greco; di maniera che appellavasi l' Ape Attica, e riusciva nella poesia latina : egli corresse gl' Inni della Chiesa . I suoi Versi latini sacri sono stati impressi a Parigi nel Louvre in t, con molta eleganza sotto questo titolo, Maffei Barberini Poe-

Poemata . I più considerevoli era' suei componimenti sono: I. Diver e Parafrafi sopra alcuni Cantei del vecchio e del nuovo Testamento. II. Vari Inni e diverse Odi sulle feste di Nostro Signore, della SS. Vergine e di alcuni Santi . III. Alcuni Epigrammi sopra diversi uomini illustri. Queste opore hanno della nobiltà, ma sono mancanti di calore e d'immaginazione. Vi sono parimenti alcune di lui Poesie Italiane, Koma 1640 in 12. Urbano VIII fu quegli, che conferì il titolo di Emmentissimo ai Cardinali, ai tre Elettori ecclesiastici, ed al gran maestro di Malta, ordinando, che non potesse darsi ad alcun' altra persona; su di che incontrò danprima qualche contrasto, perchè un tale titolo veniva usato in alcune corti secolari . Ved. 11 MALACHIA.

X. URBANO DI BELLUyou (Valeriana courer Bilzano), Francescano e precettore del papa Leone x, morton el 1524 di 84 anni, e
stato il primo, secondo il
Coffin che abbia data una
Grammatica greca, che meriri qualche stima, Parigi 1543
in 4°. Ha dara altresì una
collezione di antichi Grammatici sotto il titolo di Thesaurus Cornucopia, Venezia
1396 in fi.

Tom. XXVI.

URBINO, Vel. BRAMAN-TE & RAFAELLO.

\* URCEO (Antonio ), soprannominato Codro, nacque li 17 agosto 1446 in Rubiera, grossa terra fortificata a mezza strada tra Modena e Reggio, alla qual ultima città appartiene. La sua famiglia era anticamente venuta dagli Orzi Nuovi fortezza sul Bresciano, e di quì probab lmente trasse il nome di Urceo . Il soprannome di Codro gli venne in seguito, come narra il Bianchini, perchè avendogli det o Pino degli Ordelaffi signore di Forlì. che a lui si rascomandava, Urceo ridendo risposegli : Dii boni! quam bene se res habrat videtis : Juppiter Codro fe commendat, = Oh Dei! voi vedete come vada bene la cosar Giove raccomandasi a Codro!= D' allora in avanti venne comunemente appellato Codro. Fece i suoi studi in Reggio sotto buoni maestri , ed in segnito, secondo alcuni, vi tenne scuola. Certo è che ne partì in erà di 23 anni , chiamato ad insegnar l'umane lettere nella città di Forlì. con ampio stipendio non prima ad altri conceduto. Ivi si acquistò tale stima ed affetro specialmente presso il predetto Pino degli Ordelaffi , che da lui gli venne anche dato comodo alloggio in corte. Siccome alzavasi sempre prima di giorno per applicare allo studio, così una mattina essendo uscito di buon' ora ed avendo lasciata accesa la lucerna, al suo ritorno trovo incendiate tutte le sue carte, e tra esse un' opera intitolata Paftor, the aveva quasi condotta a compimento. A tale spettacolo s' infuriò egli talmente, the proruppe in orribili bestemmie, e corse a rintanarsi in un bosco, dove stette tutto il giorno senza verun cibo. Cacciatone finalmente dalla fame, quando nella sera giunse alla citià, trovò chiuse le porte, e dovette giacersi tutta la notte su di un letamajo. Vi entrò poi appena fatto giorno, e corse ad appiattarsi in casa d' un falegname, ove per sei mesi continui rimase quasi sepolto ed in preda al suo pero umore Calmaro alla fine alquanto lo spirito, ritornò fra gli uomini, ripigliò il suo impiego, e dopo averlo sostenuto con lode circa 13 anni, alla morte di Pino veggendo sconvolta dalle fazioni la città di Forlì, recossi a Bologna. Ivi fu immediatamente destinato professore di grammatica latina e greca e di eloquenza, nella qual incombenza continuò con sommo applauso sino al termine de' suoi giorni, ed chbe mol-

ti ingegnosi discepoli, a' quali die le frequenti occasioni di esercitare la loro sofferenza. Quanto era sollecito ed industrioso nell'istruire i suoi scolari e nell'ecc tarli ad una lodevole gara, altrettanto era impaziente delle loro giovanili vivezze, e lasciavasi trasportare a qualunque eccesso contro coloro, che gli erano di noia. Aveva sempre avuto una salute cagionevole e debolissima, e quantunque dolce nell'esteriore, e dotato d'una certa giovialità e facezia, era internamente predominato da un umore bilioso e severo . Era avaro di lodi e prodigo di critiche, soprattutto contro gli autori moderni . Alla sua insigne dottrina e ad alcune virtù accoppiò vizi non ordinari. L' irreligione ed il libertinaggio disonorarono la sua gioventila e quantunque facesse da spirito forte, ebbe la debolezza di prestar fede ai più ridicoli presagi. Ma si pentì poi delle sue empietà e de' suoi traviamenti, e dopo aver fatto il suo testamento, che abbiamo alle stampe, e dopo aver date le più edificanti prove di sincero ravvedimento e di cristiana pietà, morì in Bologna nel 1500 in età di 54 anni tra le lagrime de' suoi discepoli, che gli circondavano il letto, e che vollero por-· tare

fare il suo cadavere sulle lospalle. Al suo sepolero non venne posto che questo semplice epitafio, CODRUS E-RAM . Racconta Pierio Valeriano, che il Codro fosse trucidato da' suoi nemici, ma questo storico avrà preso equivoco, non altrimenti che circa la patria dell' Urceo, che dice di Ravenna, mentre tutt' i coetanei, e tra gli altri il Bianchini suo scolaro, narrano la morte di quest' uomo illustre, come seguita affatto naturalmente. Le opere dell' Urceo vennero alla luce in Bologna nel 1502 in f, e se ne fecero poi varie altre edizioni. Esse sono tutte scritte in latino, e contengono diverse Orazioni e Lettere in prosa; come pure in versi Satire, Selve, Egloghe ed Epigrammi, con un Supplemento all' Aulularia di Plauto . A dir il vero cotali opere non corrispondono alla grande stima, in cui aveasi il Codro mentre vivea, e sì la prosa che la poesia è ben · lungi dal poter essere proposta come esemplare di eleganza: Ciò non ostante la predetta edizione di Bologna è molto rara e ricercata, e le altre ancora non sono comuni. Ad esse va premessa la sua Vita scritta dall' accennato Bartolomeo Bianchini suo scolaro. In seguito ne ha data un'al-

tra il dottor Antonio Righetti Ferrarese, inserita nel tomo III degli Annali Letterati d' Italia; ed una terza finalmente ne ha publicata il
ch. Sig. Gian-Battisla Cerniani nel suo Saggio di Storia
letteraria degli Orzi nuovi. Il
Bayle, che non aveva vedute nè queste Vite, nè l'opere di Urceo Codro, ha commessi varj errori nel di lui
articolo.

UREO ovvero UREDIO (Oliviero), in latino Uredius, giureconsulto de' Paesi-Bassi, morto nel 1642, era bene versato nella storia non meno che nella giureprudenza. Vi sono di lui: I. La Genealogia de' Conti di Fiandra, in latino, Bruges 1642 e 1643 vol. 2 in f. II. ISigilli de' Conti di Fiandra . 1639 in f. Ambe queste opere sono state rozzamente tradotte in francese ed impresse 2 Bruges 1641 e 1643 vol. 3 in f. III. Una Storia di Fiandra, parimenti in latino. Bruges 1650 vol. 2 in f., di cui il secondo tomo è il più raro a trovarsi. Veggasi il Metodo per istudiare la Storia, di Lenglet tom. xIV pag. 262.

I. URFE' (Onorato d'), conte di Chateauneuf, o sia Castelnuovo, marchese di Valromery, nacque in Marsiglia nel 1567 da Giacomo d' Urfé d'una delle illustri case

C 2 del

del Forese originaria della Svevia. Fu il quinto di sei fieli maschi ed il fratello di sei sorelle. Dopo aver fatti i suoi studi in Marsiglia ed in Tournon, fu mandato a Malta, donde ritornò nel Forese, non potendo sopportare le privazioni, alle quali obbliga il celibato. Anna d' Urié suo fratello aveva sposata nel 1574 Diana de Chevillac de Chateau Morand , ricca e sola ereditiera della sua casa . Questo matrimonio, dopo aver avuta sussistenza per lo spazio di 22 anni, su annullato per motivo d'impoienza nel 1596, ed Anna aboracció lo siato ecclesiastico . Diana rimase libera alcuni anni; ma poi cedendo alle insistenze di Onorato, che non voleva lasciar uscire daila sua casa le ricchezze che Diana aveavi recate, essa consentì a sposarlo. Non essendo fondato un tale matrimonio che sull' interesse, i due sposi non vissero lungamente in perfetta intelligenza. L'impulitezza di Diana, sempre attorniata da grossi cani, che cagionavano nella sua camera ed anche nel suo letto una sporcizia insopportabile, disgusto ben presto il marito . In oltre d'Urfé aveva sperato, che da sale matrimonio nascessero de figli , i quali

potessero conservare nella di lui casa i beni, che Diana aveavi recati; ma in vece di figli ella partoriva ogni anno delle mole informi ritirò egli adunque in Piemonie, dove passo giorni felici sharazzato dalle spine del matrimonio e dalla noia delle cure domestiche. Morì in Villafranca nel 1625 di 58 anni; e la sua casa è rimasta estinta. Verisin i mente in tempo appunto della sua dimora nel Piemonte egli compose la sua Altrea in 4 vo!. in 8', accresciula poi di un quinto volume da Baro suo segretario. Questa Pastorale fu la follia di tutta l' Europa per lo spazio di 50 anni. Essa è un quadro di tutte le condizioni della vita umana, che lascia poco a desiderare riguardo all'invenzione, ai costumi ed ai caratteri. Tale quadro non è fatto a capriccio; e tutt' i fatti coperti con un ingegnoso velo. hanno un vero fondamento nella storia degli amori dell' autore con Diana de Chateau-Morand, ovvero in quella delle civetterie della corte di Enrico IV . Vero è , che i caratieri non sono sempre adattati al genere pastorale, e che i pastori dell' Astrea rappresentano il personaggo, ora d'un cortigiano delicato e pulito , ed ora d'un puntiglio-

3154

sissimo sofista = . Questo li-, bro (dice Niceroz), che " formava una volta le deli-, zie d. le persone le più " spiritose ed ancora de dot-" ti, oggidi non leggesi più. , Il gusto di questi romanzi così diffusi, e ne qua-, li le avventure, sono am-" massate le une suile altre ,, senza che se ne vegga gia:n-, mai la fine, ha avuta sus-" sistenza per qualche tempo-" raa ora è interamente pas-", sato . Non si ha più l'u-" more di prestatsi lungo tem-" po ad idee così frivole; e , coloro, che hanno conser-, varo il gusto del romanzo, " non vogliono più che di , quelle storie, le quali durano abbastanza per diver-, tire, ma non durano abbastanza per annojare. Ma , Patru ha dati degli scharimenti sopra l' Astrea , ove , scopre molie persone, dels le quali Onorato d' Urfe ha , inteso di parlare sotto no-" mi finti; ma questa è una , cosa, che oggidì interessa " assai pochi =. La miglior edizione di quest' opera quella di Parigi 1745 vol. 10 in 12, per cura dell'abate Souchai ( Ved. SOUCHAI ) . Vi sono parimenti di Urfe : I. Un poema, intitolato, la Sirena, 1611 in 80; questa fu la prima opera dell'autore . e non annunciava che un poeta médioère . II. Un altro poema sotto il titolo di la Savoisiade, di cui non n' è sampata che una parte. I. I. Una Pastorale in versi non rimati, intitolata la Sylvasi-ra, in 3º. IV.- Varie Epifole morali, 1620 in 12. Nulla vi è in questo libro (dice Niceron), che non sia molto comune, e non è più guariconosciuto.

II. URFE' (Anna d'), fatello maggiore del precedente, fu conte di Lione, e morì nel 1621 di 66 anni. Era un uomo di lettere, il quale aveva non meno virtò de spirito. Vi sono di lui de' Sonetti, degli Inni ed altre Pestie, 1868 in 4°, fu quali non ettano che mediocremente buone, anche al suotembo.

\*\* URGULANIA, dama Romana favorita dell' imperatrice Livia, divenne cost insolente per un tal favore che una volta citata a rendere certa testimonianza in senato, non volle comparirvi, e fu d'uopo, che il pretore si recasse ad interrogarlanella di lei casa: distinzione insolita, che neppure praticavasi colle stesse Vestali. Per altro il suo grati ĉredito e la sua fiere zza non impedirono, che Lucio Pisone la chiamasse in giustizia per costrignerla al pagamento di un debi-

to. Ricusò ella anche questa volta di comparire, e si ritiro nel palagio imperiale; ma tale fu l'insistenza di Pisone, che per esim-ria da qualche aggravio fu d' uopo, che l'imperatrice mandasse a pagare il di lei debito. Urgulania viveva ancora circa l'anno 23 dell'era volgare, allorchè suo nipote Silvano fu accusato di aver uccisa la propria moglie. Non essendovi alcuna speranza di evitare la condanna, Urgulania gli mandò un pugnale, acciocche si uccidesse; ma egli volle piuttosto farsi aprir le vene. Nipote parimenti di questa donna superba era Urgulanilla, che fu maritata a Claudio , prima che divenisse imperatore, di cui ebbe due figli, e dal quale poi fu ripudiata a motivo delle sue impudicizie, ed anshe come sospetta di qualche omicidio.

I. URIA, marito di Bersabea, era capitano negli eserciti, del re Davide. Essendo rimasta incinta la moglie di Uria mercè l'adulterio, che aveva commesso con Davide, essa ne rendette inteso questo monarca, che per nascondere il comune delitto, fece richiamare Uria, il quale trovavasi all'assedio di Reblath. Ubbidì bensì Uria al comando, e ritornò in città; ma-

non volle andar a coricarsi colla moglie, e nemmeno entrare nella proptia casa, dicendo che ciò non conveniva ad un offiziale, mentre gli altri spot compagni dormivano nel campo tra i disagi e i pericoli della guerra. Allora Davide lo rimando al predetto assedio con una lettera directa al comandante generale Ginabbo, in cui ordinavagli di dar battaglia, di porre Uria nel sito più pericoloso e poi di abbandonarlo acciocche vi perisse. Quest' ordine crudele fu fedelmente eccanito, ed il virtuoso Uria. fu la vittima dell'impudicizia di sua moglie e del suo monarca.

II. URIA, successore di Saduc 11 nel sommo sacerdozio dagli Ebrei, viveva sotto il re Achaz. Questo principe, essendosi recato a Damasco, all' incontro di Teglatfalasarre, ed avendo veduto in questa città un altare profano, la di cui forma gli piacque molto, ne mandò tosto il disegno alsommo, sagardota Uria, ordinandogli di fare un altare pel tempio sul medesimo modello. Il pontefice esegui puntualmente l'ordine del re, e si coprì di un eterno obbrobrio. tradendo in tal guisa il suoministero.

III. URIA, figlio di Samei,

mei, profetizzava in nome Signore nel medesimo tempo che Geremia, e prediceva contro Gerusalemme e tutto il paese di Giuda le stesse cose, che venivano annunciate da questo profeta. Il re Gioachino e i grandi della sua corte avendolo udito, vollero tentare di averlo nelle mani per farlo morire: Uria, che ne fu avvertito, se ne fuggì in Egitto. Ma essendo stato inseguito per ordine di Gioachino, fu preso e condotto a Gerosolima, ove il re lo fece morire a colpi di spada, e comandò, che fosse sotterrato senza verun onore ne' sepoleri della vile plebaglia.

UROOM (Enrico Cornelio ), pittore, nato in Harlem nel 1566, passò la maggior parte della sua vita viaggiando, e soprattutto non obbliò l' Italia. Fece in questa grande scuola gli studi necessari a fin di perfezionarsi: gli fu in particolar maniera di grande ajuto Paolo Bril, ch'egli incontrò in Roma . Uroom, essendosi imbarcato con un gran numero de' suoi quadri per passare in Ispagna, ebbe a soffrire una orribile tempesta, che lo gittò sopra spiaggie sconosciute, e eli rapì tutto il di lui tesoro pittoresco. Alcuni Romiti, abitanti di questi luoghi selvaggi, esercitarono verso di lui l'ospitalità, e eli fornirono ben presto l'occasione ed i mezzi di ritornare alla sua patria. Il pittore, in riconoscenza, fece vari quadri per ornare la loro chiesa. Questo artefice aveva un raro talento per rappresentare Marine e Battaglie navali. L'Inghilterra ed i principi di Nassau lo impiegarono a consecrare col suo pennello le vittorie marittime, che queste due potenze avevano riportate. Di più tali suoi quadri furono copiati in arazzi . Ignoriamo l' anno della sua morte.

URRACA, ovvero URRA-QUE, figlia ed erede di Alfonso vi re di Leone e di Castiglia, sposò dapprima Raimondo di Borgogna, che lasciolla vedova nel 1100. Si rimaritò ella sei anni, dopo con Don Alfonso re d'Aragona e di Navarra, e mercè una tal unione le corone di Leon, di Castiglia e di Toledo si unirono sul medesimo capo : Urraca era non meno voluttuosa che bella, e si diede in preda all' inclinazione del proprio cuore. Suo marito la fece rinchiudere; ma ella se ne fuggi dalla sua prigione, e dimandò di essere separata da D. Alfinso. Il vesco vo di Compostella, nominato: dalla, corte

di Roma per giudicare un tal affare , dichiarò nullo il matrimonio . Alfonso abbandonando una moglie, ch'ei disprezzava, avrebbe desiderato di conservare una porzione della di lei ricca dote. Voleva ritenere il regno di Castiglia ; ma i Castigliani diedero il trono nel 1122 ad Alfonso Raimendo di Borgogna figlio di Urraca e di Raimondo di Borgogna di lei primo marito. Siccome questa principessa continuava ad abbandonarsi all' impetuosità delle sue impudiche brame, così il suo medesimo figlio si vide costretto ad assediarla nel castello di Leon, e non le si accordò la libertà, se non dopo ch' ebbe rinunziato alla corona della Castiglia. Essa morì poco dopo, cioè nel 1125, dopo aver saccheggiato il tesoro della chiesa di S. Isidoro di Leon; e dicesi, che un laborioso parto desse termine a' di lei giorni. Sua sorella Teresa, figlia naturale di Alfonso vi , aveva sposato En-seo di Lorena re di Portogallo, ch'ella perdette nel 1112 : Si rimaritò indi con Bermando Paes di Transtamare, e si abbandone in seguito al fratello di suo marito. Questi amori incestuosi cagiona ono una guerra nel Portogallo . Terefa chiamò in suo soccorso Alfonso Raimon-

do di Castiglia, e gli cedette il regno di Portogallo ad esclusione del proprio figlio . Ma Alfonso armò in vano per ottenere questa credità . egli fu vinto e ferito. Avendo in seguito assediato Alfonso-Henriquez figlio di Terefa nella città di Guimaneres, face con lui la pace, a condizione che questo principe dovesse prestargli giuramento di fedeltà, come a suo sovrano. Ma egli trascurò interamente gl' interessi di Terefa, e nulla stipulò in favore d' una zia, che aveva voluto esser sua benefattrice, o perchè gli facessero orrore gli sregolati di lei costumi, o perchè, prendendo la di lei difesa, non avesse ascoltata se non la voce della propria ambizione

UKSATO, Ved. ORS ATO.
UKSICINO, V. ORSICINO.
UKSINI, Ved. ORSINI ed
ORSINO.

I. URSINS ( Guglielmo Giovenale des ), barone di Trainud, si segnalò ad imitazione degli antichi Komani in quasi tutti gli impiegli di toga e di spada. Successivamente consigliere nel parlamento, capitano del giandarmo o sieno cavalleggieri, luogotenente-generale del Delinato, baglivo di Sens, fu nominato cancelliere di Francia nel 1.45. Luigi X1, avendo formati sa di lui alcuni in-

giusti sospetti, lo depose e lo fece metter prigione nel 1461; ma poi avendo riconosciuta la di lui innocenza, lo ristabilì con encomi nel 1465. Questo ministro morì nel 1472 colla riputazione di uomo più atto per la guerra che per la toga. Suo padre era un avvocato 'di Parigi, che, essendo divenuto proposto de' mercanti, represse l' insolenza delle persone di guerra, e mantenne i privilegi de' cittadini di Parigi. In riconoscenza gli venne dato il palagio appellato des Urjins, da cui prese il nome. Giovenale non è stato ne il primo, nè l' ultimo, che abbia alterato il suo cognome cittadinesco o borghigiano, per innestarsi sopra una famiglia nobile. Quella degli Orfini in Italia, che corrisponde alla denominazione des Ursins Francese, e della quale però alcuni ignoranti lo hanno creduto, è una delle più nobili di Europa. Essa ha dati alla Chiesa cinque papi e più di 30 cardinali. Ved. L.BOR-GIA ed ORSINI.

II. URSINS (Giovanni Giovenale des), fratello del precedente, s'innalzò mercè il credito del cancelliere. Esercitò la carica di referendario delle suppliche e diversi altri impieghi con una integrità poco comune. Il suo gusto

per la pietà lo portò ad abbracciare lo stato ecclesiastico, e fu successivamente vescovo di Beauvais, di Laon, ed in fine arcivescovo di Rheims nel 1449: in quest'ultima qualità egli consecrò il re Luigi xt . Questo prelato egualmente illustre per le sue virtù vesca vili e per le sue cognizioni letterarie, morì li 14 Luglio 1473 di 85 anni, dopo essersi segnalato tra i vescovi, che rividero la sentenza ingiusta pronunciata dagl' Inglesi contro la Pulcella d' Orleans. Ci ha lasciata una Storia del regno di Carlo VI dall'anno 1380 sino al 1422, la quale passa per molto esatta ed è scritta con naturalezza. L'autore inclina molto più pel partito degli Orleanesi, che per quello de' Borgognoni: non rispetta questi ed incensa gli altri. La sua Storia è scritta anno per anno. Gli avvenimenti vi sono assai circostanziati; nulladimeno, all'eccezione di alcune circostanze, nulla vi è di molto particolare. Teodoro Gottofredo la fece stampare nel 1614 in 4°, e Dionigi suo figlio ne ha poi data un'altra edizione nel 1653 in f., con vari accrescimenti.

III. URSINS (Maria Felicita des), Ved. 1x MONTAMORENCI alla fine.

URSINS, Ved. ORSINI . UR.

URSINUS, Ved. ORSINO. URSULA, Ved. ORSOLA. URSO ovvero URSUS (Nicola' Raimaro ), matematico Danese, nella sua gioventù fece il guardiano de' porci . Non cominciò ad imparar a leggere che in erà di 18 anni; ma i suoi progressi furono rapidi, ed egli divenne, quasi senza mae tro, uno de' più dotti astronomi e de'più abili matematici del suo tempo. Insegnò le matematiche in Argentina con molta riputazione, ed in seguito fu chiamato dall' imperatore per insegnare la medesima a Praga, dove morì circa il 1600. Vi sono di lui alcuni Scritti matematici . avuta l'imprudenza di lottare contro Ticho Braze, che lo ridus e al silenzio.

USPERG (1' Abate ), detto anche Uspergense, Ved.

III. CORRADO.

USSERIO (Giacomo), Ufferius, in inglese USCHER, nato in Dublino nel 1580 di un' antica famiglia, imparò a leggere o almeno a compi tare da due zie, ch' erano cieche. Fu indi mandato all' università di Dublino stabilita da Enrico d'Uscher suo zio di Armach .. arcivescovo La penetrazione del suo ingegno gli facilitò lo dio di tutte le scienze : lingue, poesia, eloquenza; egli

nulla obbliò per ornare il suo spirito. - Una certa incli-., nazione, che sentivasi per " le attrattive della poesia , e la passione del giuoco . la quale contrasse sedotto " dal cattivo esempio de'suoi " compagni, lo ritirò ( dice ., Niceron ) per qualche tem-, po dallo studio, e raffred-,, do l'ardore, che aveva pel , medesimo; ma si ravvide " ben presto del suo travia-" mento. La lettura di que-" sie parole di CICERONE : , Nescire , quid antea quam , natus sis, acciderit, id eft " semper esse puerum; ed il , libro di SLEIDAN, de qua-, tuor Imperiis , che scorse " con molto piacere, gl' in-" spirarono un incredibil ar-, dore per imparare la sto-" ria. Sin dall'età di 14 an-", ni faceva degli estratti de? , libri storici, che poteva " troyare, e distribuiva tali " estratti per ordine cronolo-,, gico, a fin di meglio im-,, primerseli nella memoria -. Lo studio della storia non gli faceva trascurare quello della religione. Abbracciò lo stato ecclesiastico, e travagliò come teologo e come controversista. Nel 1015 compose in un'assemblea del clero d' Irlanda gli articoli concernenti la religione e la disciplina ecclesiastica; e questi articoli furono approvati dal re Gia-

Giacomo, sebbene fossero differenti da quelli della chiesa Anglicana. Questo monarca, mosso dal di lui merito, eli conferì il vescovato di Mearh nel 1620, poi l'arcivescovato di Armach nel 1620. Usserio passò in Inghilterra nel 1640; e non potendo più ritornare nell'Irlanda lacerata dalle guerre civili, fece trasportare la sua biblioteca a Londra. Tutte le sue sostanze gli furono tolte in quel flusso e riflusso di fazioni . L' università di Leyden, informata del di lui stato, gli esibì nna pensione considerevole col titolo di professore onorario, se voleva trasferirsi in Olanda. Il cardinale di Richelieu gli spedì la sua medaglia, ed aggiunse a questo regalo alcune vantaggiose offerte, se voleva andare in Francia, dove avrebbe la liberrà di professare la sua religione. Usserio amb meglio di restare in Inghilterra, dove continuò a dar in luce varie opere, che hanno fatto un infinito onore all'estensione della sua erudizione ed alla giustezza della sua cricica. Le principali sono: I. Annales veteris & novi Teltamenti. Ginevra 1722 vol. 2 in f; ne' quali concilia la storia sacra e profana, e narra i principali avvenimenti dell' una e dell'altra, valendosi

de' propri termini degli autori originali. I suoi calcoli nulla hanno d'incredibile : egli fa comparire la cronologia degli Assir) sotto una forma più regolare, riducendo a 500 anni con Eredoso la durata del loro impero . che gli storici per la maggior parte, ingannati da Diedero di Sicilia, facevano giugnere a 1400 ( Ved. 111 LABIN ). II. Antiquitates Ecclesiarum Britannicarum, Londra 1687 in f. Egli fa risalire la predicazione del Vangelo in Inghilterra al tempo della missione degli Apostoli; ma gli atti, che produce per fondare questa pretensione, sono molto sospetti . III. Gateschalci hiftoria , Dublino 1626 in 4° : questo è il primo libro latino srampato in Irlanda . IV. Un' edizione dell' Epistole di sant' Ignazio, di San Barnaba e di S. Policarpo, con note piene di erudizione, Oxford 1611, e Londra 1647 tom. 2 in un vol. in 4º: questa raccolta è non meno rara che stimata. V. Un Trattato dell'edizione de' Settanta, Londra 1655 in 4", in latino, nel quale ha sostenute delle opinioni singolari, che non vengono adottate da tutti. Questo prelato ebbe tutte le qualità d'un buon cittadino . Invio abilmente attaccato al re Carlo 1,

calde in deliquio al primo apparecchio del supplizio di questo monarca. La sua viriù fu ri pettata dall' usurpatore, che aveva messo questo re a morte nel 1649 . Cromuello lo fece andare alla sua corte, e gli promi e di risarcirlo d'una parte delle perdite, che aveva fatte in Irlanda . Lo as icurò altresì, the non sarebbe più tormentato il clero episcopale; ma non gli mantenne la parola. Poco tempo dopo Usario cadde infermo d'una pleuritide, e mod li 21 marzo 1655 in età di 75 anni. La sua condotta fu sempre contrasseguata dalla moderazione : quindi gli Anglicani fanatici lo accusavano di propensione verso la religione Cattolica . Il re di Danimarca ed il cardinal Mazarini avrebbero voluto comprare la sua biblioteca; ma Cromuello la fece vendere per un prezzo mediocrissimo, a fin di fa ne un dono all' università di Dublino . Vegeaft la sua Vita. scritta da Riccardo Parr, premessa alle sue Lettere, Londra 1676 in f.

USÚARD, Usuardus, Benedettino del tx secolo, è autore del Martirologio, che dedicò a Carlo il Calvo. Quesi'opera è molto celebre: ma s' ignorano le particolarità della vita dell' autore. Le

mialiori elizioni sono quelle di Molano, Lovanio 1663 ed Anverta 1583 in 8°, e del P. Sollier gestita, Anversat 1714 in f., ch'è curionssima e fatta con molta diligenza Molano ha date molte editioni della medesima opera -ma quella del 1568 è la più ampia, perchè nelle altre i suoi censori l'obbligarono a toglierne via molte note, che meritavano di esservi conservate. Vi è un'edizione dello stesso Martirologio , Parigi 1718 in 40, fatta da Don Equillatt Benedettino di San Mauro; ma è meno ricercata che upella di Sollier .

USUM CASSAN, detto altresi CZURI- ASEMBECH, della famiglia degli Assamblecni, era figlio di Aibec, e disi , che discendeva da Tda merlano, e che usciva dalramo denominato del Montone bianco: Era governatore dell' Armenia, allorche nel 1467 alzò lo stendardo della ribellione contro il re di Persia Joancha. Dopo aver tolta la vita sì ad esso che al di lui figlio Acen- Ali, monto sul trono e fece la guerra ai Turchi unito co' Gristiani; ma le sue imprese non arrecarono aquesti alcun vantaggio. Questo principe morì nel 1478 di 78 anni colla riputazione

zioso e crudele. Quantunque Maomertano aveva sposetala figlia dell'imperatore di Trabisonda, ch'era Cristiava.

UTEN BOGAERT (Giowanni ): una delle principali colonne de' Rimostranti, nacque in Utrecht nel 1557, e morì all' Haia nel 1644. Non ebbe la vastità e la penetratrazione d'ingegno di Episcopio suo costante amico, ma lo superò in nettezza ed in semplicità di stile. Tutte le opere, che publicò in gran numero, sono in Olandese. Le principali sono: I. Una Steria Ecclesiastica in f. II. La Storia della sua Vita, in 4°. Chi volesse più circostanziate notizie intorno a questo autore, potră ricavarle dal Dizionario di M. Chaufepit, che ne ha fatto un articolo molto curioso, ma troppo prolisso, e non guari interessante,

UTENHOVE ( Carlo ), nato a Gand nel 1536, fu allevato con diligenza nelle belle-lettere e nelle scienze da suo padre medesimo, uomo distinto per la sua virtù e per la sua eloquenza, non meno che per l'autichità della sua famiglia. Spedito a Parigi per ivi compiere i suoi studi, strinse intima amicizia con Turnébio, che lo fece precettore di tre dotte figlie di Giovanni Morel. Da Parigi Utenhove passò in Inghilterra, ove scrisse in favore

della regina Elisabetta, che gli diede varie prove deila. sua liberalità. Finalmente essendosi r. firato a Colonia. ivi morì di apoplesia nel 1600. Vi sono di lui varie Pueste latine ed altre opere, tra di cui le principali sono: I. Epierammata, Epitanhia, Epithalamia graca O' laina . 11. Xeniorum liber , Basilea 1564 in 4º. III. Epistolarum Centuria. IV. Mythologia Æsopica metro elegiaco, Steinfurt 1607 in 8°, Tutte queste qpere mostrano un ingegno ornato; ma il latino non è sempre abbastanza puro nè elegante.

UXELLES ( Nicola Chalon du Blé, marchese d'), portò dapprima il collarino; ma, essendo morto suo fratello maggiore nel 1669, si -appigliò al mestier delle armi. Si distinse con molte belle azioni, e si segnalò soprattutto in Magonza, ove sostenne l'assedio per lo spazio di 56 giorni. Allorchè recossi a render conto al re della capitolazione, temeva d'essere rimproverato da questo monarca, e si gittò a'di lui piedi : Alzatevi , Sig. Marchese, gli disse Luigi XIV, voi avete difesa la piazza da nomo di cuore, ed avete capitolato da uomo di spirito, Atto a negoziare non meno che a combattere, su plenipotenziario a Gerrruidemberg e ad Utrecht, ed ivi fece rispettare la Francia aoli occhi degli stranieri. Mon', senza essere stato ammogliato, nel 1730 in età avanza:a. Aveva ottenuto il bastone di maresciallo di Francia nel 1793, ed era stato nel 1718 del consiglio di reggenza, ove non roanifestò che buoni sentimenti, i quali non sempre furono segulti. Era un uorno freddo, taciturno, ma pieno di sentimento. Il suo ingegno era più saggio, che sublime ed ardito. L'abate di Sains-Piere l'ha dipinto come un uomo di piacere ed un fino cortigiano.
UZEIJA (il duca d').

Ved. I GIRON & LERME.

## VAC

TACE, Ved. WACE (Roberto ). I. VACHET ( Giovanni Antonio le ), prete, istitutore delle sorelle dell' Unione Cristiana e direttore delle Dame Ospedaliere di S. Gervasio, era natio di Romans nel Delfinato, di una nobile famiglia. Dopo aver distribuito le sue sostanze ai poveri, si ritirò a San-Sulpizio, si applicò alle missioni ne' villaggi, e visitò le prigioni e gli spedali. Le sue mortificazioni ed i suoi travagli cagionarongli una malattia, di cui morì li 6 febbrajo 1681 in età di 78 anni . L'abate Richard publicò la di lui Vita nel 1602. Le sue produzioni sono: I. L' Esemplare de' Figli di Dio . II. La Via di Gesù Cristo. III. L' Artigiano Cristiano . IV. Regolamenti per le Zitelle e le Ve-

dove, the vivono nel seminario delle Serelle dell' Unione Crifilana. Queste opere sono scritte con più unzione che purezza di stile.

II. VACHET ( Pietro Giuseppe de ), prete dell'Oratorio, natho di Beaune e curato di San-Martino di Sablon nella diocesi di Bordeaux, morto verso il 1655, lasciò varie Peefie latine, Saumur 1664 in 12.

VACQUERIE ovvero vaQUERIE (Giovanni de la )
primo presidente del parla
mento di Parigi sotto Luigi
xt, si fece ammirare per la
sua probità, per la sua fermezza, pel suo zelo in sostenere gl'interessi de cittadini. Il re aveva fatti alcuni
deltri, dai quali il popolo sarebbe stato incomodato: La
Necquiere recossi alla testa del
parlamento a trovare Luigi

XT, egli disse: SIRE, noi vemiamo a rinunziare le nostre sariche tra le voltre mani , ed a soffrire tutto ciò, che a voi piacerà, piuttosto che offendere le nostre coscienze. Il re, commosso dalla generosa intrepidezza di questo magistrato, rivocò i suoi editti. Questo presidente cessò di vivere nel 1497; ed il cancelliere de l' H pital gli fa il seguente encomio: Che fu più stimabile per la sua povertà, che Rolin cance liere del duca di Borgogna per le sue ricchezze.

VACQUETTE ovvero VAQUEETE (Giovanni), scudiere, signore du Cardonnoy, nato in Amiens nel 16.8. fu consigliere nel presidiale di questa città. Si riconobbe in ·lui una profonda scienza delle leggi diretta da una perfetta integrità: doppio merito, a cui fu debitore della dignità di Maire ossia primoconsole, e di luogotenente-generale di pulizia, che gli venne deferita due volte a pieni suffragi; ed egli adempiè i doveri di queste cariche ugualmente con zelo che con saggio intendimento. Ebbe l' onore di complimentare Giacomo 11 re d'Inghilterra, allorche, andando a Calais, passò per Amiens li 29 febbrajo 1696. Si formò in questa città nel 1700 una società di letterati, e M. du Cardonnoy in il primo a concepirne l'ideas

Essa era composta de' migliori dilettanti di letteratura, che ivi allora fiorissero, e la casa di M. Vacquette era il loro Liceo. Questa società non sussistette che sino al 1720, e fu risuscitata trent'anni dopo mercè l'accademia delle scienze, belle lettere ed arti stabilita in Amiens con lettere patenti del 1750, ed alcuni membri della quale si sono renduti celebri. M. du Cardonnoy faceva specialmente la sua delizia della poesia e della musica, coltivava le belle lettere e la scienza delle medaglie antiche e moderne, de le quali avevane un ricco e curioso gabinetto. I. suoi componimenti sono alcune Novellette in versi liberi, e di una poesia più facile che energica: tali sono, l' Esiliato in Versaglies; le Religiose, che vogliono confessarsi; la Scimia liberale ; la Precauzione inutile. Questo scrittore morì nel mese di ottobre 1739, compianto da tútti coloro, che s'intendevano del vero merito. Era nell'anno 85º di sua età.

VADE' (Giovanni Giuseppe), nato nel gennajo 1720 in Ham nella Piccardia, fu condotto a Parigi in età di cinque anni da suo padre, che viveva d'un piccolo commercio. Ebbe una gioventù così focosa e dissipata, che uon fu mai possibile il fargli fare i suoi studj. Non

seppe mai che pochissimo di latino, ma corresse il diferto dell' educazione mercè la lettura di tutt' i buoni libri francesi. Vadé è stato il creatore d' un nuovo genere di poesia, che appellasi il genere Poissard ( cioè della minuta gente ); ma che non deve esser confuso col genere burlesco. Questo nulla dipinge: all'incontro il Poissard dipinge la nasura, per vero dire, bassa e triviale, ma che non è punsenza grazie ed amenità. Un quadro che rapprecenti con verità una bettola. persone del basso popolo che danzano, soldati che bevono e fumano, non è spiacevole a vedersi . Vadé è il Teniers della poesia; e Teniers è annoverato tra' più grandi artisti, quantunque non abbia dipinto che delle Feste flamminghe. Le Opere di Vadé, le quali contengono i suoi Drammi-buffi, le sue Parodie, le sue Canzoni, i suoi Mazzetti di fiori , le sue Lettere dal luogo pantanoso, il suo Poema della Pippa-rotta, i suoi Complimenti de' ricinti delle Fiere di fan Germann e di fan Lorenzo, sono state raccolte in 4 vol. in 8°, presso Duchefne. Vi è in oltre del medesimo autore un volume di Pcesie postume, che contiene delle Novellette in versi ed in prosa, delle Favole, delle

Epistole, nelle quali scorgesi naturalezza e facilità , deile . Strofe o Canzone: te, de' Potpourris o sieno Guazzabueli, val a dire mescolanze di più cose ec. Vadé era dolce, pulito, pieno d'onore, di probità, generoso, sincero, poco prevenuto a proprio favore, esenre da gelosia, incapace di nuocere, buon parente, buon amico. buon cittadino . Aveva quella franca giovialità, che manifesta il candore dell'anima; e quindi era brammato da per tutto, Il suo facile carattere ed il suo gusto particolare non gli permettevano di ricusare alcuna delle partite, che gi venivano proposte, ed ivi egli portava l'allegria, Divertiva co' suoi discorsi, colle sue canzoni, e sopratutto col suo tuono Poiffard, che aveva studiato e che possedeva bene; ne ciò faceva per imitazione affettata, ma veramente al naturale. Giammai si sono rappresentati co i bene i suoi drammi, come quando li recitava egli; e si perdeva molto quando non vi si udiva lui medesimo. Ma la sua eccessiva compiacenza, le sue veglie, i suoi travagli, ed i piaceri d'ogni genere, a' quaabbandonavasi senza ritegno, intaccavano la sua salute. Amava con passione le femmine; non era indifferen-

te pel giuoco e per la buona tavola, ed abusava del suo temperamento, ch' era robusto. Cominciò finalmente conoscere i traviamenti ed i -pericoli della sua condotta, e morì con sentimenti sommamente cristiani li 4 luglio 1757 in età di 37 anni.

VADIAN ( Gioachino ), Vadianus, nato a San-Gallo negli Svizzeri nell' anno 1484, si rendette abile nelle bellelettere, nella geografia, nella filosofia, nelle matematiche e nella medicina. Professò le belle-lettere-in Vienna d' Austria, e meritò la corona d' alloro, che in que' tempi veniva data dagl' imperatori a coloro, ch' erano eccellenti nella poesia. Morì nel 1551 di 66 anni, dopo avere esercitate le primarie cariche nella sua patria, e lasciò de' Comenti sopra Pomponio Mela, 1577 in f; un Trattato di Poetica, 1518 in 4°, ed altre opere in latino, che riescono di uno stile nojoso.

VADINGO, Ved. WA-

DING .

VAENIO, Ved. VENIUS. VAGA ( Pierino del ),

Ved. BOUNACORSI .

I. VAILLANT DE GUEL-LIS (Germanius VALENS Guellius, Pimpontius), abate di Paimpont, poi vescovo d' Orleans sua patria, morto a Meun-sulla-Loira nel 1587. Tom. XXVI.

meritò in grazia del suo gusto per le belle-lettere la protezione di Francesco I . Vi sono di lui : I. Un Comentario sopra Virgilio, Anversa 1575 in f. II. Un Poema da lui composto nell' età di 70 anni, e che trovasi nelle Delicie Poetarum Gallorum. Ivi celi predisse l'orribile attentato commesso due o tre anni dopo sopra ii re Enrico 111, ed i disordini che verrebbero in conseguenza di un tale misfatto.

II. VAILLANT (Giovanni Foy), nato in Beauvais li 24 maggio 1632, fu alievato con cura nelle scienze da un suo zio materno, ed indi destinato allo studio della medicina; ma il suo gusto non si rivolse guaria questa parte. Essendo stato trovato in un di lui campo in vicinanza di Beauvais da un contadino un forziere pieno di medaglie antiche, costui lo portò al giovane medico, il quale da quel momento si abbandond tutto interamente alla ricerca de' monumenti dell'antichità. Si formò egli in poco tempo un gabinetto curioso in cotal genere, e fece molti wiaggi ne' paesi stranieri, donde riportò medaglie rarissime. Il desiderio di accrescere le sue ricchezze letterarie lo indusse ad imbarcarsi in Marsiglia per trasferirsi

a Roma; ma fu preso da un corsaro, condotto in Algeri. e posto 'aila catena. Circa quattro mesi dopo gli si permise di passare in Francia, a fin di sollecitare il proprioriscatto . S' imbarcò adunque sopra una fregata, che fu anch' essa attaccata da un corsaro di Tunisi. Vaillant , alla vista di questa nuova disgrazia, a fine di non perdere tutto, come aveva fatto nel primo naviglio, ingojò una quindicina di medaglie d'oro, che aveva con se, e dopo essere stato sul procinto di perire più volte, trovò finalmente il mezzo di fuggire collo schifo. Qualche tempo dopo la natura gli restituì il deposito, ch' egli aveale affilato. Ritornato che fu a Parigi, ricevette ordini dalla corte per intraprendere un nuovo viaggio. Vaillant spinse le sue ricerche sino nel fondo dell' Ecitto e della Persia, ed ivi trovo le medaglie le più preziose e le più rare. In occasione del rinovellamento dell'accademia delle iscrizioni e belle-lettere, vi fu egli dapprima ricevuto in qualità di associato, e non molto dopo ottenne il posto di pensionario. Era stato ammogliato due volte, e per una speciale dispensa del papa aveva sposate successivamente due sorelle. Cesso di vivere li 23

ottobre 1706 in età di 74anni. Le sue opere sono: I. La Storia de' Cefari sino alla caduta dell'impero Romano, Parigi 1694 e 1698 vol. 2 in 4°. Questa storia è stata . ristampata in Roma sotto il titolo: Numismata Imperatorum Romanorum prestantiora Oc, 1743 in 3 vol. in 4°, con molte aggiunte, che sono dell'editore, cioè del P. Francesco Baldini . II. Seleucidorum Imperium, sive Hiltoria Regum Syrie, ad filem Numismatum accomedata, Parigi 1681 in 40, ristampata ail' Haia 1732 in f : edizione molto più corretta e stimata. III. H. floria Ptolomaorum Ægypti Regum ad fidem Numismatum accomodata, Amsterdam 1701 in f. IV. Nummi antiqui samiliarum Romanarum perpetuis illustrationibus illustrati, Amsterdam 1703 vol, 2 in f. V. Arsacidarum Imperium, sive Regum Parthorum Historia ad fidem Numismatum accomodata, Parigi 1725 in 4° . VI. Achemenidarum Imperium sive Regum -Ponti , Bosphori Thracia, O Bishymia Historia al fidem Numismatum accomodata, Parigi 1725 in 4°. VII. Nu-mismeta area Imperatorum, 1683 vol. 2 in f. VIII. Numismata Graca , Amsterdam . 1700 in f. IX. Una seconda Edizione del Gabinetto di Sequin.

wie, 1684 in 4°. X. MelteDiffertati ni circa diverse medaglie. Tutte queste opere
fauno onore alla sua erudizione, ed hano servito molto
a schiarire la storia. Dicertasi di lui, che leggeva con
tanta facilità le isertzioni delle più antiche medaglie, come
un Attuarie legge una citaziome. L' autore era-non solamente stimabile, pel suo sapete, ma ancora pel suo ca-

rattere . III, VAILLANT ( Giovanni Francesco Foy,) figlio del precedente, nacque in Roma li 17 febbrajo 1065. Suo padre lo menò a Parigi, ed indi gli fece fare un viaggio in Inghilterra, nel quale prese gusto per la scienza numismatica . Ritornato a Parigi fece il suo corso di medicina, e pientre frequentava tuttavia le lezioni, compose un Trattato della natura e dell' ufo del Caffe. Nel 1691 fu ricevuto dottore-professore della facoltà di Parigi, e nel 1702 venne ammesso nell' accademia reale delle iscrizioni . Diede molte curiose Differtazioni sopra diverse medaglie; e compose altresì una Spiegazione di certe parole abbreviate ovvero lettere iniziali . che si trovano nell'esergo o rovescio di quasi tutte le medaglie d' oro del basso impero, almeno dopo i figli del

gran Cossanino sino a Leone l'Isaurico. Fece parimenti una Dissertazione sopra gli Dei Cabiri, colla quale termino la sua carriera letteraria. Per lo spazio de' due anni, che sopravvise a suo padre, egli non ebbe più che una salute rovinatissima, e morì li 17 novembre del 1208 di 44 anni. Buono, umano, amico fedele, pieno di sincerità e di candore, abbellì que-ste qualità colla sua alienazione da ogni mira d'interesse, ne da ogni mira d'interesse, per la compania de la colla sua alienazione da ogni mira d'interesse, per la compania de la colla sua alienazione da ogni mira d'interesse, per la compania del propositione de la compania del propositione del propositione de la compania del propositione del p

di ambizione e di fortuna .

IV. VAILLANT ( Sebastiano ), nato a Vigry presso di Pontoise nel 1669, fece comparire sino dalla più tenera gioventù un' estrema passione per la cognizione delle piante. Fu dapprima organista presso le religiose Ospedaliere di Pontoise, poi chirurgo, ed indi segretario di . Fagen primario medico di Luiei xiv . Questo abile medico, avendo conosciuti i taleuti di Vaillant per la botanica, gli diede ingresso in tutti i giardini del re; nè questo tu il solo beneficio fattogli dal suo maestro . Fagon gli ottenne la direzione del giardino reale, ch' egli arricchì di piante curiose, come pure i posti di professore e di sotto dimostratore delle piante del giardino reale e di custode delle droghe

2

del

del gabinetto del re. Avendo voluto il czar Pietro recarsi a vedere le rarità di tale prezioso gabinetto, Vaillant rispo e a tutre le interrogazioni di questo monarca filo ofo con altretranto spirito che sagacità . L' accademia delle scienze lo associò nel 1716 : ed egli meritava un tal onore specialmente per le sue dotte produzioni, di cui le principali sono: I. Varie eccellenti Annotazioni sopra le Illituzioni di Betanica di Tournefort . II. Un Discorso circa la struttura de' Fiori, e sopra l'uso delle diverse parti di essi . III. Un' Libro delle Piante, che nascono ne'contorni di Parigi, impresso in Levden per cura di Boerhauwe nel 1727 in f. sotto il titolo di Botanicon Parisiense . ovvero Dinumerazione per ordine alfabetico delle Piante. che si trovano ne' conto ni di Pariei &c. con più di 300 figure incise da Aubriet. Quest'opera, frutto di 40 anni di ricerche, è stimatissima . IV. Un piccolo Betanicon . Leyden 1743 in 12. Vaillant morì li 21 maggio 1722 di asma, lasciando una vedova, ma senza figli.

VAIR (Guglielmo du ), figlio di Gievanni du Vair, cavaliere e procurator generale della regina Caterina de' Medici, nacque in Parigi li

7 marzo 1556. Fu succesivamente consigliere nel parlamento, referendario delle suppliche, primo presidente nel parlamento di Provenza, e finalmente guardasigilli nel 1616. Abbracció in seguito lo stato ecclesiastico, e fu consecrato vescovo di Lisieux nel 1618. Egli governò la sua diocesi con molta saviezza, quantunque Dupleix diagli la taccia, che passasse tre anni senza celebrare la Messa, e che in tal guisa si fosse privato di un Mistero divino per un ministero politico. Ma un prelato può essere trascurato circa i suoi privati doveri, e nulladimeno vegliare o far vegliare con diligenza sopra i suoi diocesani. Se noi consideriamo du Vair come ministro, sembrò che dapprima la fermezza formasse il di lui carattere: egli volle piuttosto lasciar i suggelli, che prestarsi alle mire del maresciallo d' Ancre, il quale abusava del proprio favore. Ma poscia fu più compiacente sotto il ministero del duca du Luvnes, che gli fece sperare la porpora Romana: egli non ebbe più altra volontà, che quella del nuovo ministro. Questo cambiamento fece molto torto alla di lui riputazione; e quanto più egli aveva affettata una virtù austera, come Seneca, tan-

to più fu dispregiato, quando si vide correre appresso alla fortuna. Nel 1620 ebbe una disputa coi duchi e pari circa la preferenza nel sedere in consiglio. Il duca d' Epernon sostenne la causa de' duchi in presenza di Luigi xIII colla sua ordinaria impetuosità . Voi siete un imprudence, diss'egli a du Vair, che gli replicò: E voi fiete ciò che siete. - Eh bene . proseguì d' Epernon, indirizzando al duca di Guisa la parola: Voi andate a combattere i pirati di mare, quando fa d' uopo scacciare i pirati di terra . Nulladimeno il Consiglio decise in favore di du Vair. Questo magistrato terminò la sua carriera in Tonneins nell' Agenese, dove era nel seguito del re in occasione dell'assedio di Clerac, li a agosto 1621 di 65 anni . Du Vair era, d' una statura vantaggiosa, aveva un portamento nobile, una felice fisonomia animata da occhi vivaci. Cesare Nortradamo parla del di lui lusso e della splendida magnificenza, che brillava nelia di lui casa. Altri hanno detto , ch' eravi molto buon ordine e molta decenza senz' avarizia e senza fasto. Se gli storici parlano diversamente delle sue virtù, si accordano molto circa i suoi talenti. Du Vair

era di una sorprendente sagacità e di un'eloquenza poco comune del suo secolo. Claudio Robert gli applicò nella sua Gallia Cristiana que'versi di Claudiano:

..... Oracula Regis Eloquio crevere tuo, nec dienius unquam

Majeltas meminit Francorum se esse locutani.

Ebbe nel suo tempo la stessa riputazione, che ha avuta il cancelliere d' Aquesseaune' nostri giorni. L'uno e l'altro ha composto delle opere: quelle di du Vair , inferiorissime per tutt'i riquardi alle produzioni del cancelliere di Luigi xv , formano un grosso volume in f , Parigi 1641 . Vi si trovano de le Aringhe, e delle Traduzioni, le quali meno delle altre produzioni del suo tempo sono infette del cattivo gusto che allora dominava, ma non ne vanno del tutto esenti. - Pietro DU VAIR, fratello del guardasigilii fu vescovo di Vence, ed era un prelato rispettabile. Volle ritener sempre la sua sp sa, benchè povera, perchè, diceva egli, non voleva ripudiarla per una più ricca; ed in effetto ricusò diversi migliori vescovati, che gli vennero offerti. - Vi la circa lo stesso tempo un Leona do VAIR, che diede alle stampe, de Fascino libri D

tres,

tres, Parigi 1583 in 4°: opera non comune, e ricercata; ma nulla di più sappiamo circa il di'lei autore.

VAIRASSE, Ved. 1 AL-

LAIS.

VAISETTE ( Don Giuseppe ), nato a Gaillac nell' Agenese nel 1685, esercità per qualche tempo la carica di regio procuratore del paese degli Albigesi. Disgustatosi poi del mondo si fece Benedettino della congregazione di san Mauro nel priorato di Daurade a Tolora nel 1711. Il suo gusto per la Storia lo fece chiamar a Parigi nel 1713 da suoi superiori, che l'incaricarono, unitamente a Don Claudio de Vic, di travagliare a quella della Linguadocca. Il primo volume di questa storia comparve nel 1730 in f. Poche storie generali ( dice l'abate Des Fontaines ) sono meglio scritte nella lingua francese: ivi l'erudizione è profonda e piacevole. Vi si sono aggiunte in fine dottissime Note sopra diversi punti dell'istoria di Linguadocca; e queste note sono altrettante dissertazioni sopra materie curiose. Ciò, che vi si ammira soprattutto, è una grande imparzialità nella storia degli Albigesi e degli altri eretici , che infestarono questa provincia. Egli non si appassio-

na per alcuno; ma racconta da uomo, che ha consultati tutt' i monumenti. Quindi i Gesuiti, che nella Storia della Chiesa Gallicana non avevano mostrata la medesima moderazione, non mancarono di criticare quella della Linguadocca nel Giornale di Trezoux. Essendo morto Don de Vic nel 1734, Don Vaisette restò solo incaricato della sua grande opera, la quale esegui con successo, e di cui publicò gli altri quattro volumi. Cessò di vivere questo letterato a San-Germano de' Prati li 10 aprile 1756 ; compianto da' suoi confratelli e dal publico. Preparava egli un sesto volume della sua Storia della Linguadocca, ed il suo confratello Don Bourotte venne incaricato di terminarla. Gli altri suoi scritti sono : I. Un Compendio della sua Storia della Linguadocca, 1740 vol. 6 in 12, che può bastare a coloro, che non sono di questa provincia; ma i Linguadocchesi lo trovano troppo secco e scarnato. II. Una Geografia universale, in 4. vol. in 4° ed in 12. Quantunque non sia esente da difetti, nientemeno viene riguardata con ragione, come una delle più dettagliate, delle più metodiche e delle più esatte che si abbiano. Può solamente darsi la taccia all all'autore, che vi sieno troppo poche particolarità intorno al commercio e le arti de' paesi, che descrive. La semplicità ed il candore accoppiati a molto talento ed erudizione formavano il carattere di Don Vaissette: Ved: LEIBNIZIO num. XII delle sue opere:

VAL-DES CHOUX, Ved:

VIARD :

VAL-DE-GRACE; Ved.

ARBOUSE.

VALART ( l'abate Giuseppe ), nato à Frevent nella diocesi d'Amiens; morto nel 1779, era stato professore nella regia scuola militare : Era un-buon uimanistà, ed aveva scritto molto intorno le regole della grammatica latina. Vi sono ancora di lui alcune .Traduzioni, del Nuovo Testamento, dell'Imitazione di Cristo di cui aveva data una stimata edizione presso Barbou 1758 in 12, e di Cornelio Nipote. Quest' uomo dotto era molto trascurato intorno la propria persona, ed attaccatissimo ai propri sentimenti; per altro era uomo buono ed ufficioso.

VALBONAIS, Ved. BOUR-

CHENU:

VALDIVIESO (Pietro BARAHONA ovvero), teologo spagnuolo dell' Ordine di Sa Francesco, viveva tuttavia nel 1606. Si rendette abilissimo nella teologia, e la professo per lungo tempo. Ha lasciate diverse opere, che sotio una prova del suo sapere.

VALDO ( Pietro ), erestarca, nato nel borgo di Vaux nel Delfinato, donde prese il suo nome cominciò à dogmatizzaré in Lione circa l'anno i 180 . I suoi discepoli furono appellati Valdeli dal nome del loro maestro; ovvero Pezzenti di Lione dal nome della città, in cui questa setta ebbe origine, ovvero Acciabattati, a motivo della loro singolare calzatura, poiche non portavano che de' sandali à guisa degli Apostoli. La morte di un amico di Valdo, che spirò all' improvviso in di lui presenza, lo colpì talmente, che distribuì tosto ai poveri una gran somma di denaro. Questa generosità ne tirò un gran numero nel di lui 'seguito; ed il loro benefattore volle ben tosto divenire loro máestro: Siccome egli era alquanto letterato, loro spiegava il nuovo Testamento in lingua volgare, e predicava ad essi la stima della povertà oziosa. - Avendo gli ecclesiastici biasimata la di lui temerità, egli si scatenò contro di essi e contro la loro autorità, uguagliandóli ai laici. Vi sono degli autori, i quali pretendono, che Valdo non portas-

tasse più oltre i suoi errori; ma che i suoi discepoli, esrendosi mischiati cogli Arnaldisti e cogli Aloigesi, adottas ero molti erron di costoro. Altri assicurano, che il dispregio di Va do per gil ecclesiastici giugnesse sino a dispregiare anche i Sacramenti, de quali essi sono i legittimi ministri . L' abate Pluquet pretende, che rinovassero: 1°. Gli errori di Vigilanzio circa le cerimonie della Chiesa, circa il culto de' Santi e delle Reliquie, e circa la gerarchia ecclesiastica . 2°. Gli errori de' Donatisti circa la nullità de' Sacramenti conferiti da cattivi ministri, e circa la natura della Chiesa: 3°. Gli errori degl' Iconoclasti: 4° . Essi aggiunsero a questi errori, che la Chiesa non potesse possedere alcuna sorta di beni temporali . Siccome questa dortrina favoriva le pretensioni de' signori, e tendeva a rimettere tra le loro mani i possedimenti delle chiese, così i Valdesi surono protetti dai signori, presso de' quali si erano rifugiati dopo di essere stati espulst da Lione . Questi signori, senz' adottare i loro errori , erano ben contenti di opporli al clero, che condannava i grandi, depredatori delle chiese . Adunque i Valdesi, scacciati dal

territorio di Lione trovarotro de' prorettori, e si fecero un gran numero di proseliti . Luigi vil fece venire de'missionari per convertirli; ma questi predicarono inutilmente contro i di loro errori -Filippo Augusto suo figlio ebbe ricorso alla forza; tece distruggere sin dalle fondamenta più di 300 case di gentiluomini, nelle quali essiradunavansi , ed indi entiò nei Berry , dove questi ererici commettevano orribili crudeltà . Più di sette mila ne furono passati a fil di spada, molii altri perirono nelle fiamme; e di coloro, che poterono fuegire, gli uni, che in seguito furono appellati Turlupini, cioè butfoni . si recarono ne' paesi Valloni, gli altri in Boemia, mentre i seguaci di Valdo si spandevano nella Linguadocca e nel Deifinato. Coloro, che si erano gittati nella Linguadocca e nella Provenza, furono annientati ( dice l'abate Plaque: ) pelle terribili crociate contro gli Albigesi e contro gli Eretici, sì prodigiosamente moltiplicatisi nelle provincie meridionali della Francia. Coloro, che se ne fuggirono nel Delfinato, veggendosi inquietati dall' arcivescovo di Embrun, si ritirarono nelle vallare del Piemonte. I duchi di Savoja hanno procura-

to in diversi tempi di scacciarli da questo asilo, soprattutto doco ché si erano collegati d'interesse e di religione cogli Svizzeri e co' Ginevrini. Furono vivamente perseguitati nel 1560; ma resistettero alla piccola armata, che contro di essi venne spedita. Circa cento anni do po, nel 1655, Carlo Emmanuele inviò nelle Vallate il marchese di Pianezza, il quale trattò col massimo rigore tutti coloro, che non volleto abbracciare la religione Cattolica . Malgrado un grannumero di orribili esecuzioni, i Valdesi non sono interamente estinti, e conservano l'artaccamento ai loro dogmi, insieme con una purezza di costumi, che inspira della compassione pe' loro errori -I Calvinisti gli hanno adottati come loro padri, benchè la loro credenza sia diversa in alcuni articoli; e la protezione segreta, che alcuni principi Protestanti hanno ad essi accordata, non ha contribuito poco alla loro conservazione. Oggidì, essendosi eglino gittati insieme con rutta la Savoja nel partito della Francia dopo la notoria rivoluzione, vivono in una piena tranquillità circa le loro opinioni e circa l'esercizio dei loro riti.

Vi fu nel secolo xvi un An-

tonio VALDO Padovano, dotto fisico e boranico, il quale, dopo aver fatti lunghissimi viaggi, era stato chiamato a Roma professore di storia naturale . Egli aveva molto illustrata co'spoi scritti questa scienza; ma nel funesto sacco del 1527 ebbe il rammarico d'esser fatto prigione, di vedersi svaligiare la casa, ed`ardere ad uso di cucina tutte le sue fatiche. Egli stesso, dopo sofferti disagi e tormenti gravissimi, finì presto di vivere, per quanto fu creduto, a motivo de' patimenti e della fame.

VALDRADA, Ved. IV.

LOTTARIO.

VALEMBOURG, Ved. wallembourg.

VALENCAI, Ved. IV.

VALENZA, Ved. FARES

e VII. TOMMASO .

I. VALENTE (Flavio), imperatore, era figlio cadetto di Graziano soprannominato il Cordajo (Ved. 1. GRAZIANO). Nacque in vicinanza di Cibale nella Pannonia verso l'anno 328, e su associato all'impero nell'anno 364 da suo fratello Valentiniano 1, che gli diede il governo dell'Oriente nel 365. Spaventato dalla sollevazione di Procopio, avvebbe voluto da principio deporre la pora 5 ma su più sortunato nell'

nell' anno segnente, poichè sconfisse il suo nemico, e gli tece troncare la testa. Dopo aver pacificato l'impero , si tece conferire il battesimo da Eudoffio di Costantinopoli, Ariano, che l'obbligò con giuramento a sostenere i di lui errori. Sua moglie Albid Domenica, ch' era eretica, ve l'impegnò altresì, e lo rendette complice della sua ere-. sia e persecutore della Fede ortodossa, della quale sino allora si era mostrato uno de' più zelanti difensori. Publicò un editto per estliare i prelati-Cattolici: editto, che venne mandato ad esecuzione con sommo rigore. Si recò ei medesimo in persona a Cesarea di Cappalocia per discace arne S. Basilio; ad Antiochia, ove esiliò Melezio; ad Edessa el altrove, dove perseguitò crudelmente gli Ortodossi (Ved. II ISAAC ). L'epoca, in cui Valente si dichiarò contro la Chiesa, fu dopo la guerra, che aveva avuta contro i Goti: guerra, che ebbe i più felici successi . I Barbari , atterriti dalle vittorie di Valente , constrinsero Atalarico loro re a chieder la pace . Si presto bensì Valente ad accordargliela; ma volle prescriverne egli le condizioni. Fu vietato ai Goti il passar il Danubio ed il por piede sulle terre de' Romani, a meno

che ciò non fosse per motivo di commercio . Non ebbero più la libertà, come avevano prima, di trafficare indifferentemente in tutt'i luoghi sottommessi ali' ubbidienza dell' imperatore . Si designarono ad essi due città di frontiera, ove potessero portare le loro mercanzie ; e comprar quelle, di cui avessero bisogno: Tutt'i tributi, che loro si pagavano, furono soppressi; ma si confermò la pensione di Atalarico . L' imperator Valente, più compassionevole di quello che avrebbe dovuto essere, diede permissione ai Goti di stabilirsi nella Tracia: ivi essi furono seguiti da diversi altri Barbari; e siccomé la provincia non poteva hastare pel loro mantenimento. essi cominciarono a devastare i paesi circonvicini . Essendo stato battuto Lupicino, generale dell' armata Romana, Valente marciò in persona contro i nemici. S'impeenduna battaglia presso Andrinopoli li 9 agosto 378, ed egli ebbe la sventura di perderla . . Essendo sopraggiunta la notte, prima che avesse deciso. qual partito dovesse prendere. i soldati . che si erano radunati intorno a lui , lo alzarono e lo portarono in una casa, alla quale i Goti posero il fuoco, ed ivi fu arso vivo nella sua età di 50 anni, do-

po averne regnati 15 . Valente fu un principe timido, crudele ed avaro; ed i suoi diferti stessi , come sovente accada, furono più perniciosi allo stato che i suoi vizj. Era ienorante e lasciava languir le scienze. Inabile à giudicare del merito, non innalzava ai grandi impieghi se non coloro, che sapevano circonvenirlo, adularlo ed appiaudire alle sue debolezze. La sua superstizione giungeva a tal segno, ch' egli fece morire tutti coloro, il nome de' quali cominciava col e lettere Theod , perchè un mago aveagli detto, che il di fui scettro cadrebbe tra le mani di uno, il di cui nome appunto comincerebbe così; ed il conte Tecdofio ( in latino Theodosius ), padre di Teodofio il Grande, si trovò sventuratamente in que to numero. Protettore dell' Arianismo, fece altrettanto male ai Fedeli, quanto i più ardenti persecutori della Chiesa.

II. VALENTE ( Valerio ), era proconsole d' Acaja, allorche una parte dell' Oriente si sollevò coutro Galliene e riconobbe Macrino
liene e riconobbe Macrino
liu javio un piccolo esercito comandato da Pifone per
sorprenderlo e togliergii la vita. Valente , veggendosi perta. Valente , veggendosi per-

seguitato, si fece riconoscere imperatore nella Maccelonia, e si disfece di Pijone. Questa morte fu seguita dalla sua, poiche fu ucciso pochi giorni dopo da' suoi soldati nel giugno 261, dopo sei settimane

di regno . III. VALENTE o piuttoflo VALENS ( Pietro ), il di cui vero cognome era Sturck, nato in Groninga nel 1561. si applicò con successo alla poesia, all'eloquenza ed a tutte le parti delle belle lettere. Fece un viaggio a Parigi, dove i suoi talenti gli meritarono un pesto di professore nel collegio reale. Cesso di vivere nel 1641 in età di 80 anni. Sono state impresse le sue Orazioni e le sue Poesie latine in 8° ed in 4° . Queste ultime presentano alcuni versi fatti con felicità , ma poco di quella immaginazione , che costituisce la vera poesia.

"VALENTI ( Camilla ), nobile matrona Mantovana, figlia, del cavaliere Valente Valenti, e di Violanti Combora sorella della celebre Veronica, si distinse ancor essa
per l'amore al punti studi, e
specialmente a questi delle
belle-lettete latine e toscane
e della sacra Scrittura. Quantunque di essa non abbfamo
alle stampe che qui Epifola
al Vergerio, insectita tra le Let-

tere volgari di Diversi, Venezia 1544, ciò non ostante tròvasi molto commendata da' coetanei , e specialmente da Bernardo Tasso, per la sua facilità di scrivere sì in prosa che in versi. Aveva sposato nel 1543 il conte Giacomo Michele del Verme, che perdette undeci anni dopo, e non gli sopravvisse che poche ore . Scipione Angelo Maffei aggiugne, che Camilla, allorchè vide morto il marito, cui amava con indicibile tenerezza, gittatasi sull'ancor caldo di lui cadavere, si abbandouò talmente al dolore. che ne morì ella stessa. Questa singolare circostanza potrebbe sembrare romanzesca; pure non è questo il solo caso, in cui l'amor conjugale abbia prodotti simili effetti ."

VALENZIA (Gregorio). gesuita, nato a Medina del-Campo nella vecchia Cariglia professò la teologia nell'università d'Ingolstad, e morì a Napoli nel 1603 di 54 anni, dopo aver avute vive dispute con Lemos circa la predestinazione . Di lui dicevano i suoi avversari, che, = se non avesse avota altra , Grazia, che quella, la quale aveva difesa, non sarebbe certamente in paradi-, so = . Vi sono di lui alcuni Libri di controversia è diversi Comentari sulla Somma di san Tommaso. Le sue Opere raccolte in 5 grossi volin f. richieggono molta sofferenza per parte del leggitore.

VALENTINA, moglie di Luigi di Francia, duca d' Orleans assassinato per ordine del duca di Borgogna, era figlia di Gio: Galeazzo Visconti duca di Milano. Questa principessa, avendo inutilmente dimandata giustizia della uccisione del suo sposó, morì li's dicembre 1403 di dolore non aver potuto vendicar la morte del medesimo. Alcuni momenti prima di spirare, ella si fece approssimare i suoi figli, sopia de' quali sparse calde lagrime. Indi considerando Giovanni figlio del duca d'Orleans e della dama de Cany, poscia tanto celebre sorto il nome di conte de Dunois, ella disse per una specie di presentimento della di lui futu a grandezza, che le era stato involato, e, che alcuno de suoi figli non era così ben formito a vendicare la morte di suo padre, quanto questo. Era Valentina non meno spiritosa che bella . Carlo vi negli accessi della sua follia non si lasciava governare che da lei; e quindi ne venne la ciaria, ch'ella lo avesse ammaliato. Le persone di buon senso erano ben persuase, che s'ella aveavevalo incantato, ciò non era seguito che merce la di lei bellezza e giovialità. Nulladimeno, per non esser esposta agl'insulti del popolaccio, essa fu costretta ad abbandonare per qualche tempo la corte. Per retaggio appunto di questa principessa il duca d'Orleans, poi re di Francia sotto il nome di Luigi xii, eccitò sul ducato di Milano le pretensioni, che nel susseguente secolo costarono tanto sangue alla Francia.

\* I. VALENTINIANO ( Flavio ), imperatore d' Occidente, figlio primogenito di Graziano soprannomina. to W Cordajo conte dell' Africa sinacque circa l'anno 321 in Cibale nella Pannonia, e. s' inhalzò mercè il suo valore ed il suo merito, sino al a trono imperiale. In sua gioventù si distinse nell' armi, mostrando non meno coraggo, che perizia nell'arte militare. Per una calunnia del generale Barbazione l' imperator Costanzo nel 357 cassò .. Valentiniano, privandolo del comando di un corpo di cavalleria, che aveva nelle Gallie în qualità di tribuno. Anche sotto Giuliano l' Apoltata fu spoeliato del grado di tribono di una compagnia delle guardie di questo imperatore, perchè entrando in un tempio degl' idoli, e sentendosi spruz-

zare coll'acqua lustrale, forse in troppa abbondanza, invel contro il sacerdote Pagano con una quantità d'ingiarie. e secondo alcuni giunse per sino a dargli uno schiaffo . Era capitano delle guardie di Gioviano, al'orchè, dopo la morte di questo monarca, fu eletto imperatore nella città di Nicea li 26 febbrajo dell' anno 364. Associò all' impe-10 Valente suo fratello, cui assegnò in di lui porzione l' Oriente, e ritenne per se tutto l'Occidente, nel quale si rendette formidabile pel suo coraggio. Rispinse i Germani, che devasiavano le Gallie, pacificò l' Africa, ch'erasi ribellata, domò i Sassoni, che si erano avanzati sino alle sponde del Reno, ed avevano fabbricato un gran numero di fortezze in vari . luoghi di questo fiume e del Danubio. I Quadi, irritati a motivo di un enorme tradimento loro praticato da Marcelliano figlio del prefetto del Pretorio, diedero di mano all' armi nel 374. Valentiniano, montato in collera; passò nel loro paese per castigarli; mise tutto a ferro ed a lunco, rasò le campagne, bruciò i villaggi, demoli le città, e lasció da per tutto le tracce. del suo furore. Ripassò indi il Danubio, ed ando a riposarsi a Bregizione, piccol castello della Pannonia . Colà i Quadi gli spedirono alcuni ambasciatori per implorare la sua clemenza. Questi inviati erano uomini grossolani, poveri e mal vestiti ; e parò Valentiniano, credendo che gli fossero stati manda:i più per insultarlo, che per chiedere perdono; tanto maggiormente, che in vece di umiliarsi, adducevano scuse insussistenti ed inette, si accese talmente di sdegno, e fremendo li rimproverò con sì impetuoso trasporto, che gli si ruppe una vena nel petro. Cominciò tosto a vomitar sangue, e poche ore dopo morì li 17 novembre del 375 in età di 55 anni, dopo averne regnati 12 meno alcuni mesi . Avewa sposata in prime nozze Valeria Severa, che poscia ripudiò sotto pretesto della di lei avarizia, dopo averne avuto Graziano, che fu suo successore. Sposò indi Giustina vedova del tiranno Magnen-210, famosa Ariana: matrimonio dal quale ebbe Valentiniano II, e tre figlie, ma che non fu guari commendato ; tanto più che questo imperatore si era sempre mostrato zelante per la religione Cattolica, e l' aveva confessata generosamente sotto Giuliano, anche con pericolo della sua fortuna e della sua vita. Secondo varj scrittori

Valentiniano, dotato di gravità, mor geratezza, talento, coraggio, perizia nillitare, pulitezza, magnanimità, vigilanza nel punire e nel premiare, sarebbe state un principe perfetto, se non si fosse lasciato ingannare la suoi ministri , e dominare dalla collera, the sovente degenerò in eccesivo rigore ed in crudeltà, per cui talvolta rimisero involti co'rei anche gl' innocenti. = Questo suo " genio sanguinario ( dice col , solito suo stile piuttosto " triviale, ma chiaro, il Mu-,, ratori ) è ben bastante a " far parere un nulla tutte le " sue virtà. Padri amorevo-" li e clementi, e non im-" placabili aguzzini o ca ne-" fici de' popoli, han da esse-" re i principi, che terdono ", alla vera gloria, e fan , conto deile leggi del Van-" gelo. Vi si aggiunse ancor " avarizia; perchè, sebbe-" ne sù principi si guardasse " dall' aggiugner nuovi ag-, gravi, poseia mutò regi-" stro, e si acquistò l'odio ,, d' ognuno per l'eccessive im-" poste, che faceva di più " esigere con tutto rigore, e " si studiava per tutte le vie " anche indecenti di ricavare ", ed accumular denaro. Fu " osservato, che nello spazio " di 30 anni addietro etano " cresciute il doppio le granano impero. Sicche ben pesato il tutto, benche S.

Ambregio, Aurelio Vettore,

Sozomeno ed altri esaltino, la persona ed il governo, di Valentiniano, nelle binancie di Dio e degli uono nuni non avrà mai credito un principe Cristiano, a cui manchi la clemenza e la carità verso de' suoi popoli =.

ii. VALENTINIANOH ( Flavio ), juniore, figlio del precedente, nato nell'anno 371, tu salutato imperatore nella cirtà di Cinque nella Pannonia li 22 novembre 375, dopo la morte di suo padre; ma effettivamente non dò, se non dopo la morte di Graziano suo fratel maggiore, sotto la di cui tutela in certa maniera era vissuto quanto ad una parte degli stati, ed al quale succedette quanto all' altra nel 383. Spogliato de' suoi domini nel 287 dal tiranno Massimo, ebbe ricorso a Teodofio il Grande, imperator d'Oriente, il quale venne in Occidente con numeroso esercito, die e una totale sconfitta a Massimo cui fece troncar la testa nel 383, e ristabilì Valentiniano, col quale entrò trionsante in Roma. Il giovanetto principe, formato su gli avvertimenti, le istrazioni e l'esem-

pio di Teodofio, abbandono. di buon'ora le impressioni, che sua madre Giultina aveagli date contro la fede Cattolica. Si ebbe sospetto, che cadesse in alcune sregolatezze ordinarie alla gioventù: tosto che lo seppe, si privò di tutto ciò, che poteva dar occasione a queste false voci. Veniva tacciato di compiacersi troppo de'giuochi del Circo: a fin di correggersene soppresse que' medesimi, che solevano darsi nel giorno, in cui ricorreva la nascita dell' imperatore. Avendo saputo, che alcuni lo biasimavano che amasse troppo i combattimenti delle fiere, fece uccidere nello stesso giorno tutte quelle, ch' erano destinate a tale uso; nè queste furono le sole sua virtù. Essendo stati accusati di cospi-razione i capi di una distinta famiglia, ne volle esaminare egli stesso le prove, e la sua clemenza avendogliene dissimulata la forza , fece rimettere in libertà i colpevoli, disprezzando quelle diffidenze e que' sospetti, che, diceva egli, non tormentano se non i tiranni. Più occupato pel bene de' suoi sud- ... diti che pel suo proprio, moderò estremamente le imposizioni; e siccome i suoi utfiziali avrebbero voluto, che le aumentasse per approfittar-

ne eglino stessi, loro rispose: Com' è possibile, ele io imponga nuovi pesi a colora, che ourano tanta facica a pagare gli antichi? Faceva egli godere all' impero i dolci frutti delia pace, della giustizia e dell' abbondanza, allorchè Arbogasto, Gallo di origine, a cui egli aveva affidato il comando delle sue armate, si, ribellò. Questo generale col suo valore, colla sua scienza nell'arte militare, e col suo disinteresse erasi guadaguata la confidenza delle tiuppe, a segno tale che fegolava tutto, e teneva Valentiniano sotto la sua dipendenza. Finalmente l'imperatore aprì gli occhi, e temendo le conseguenze del di lui potere, gli rolse il comando degli eserciti. Ma questo traditore mise il colmo a' suoi delitti, e fece perire l' infelice principe, cui aveva già privato della di lui autorità. In diverse maniere viene narrata la morte di Valentiniano seguita in Vienna nel Delfinato li 15 maggio del 391 in età di soli 20 anni, dopo averne regati 9; ma la più comune opinione si è, che Arbogaste lo facesse strozzare nella notte in letto, e poi la mattina facesse trovare appeso il di lui cadave. re ad un trave, a fin di far credere, che da se stesso

si fosse appiccato per disperazione.

III. VALENTINIANO 111 (Flavio Placido), imperature d'Occidente, figlio del generale Costanzo e di Placidia figliuola di Teodofio il Grande, nacque in Roma li 3 luglio del 419, e fu onorato del titolo di Cesare in Tessalonica nel 424; ma non riconosciuto imperatore che nel dì 23 ottobre del 425 in Roma, altri dicono in Ravenna, dopo l'intera sconfitta e la morte del segretario Giovanni, ch' erasi usurpato l'impero. Dapprima tutta l' autorità fu esercitata da Placidia, e la sagacità di questa principessa non potè prevenire la perdita dell' Africa, che dal ribelle conte Bonifacio nel 428 fu rilasciata in balla de? Vandali, i quali ivi fondarono uno stato potentissimo. Il generale Aezio ovvero Ezio conservò mercè il suo valore le altre provincie. I Borgognoni, i Goti, gli Alani, i Franchi furono battuti, in diversi incontri e costretti a dimandar la pace: non vi furono che gli Svevi della Galizia, i quali non potessero esser domati. Valentiniano riconobbe malamente grandi obbligazioni : egli immolò di propria mano questo generale all' odio d' un suo eunuco; ma ben presto perì anch' egli pugnalato da due sicari. Avendo col più astuto raggiro fatta venire a se ed indi violata la moglie del senatore Petronio Massime, matrona che ad una rara bellezza accoppiava una singolare onestà, cui nè le preghiere e le lusinghe, nè i donativi avevano mai potuta vincere, l'oltraggiato marito se ne vendicò facendo uccidere l'iniquo imperatore su d'una publica strada di Roma li 17 marzo 455. Egli non aveva allora che 36 anni, e fu l'ultimo della stirpe di Teodosio. Non contento Petronio Massimo di aver vendicato il suo affronto, piofittò della morte del reo monarca per impadronirsi dello scettro imperiale . Valentiniano era principe stupido, che sacrificava la sua gloria ed i suoi interessi alle sue passioni : e le sue passioni lo portavano sempre di delitto in delitto . Egli non eccitò alcun sentimento di amore siuchè fu in vita, ne alcun dispiasere della sua morte. Ved. III. EUDOSSIA.

\* I. VALENTINO, natio di Roma ed arcidiacono
della chiesa Romana, divenne poniefice dopo la morte
di Eugenio 11, probabilmente
te nel mese di agosto. Benchè l' uso ordinario fosse di
consecrare il nuovo papa nelToma XVII.

Valentino fu prima intronizzato in questa, indi consecrato in S. Pietro. La sua ordinazione fu fatra, come suol dirsi, per saltum, poichè, non essendo che diacono, fu ordinato vescovo, senza farlo passare per l'ordine del sacerdozio. La sua elezione era seguita con piena uniformità di voti, cosa rara in que' tempi, e le sue insigni virtù promettevano un felice pontificato; ma·la morte lo rapì troppo presto; mentre, benchè non sè ne sappia il giorno preciso, alcuni fissandolo ai 21 settembre, altri ai 10 ottobre, certo è, che non giunse a compiere i due mesi dopo la sua elezione.

la basilica di S. Pietro, pria

di dargli il possesso in quel-

la di S. Giovanni Laterano,

II. VALENTINO, famoso eresiarca del secondo secolo, era Egizio, e seguace della filosofia di Platone . Si distinse dapprima pel suo sapere e per la sua eloquenza; ma mosso a sdegno perchè non aveva potuto conseguire la dignità episcopale, si separò dalla Chiesa, dopo aver inventati mille errori . Li seminò in Roma sotto il pontificato d' Igino, e continuò a dogmatizzare sino a quello di Aniceto dall' anno 140 al 160 . Aveva ideata una genealogia di Eoni, de' quaquali componeva la Divinità, cui appellava Plérome ovvero Pienezza, al di sotto della quale erano i fabbricatori di questo mendo, e gli angioli, ai quali egli attribuivane il governo. Questi Emi erano alcuni maschi, altri femmine, e da esso venivano divisi in diverse classi . Valentino ebbe molti discepoli, che sparsero la sua dottrina, e formarono delle sette, ch' erano assai numerose, e soprattutto nelle Gallie in tempo di S. Ireneo, che ci ha dati i maggiori lumi circa questi ereti-CI. Ved. XV. TOLOMEO .

III. VALENTINO (Basilio ) : sotto questo nome si nascose un abile chimico del xvi secolo, che da alcuni congetturasi che fosse un Benederrino di Erford; ma di cui ignorasi il vero nome . Le sue opere, scritte in lingua tedesca dell'alta. Alemagna, furono impresse in Amburgo 1677, indi 1717 ovvero 1740 in 8; e per la maggior parte sono state tradotte in latino ed in francese. Tra le latine la più conosciuta è Carrus Triumphalis Antimonii, Amsterdam 1671 in 12. Si pretende, che questo chimico dovesse al caso la cognizione delle proprietà dell' antimonio . Avendo gittati fuori del suo laboratorio vari framinenti di questa

materia, alcuni porci, che ne' mangiarono, soggiacquero ad una violenta purgazione. Questa osservazione gli fece venir il pensiere di fare la sperienza di un tale rimediosul corpo umano. Si citano tra le opere francesi del preteso Valentino : I. L' Azoth de' Filosofi celle XII Chiavi di Filosofia, impresso in Parigi 1660 in 83, unitavi la figura queste 12 Chiavi . II. II. Rivelazione de' Misteri delle Tinture essenziali de sette Metalli , e delle loro Virtà medicinali, Parigi 1646 in 4°. III. Testamento di Bajilio Valentino, Londra 1671 in 8°. IV. VALENTINO, nato in Colomiers nel Brie nell'anno 1600, morto nelle vicinanze di Roma nel 1632, molto giovine nella scuola di Vouvet, e poco dopo venne in Italia . Ivi lo colpirono grandemente i quadri del Caravaggio, e si pose ad imitarlo . Si attaccò soprattutto a rappresentare Concerti di musica, Giuocatori , Soldati e de' Boemi . Si veggono parimenti di questo artefice alcuni quadri di storia e di divozione; ma sono in piccol numero, e per l'ordinario inferiori alle sue opere. Valentino trovò un protettore nel cardinal Barberini , e per di lui raccomandazione dipinse per la chie-

chiesa di S. Pietro in Roma il martirio de' SS. Processa e Martiniano, pezzo stimatissimo. Strinse amicizia Pouffin, ed osservasi, che ha talvolta seguita la maniera di questo eccellente maestro. Il Valentino, ha sempre consultata la natura; il suo tocco è leggiero, vigoro o il suo colorito, le sue figure sono ben disposte. Egli esprimeva tutto con forza; ma non ha guari consultate le grazie, e strascinato dalla rapidità della sua mano, ha sovente peccato contro la correzione. Questo pittore, essendosi imprudentemente posto nel bagno in tempo inopportuno, fu assalito da un freddo febbrile, che in poche ore gli cagionò la morte, e lo rapì alle belle-arti nella fresca età di 32 anni.

V. VALENTINO ovvero VALENTIN (Michele Bernardo ), professore di medicina in Giessen, dove nacque li 26 novembre 1637, coltivo la botanica con molto successo, e mori li 13 marzo 1729, lasciando le seguenti opere: I. Historia simplicium reformita . Francfort 1716 in f. con sedici rami; e con 23 rami 1723 in f. II. Amphitheatrum Zootomicum, Francfort 1720 in f. con figure. Quest' opera era comparsa in tedesco, Francfort 1704 al 1714

vol. 3 in f.; indi fu tradotta in latino da Giovinni Corrado Becker. All' edizioni latine si è aggiunto un compendio della Vita di Valentino, in versi, composto da lui medesimo . III. Medicina nova untiqua, Francfort 1713 in 4°: questo è un corso di medicina. IV. Cynofura ma- . teria medica, Strasho irg 1726 vol. 3 in 4". V Verd inn reformatum, Francfort 1720 19. f. con be le figure . V1. Corpus Juris medico-levals, France fort 1722 in f. Viii. Phyline 1 logia biblica capita ferenta Giessen 1711 in 4.

VALENTINO GENTI-LI, Ved. IV. GENTILI. VALENTINOIN, Vel. I. BORGIA (Duca di) e POI-

TIERS ( Duchessa di ). I. VALERIANO ( Pablio Licinio ), imperatore Romano, nacque ne l' anno 190 dell' era volgare da un padre senatore, di famiglia iliustre. Passò per tu te le cariche, ed il senaro lo rivestì di quella di censore, che niua privato aveva poisedura dopo il regno di Claudio. Questo principa era ban fatto, d'-una fisonomia imponente, aveva coltivate le scenze, e conosceva l'arte della guerra. I saoi costuni erano senza taccia. Egli fu seinpre grave, moderato, amico della virtù, nim.co degli scellerati, e passava pir l'nomo i. più degno di comantare . al orchè l'esercito radonato nella Rezia lo proclamò imperatore, poco tempo prima del a morte di Emiliano nel mese di agosto 253: era allora in età di 6; anni . Il senato applaudi alla di lui elezione, e diede il titolo di cesare al di lui Figlio Gal-Lieno, cui suo padre assocciò tosto all' impero dichiarandolo augusto. Ne' primi anni del suo impero Valeriano mostrò molta affezione pe' Crìstiani; ma Macrino, uno de' suoi generali , lo indusse a mutare le sue disposizioni , onde si suscitò una violenta persecuzione in tutto l'impero. Valeriano, costretto a resistere ai Goti ed ag i Sciti, rallentò un poco il suo furore. Ben presto si trovo occupato in un' altra guerra : gli fu d'uopo rivolgere le sue forze contro Sapore re di Persia, che faceva prodigiosi progressi nella Siria, nella Cilicia e nella Cappadocia. Le due armate s' incontrarono nella Mesopotamia, e Vuleriano venne fatto prigioniero nel 260. Il re Sapore lo condusse in Persia, ove lo trattò colle più indegne maniere, sino a farlo servire di scabello mentre moniava a cavallo, ed a volerlo testimonio degl'ingiuriosi trattamenti, che faceva soffrire alla di lui moglie Mariniana . Lo sventurato imperatore Valeriano morì in cattività nell' anno 262. ch' era il 71 di sua età, dopo aver regnato sette anni . Il barvaro Sapore lo fece scorticar vivo, e gittar del sale sulla di lui carne grondante sangue. Dopo ch'ei fu morto, face conciare a cuojo la di lui pelle, la fece tingere in rosso, e la pose in un tempio, acciocché fosse monumento eterno della vergogna de' Romani . Valeriano sembrò meritevole degli onori della Repubblica, finchè fu particolare; ma allorchè ginnto al potere supremo fu in ispettacolo a tutti, fece vedere di aver meno virtù ed assai più difetti . Amava la giustizia, e voleva farla amministrare; ma non sapeva giudicare del merito, ed ebbe sempre cattivi ministri. Abusava sovente del potere: i suoi allori furono contaminati da vari tratti di viltà . I generali che aveva messi alla testa delle armate, profittarono della di lui cattività per ribellarsi in tutte le provincie, ove presero il titolo di Augusto, e gettarono per tal guisa l'impero in una confusione, the ne affrettò la decadenza. - Non si ha da contondere Valeriano il Vecchie con VALERIANO il Giovine suo nipote, intorno al quale si può vedere l'articolo di GALLIENO (Publio Licinio).

II. VALERIANO, vescovo di Cemele, vescovato ch' è poi stato trasserito a Nizza, assistette al concilio di Riez nell'anno 439 ed a quello di Arles nel 455. Non ci restano di lui che venti comelie con un' Epiflola indirizzata ai monaci, Parigi 1612 in 8°. Era dotato non meno di dottrina che di soda pietà.

VALERIANO MAGNI,

Ved. MAGNI .

VALERIANO (Urbano e Pierio) Ved. 1. e 11. BOL-

\*I.VALERIO-PUELICO. LA ovvero POPLICOLA ( Publio ), fu uno de' fondatori della republica Romana . Trionto, unitamente a Bruto, di Tarquinio e de' Toscani nell'anno 507 av. G. Cristo. Siccome egli non surrogò un altro console a Tricipitino suo collega, ch' era morto prima che spirassè l' anno del consolato, e siccome aveva fabbricata una casa sulla sommità del Monte Palatino, si credette, che volesse usurparsi la reale autorità. Publicola, offeso da questi sospetti ingiuriosi alla sua gloria, fece demolire la sua casa, levò via le scuri dai fasci consolari, ed ordinò, che questi

nell'arrivare all'assemblea venissero abbassati davanti al popolo. Queste condiscendenze gli meritarono il nome di Publicola amico del Popolo. Egli fu, che pronunciò in mezzo ai funerali l'orazione, funebre di Bruto suo collega; e dietro questo esempio, che fu il primo di una tale solennità, s'introdusse poi l'uso, di fare nelle pompe funebri gli elogj degl'illustri defonti. Publicola, dopo essere stato quattro volte console, morì in tale povertà, che la republica dovette supplir essa alle spese de' di lui funerali. Le dame Romane portarono il lutto per lo spazio di un anno . - Non deve contondersi con Valerio Poplicola Perito, uno de' Decemviri, che calmò il popolo contro di essi i ritato, e venne poi fatto console nell' anno 449 av. l'era volgare, dopo l'estinzione del decemvirato. Ripor:ò poco tempo dopo una vittoria sopra i Volsci e gli Equi; ma il senato, che non amavalo punto, gli negò gli onori del trionfo. Irritato perciò Poplicola li fece chiedere al popolo per mezzo del tribuno Icilio, gli ottenne, e fu il primo, che irionfasse, unitamente al suo collega M. Orazio, a dispetto del senato. Conviene distinguerlo airresì da Valerio Torquato console 3 ininsieme con Paolo Emilio nella guerra contro Pirro, cica l' anno 280 avanti l' era eristiana. Riferisce Plutaro, che aveado intesa in sogno la rispo-ta dell' oracolo data a Paolo Emilio, il predetto suo collega Valerio Torquato si sacrificò per la patria, e fu inghiottito dalla terra nel giorno della battaglia; onde, secondo i Romani, la vittoria riportata dal collega \* superstite fu il frutto di questo sacrificio.

II. VALERIO SORANO, pecta latino nel tempo di Giusio Cesare, circa l'anno 50 prima dell'era vogare fu messo a motre per aver divulgate varie cose, ch'eragli stato vietato di palesare. Si pretende, che non conoscesse altro Dio che il Mon
do, ovvero l'unione di tutti gli esseri di quest'universo.
Varnna cita due di lui veni
intorno la natura di Dio, che
sembrano provare l'accennata supposizione:

Jupiter omnipotens, Regum Rex ipfe, Deusque, Progenitor, genitrix que Deum,

Dess junts & omnit : III. VA LERIO CORVI-NO MESSALA (Marco), cittadino Romano, ugual mente stimabile per la sua nascita e pel suo ingegno, fu console unitamente ad Angujo ngll' anno quinto dell' era

cristiana . Perdette talmente la memotia due anni prima della sua morte, che, se dobbiam prestar fede a Plinio . non si ricordava più neppure del proprio nome . Melfala era conosciuto per molte opere, che si cono perdute. -Non si ha da confondere con Valerio Corvo ovvero Corvino tribuno militare nell' esercito di Camillo , allorchè questo generale inseguiva i Galli Senoni, che avevano saccheggiata ed incendiata Roma nell' anno 399 av. G. C. A costui venne dato il soprannome di Corvino, perchè, mentre nella mischia combatteva contro un Gallo, venne un corvo a poggiarsi sopra il suo elmo, e ( per quanto dicesi ) co' replicati colpi del suo becco e delle sue a'e molesto talmente il di lui avversario, che il medesimo non potè lungamente resistere al combinato attacco di questi due nemici. Una tale etimologia non appagherà guari le persone sensate; ma fa d'uopo compilare abche i deliri degli antichi, acciocchè non sembri, che abbiam lasciate delle lacune. Checchè ne sia Valerio Corvino fu sei volte console, una volta dittattore, e conservò sino ai cento anni il suo corpo ed il suo spirito in tutto il loro vigore . IV.

IV.VALERIO-FLACCO ( Cajo Setino Balbo ), poeta latino, fioriva sorto il regno di l'espasiano. Nacque. secondo la comune opinione a Seba città della Campania, e fissò la sua dimora in Padova. Abbiamo di lui un Poema eroico del vianzio degli sirgonauti, diviso in 8 libri, Bologna 1474 in f. e Leyden 1724 in 4° . Questo poema è indirizzato a l'espasiano; na l'immatura sua morte impedì all' autore il terminarlo. In esso lo stile è treddo e languido, e spessissimo vi sono violate le regole dell'arte. Marziale suo amico esortavalo con ragione ad abbandonare la poesia e dedicarsi puttosto al foro o a qualche altra professione più lucrativa che l'arte de' versi. Valerio morì sulla fine del regno di Demiziano verso l'anno 93 ovvero 94 dell'era tolgare. - Non si ha da confondere con Marco Valerio Flaceo intimo amico di Catone il Vecchio, col quale fu console. Riportò in tempo del suo consolato una segnalata vittoria sopra i Galli, gl'Insubri, i Boi in vicinanza di Milano, ove restarono più di dieci mila-nemici morti sul campo di battaglia. Egli perorò la causa delle dame Romane contro il suo collega, e la guadagnò

col fat abrogare la legge Op-\* V. VALERIO-MASSI-MO, storico, latino, usciva secondo alcuni autori dalla tamiglia de' Valerj e da quella de' Fabi, secondo altri era di patria Milanese; ma niuna di queste asserzioni ha fondamento, poiche nulla sappia no intorno la di lui vita, se non che seguì nella guerra di Asia Seito Pompeo, Onde sembra che il gusto per la letteratura non gl'impedisse di averne ancora per le armi. Dopo il suo ritorno compose una Raccolta de' Detti e de' Fatti memorabili degli nomini illustri, ricavati dalle Romane e dalle antiche storie. Quest' opera è divisa in nove libri : l'autore la dedico all'imperatore Tiberio, cui nella prefazione enora di tali lodi, che appena convetrebbero al più raggio principe, e fu cervamiente da esso composta dopo la morte di. Sejano, poiché di costui dice molto male. Nella biblioteca imperiale di Vienna, si trovò il libro decimo ed ultimo di Valerio-Massimo, contenente un trattatello De'Nomi propri, e compendiato da Giulio Paride , essendo ene smarrito l'originale; donde alcuni, ma senza giusto fordamento, hanno inferito che Paride facesse un compendio

E 4

di tutto Valerio-Massimo. Un tale Compendio de' nove libri di Valerio Massimo fu bensì fatto da Gennaro Nepoziano; ma non perciò è certo, come pretendono molti, che i nove libri, che oggidì ne abbiamo, altro non sieno, che questo Compendio; anzi è molto più verisimile, che sieno la vera opera originale dell'antico scrittore, e che piu ttosto siasi smarrito il compendio fatto da Nepoziano. Comunque sia, quanto allo stile di quest' opera, è troppo severo il giudizio, che ne ha dato Erasmo, scrivendo che l' autore sembra Africano piuttosto che Italiano, e che tanto è simile a Cicerone, quanto un mulo ad un uomo. Certo è nulladimeno, che, a riserva di alcuni tratti, ne' quali interessa più per la sostanza delle-cose, che per la maniera con cui le esprime, lo stile di questo scrittore ha molto dell'incolto e del rozzo, ed è sparso di una viziosa affertazione di usar sentenze e concetti, e di voler comparire uom d'ingegno adoperando un parlare intralciato ed oscuro; oltredicchè Valerio manca di buona critisa, e con troppo facile credulità deferisce anche alle più strane popolari tradizioni. La prima tra le molte edizioni di Valerio Massimo, impresso col titolo, Dictorum Fasterumque memorabilium, è quella di Magonza 1471 in f. ed in caratteri gotici; ma più bella è l'altra pure in f, Venezia 1474: ambe sono rarissime. Le migliori in seguito sono quelle di Leyden 1670 in 80, cum Notis variorum ; di Parigi 1679 in 4º ad usum Delphini; e di Leyden 1726 in 4°, giudicata la migliore di tutte. Ve n'è una Traduzione francese in 2 vol. in 12; e ve ne sono varie Versioni italiane, tra le quali una, Vercelli 1504 in f: edizione bellissima e rarissima; ma quella di Giorgio Dati, Venezia 1547 in 8°, è più stimata pel merito della traduzione.

VI. VALERIO VIN-CENTINO, il di cui vero nome era VALERIO Belli, venue appellato Vincentino, perchè era natio di Vicenza, fu celebre incisore in pietre fine, e morì nel 1546. E' uno degl' intagliatori moderni, che siensi più approssimati agli antichi, e che ve-. ramente si sieno distinti in un tal genere . Osservansi nelle sue opere una destrezza ed una nettezza, che nulla lasciano a desiderare. Un poco più di finezza nel disegno, un poco più di genio lo avrebbero renduto un artefice perfetto. Aveva una

prodigiosa facilità, e quindi vi è una gran quantità di pietre preziose abbellite dal suo travaglio. Si è altresì esercitato sopra i cristalli, ed ha intagliati molti ponzoni per le medaglie. Clemente vii, che lo stimava, l'occupò lungo tempo: tra le altre cose intagliò egli per questo papa un bel coffano di cristallo di rocca, di cui sua santità ne fece un dono a Francesco 1. Questo intagliatore aveva guadagnato molto denaro, che impiegava per la maggior parte a comprare de' capi d' opera, che l' arte presenta in ogni genere. +

VII. VALERIO ( Cornelio ), nato in Utrecht nel 1512, morto nel 1578 in età di 66 anni, professò le belle-lettere nella sua patria ed in Lovanio, e formò eccellenti discepoli. Vi sono di lui una Rettorica, in 4°, una Grammatica, in 4°, una Filosofia, in f.: opere scritte con chiarezza e con metodo; ma che sono poi diveinutili a motivo di tanti altri migliori libri com-. posti in progresso sulle medesime materie. Vi sono ancora di lui altre opere.

VIII. VALERIO ovvero DE VALERE (Cipriano), autore Protestante, che fiorì nel secolo xvi. Abbiamo di lui una Versione spagnuola di tutta la Bibbia, che può riguardarsi, come una seconda edizione della Versione di Cassiodoro Reyna, Amsterdam 1602 in f.

IX. VALERIO (Luca), insegnò sulla fine del xvi secolo la geometria nel collegio di Roma, con tanta riputazione, che dallo stesso Galileo fu nominato l'Archimede del suo tempo. Ciò non ostante appena oggidì è conosciuto, quantunque abbicate due opere molto buone; l'una De centro gravitatis folidorum, 1604 in 4°, e l'altra De Quadratura Parabola per simplex falfum.

X. VALERIQ o piuttofte VALLERIO, anzi meglio e veramente VALIERO (Agostino), nato in Venezia li 7 aprile 1531 d'una delle migliori famiglie di questa città, divenne dottore di teologia e di dritto canonico, e fu indi professore di morale nella sua patria nel 1558. Disingannato circa i vani piaceri del mondo, prese l'abito ecclesiastico, e fu nominato vescovo di Verona nel 1565, in seguito della rinunzia fattane dal cardinale Bernardo Navagero suo zio. Il suo zelo apostolico, l'attiva sua vigilanza e le sue cognizioni lo strinsero in intima amicizia con san Carlo Borromeo. Venne chiamato a Roma da

Gre-

Gregorio XIII , che lo fece capo di varie congregazioni, dopo averlo decorato della porpora cardinalizia li 12 dicembre 1583. Valerio morì santamente in questa citrà li 24 maggio 1606 in età di 75 anni; e si volle, che i dispareri tra la sua Republica ed il pontefice Paolo v gli eagionassero sì vivo dispiacere, che questo gli affrettasse la morte. La sua memoria restò venerabile e dolce specialmente ai Veronesi per le, grandi cose da esso operate ne' 40 anni che resse piamente quella chiesa. Le sue opere più stimate sono : I. La Rettorica del Predicatore, composta per consiglio e sul piano dato da san Carlo Borromeo. Quest' opera, scritta in latino , solida ed istruttiva contiene giudiziose riflessioni circa l'arte di eccitar le passioni degli uditori, circa quella di ornare e corrobare la maniera di dire, circa i difetti, ne'quali possono cadere eli oratori Cristiani . Ve n'è una Traduzione francese fatta dall' abate Dinouart , Parigi presso Nyon 1750 in 12. II. De Cautione adhibenda in edendis libris, 1719 in 4º. Si troverà in quest'ultimo libro il catalogo di tutte le Opere di Agoltino Valerio, tanto impresse cho manoscritte, le quali sono in gran numero.

III. La Istitutione d'agni state to lodevole delle Donne Cristiane, Padova pel Cemiro 1744 in 8° &c.
VALERIO (Andrè) av Ved. 111. ANDRE!

VALERIO PROBO, Ved.

PROBO . I. VALESIO ouvero VA-LESIUS, Arabo, eretico del iri secolo, era nato con una forte disposizione all'amore. Abitando sotto un clima ardente, e non conoscendo maggior nimico de'la sua salute che il proprio temperamento, nè mezzo più szegio per conservare la sua virtà, che quello ch'era stato impiegato da Origene, si fece eunuco . Pretese, che questo atto di prudenza e di virtà non dovesse escluderlo dalle dignità ecclesiastiche. Si ebbe dapprima dell' indulgenza per un tal errore; ma, siccome si vide poi , che faceva progressi , venuero scacciati dalla chiesa . Valesio e i suoi discepoli, che si ritirarono in un cantone dell' Arabia . Valefio non aveva altri partigiani, che uomini d'un temperamento impetuoso e di una fantasia viva , i quali continuamente alle prese collo spirito tentatore giudicarono, che la loro pratica fosse il solo espediente per isfuggire il vizio : tutti gli uomini, che non si facevano eunuchi ; erano , se-

CODe

condo essi, nella via della perdizione ed in preda al delitto . Il Vangelo ordina a tutt' i Cristiani di travagliare alla salute del loro prossimo: i Valefiani credettero, che non vi fosse mezzo più sicuro di adempiere una tal obbligazione, che quello di porre i loro fratelli, per quanto fosse ad essi possibile, nello stato, in cui erano eglino stessi. Facevano dunque tutti gli sforzi per persuadere agli altri uomini la necessità di seguire la loro pratica; e quando non potevano condurli a questo sacrificio, li riguardavano come fanciulli o come infermi deliranti, cosicche fosse una barbarie il rispettare la loro ripugnanza per un rimedio intallibile, benchè spiacevole. Quindi mutilavano tutti coloro, che passavano sul loro territorio, il quale perciò divenne il terrore de' viaggiatori .

II. VALERIO (Francesco), medico di Filippo II re di Spagna, ottenne un tale posto per aver consigliato questo principe, che ponesse i piedi in un bacile di acqua tiepida a fin di essere soilevato dalla gotta: rimedio semplice, ch' ebbe un felice successo. Vi sono di lui: I. Un Trattato De Methodo medendi, Lovanio 1647 in 2°, che

viene giudicato eccellente: II. Controversiarum medicarum Griphilosophicarum libri decem, Lione 1625 in 4°. Ivi egli sa vedere la preserenza, che deve avere la scuola grecasopra quella degli Arabi. II. De sacra philosophia, sive de iis, que scripta sun sopra libris sacris, Francsort 1608 in 8°. IV. Vari Comenti sopra Ippocrate e Galeno, in s. ec.

I. VALETTE PARI-SOT (Giovanni de la). gran-maestro di Malta dopo Claudio de la Sangle nel 1557, diede talmente la caccia ai Turchi, che in meno di cinque anni tolse loro più di 50 vascelli. Solimano II, irritato per tali di lui successi, si accinse all'impresa d'impadronirsi di Malia, e vi spedì un' armata di più 80 mila nomini, che ne formarono l' assedio nel mese di maggio 1565 . La Valette loro resistette per lo spazio di quattro mesi con tale coraggio. che furono costretti a ritirarsi, dopo averci perduti più di 20 mila uomini. Durante l' assedio furono tirate 70 mila cannonate sopra Malta; ma il gran-maestro ripatò a tutto. Venne fabbricata una città nuova, che fu' denominata la Città Valette (volgargarmente la Valletta. Vi furono continuamente impiegati cito mila operai sino al 1568.

1568, in cui egli morì li 31 agosto con altrettanti sentimenti di pietà, quanto coraggio e prudenza aveva fatto risaltare in tutto il corso della sua vita. Pio v aveva voluto onorarlo della porpora; ma egli l'aveva ricusata, riguardandola come incompatibile colla professione delle armi. Per facilitare il pagamento di coloro, che avevano travagliato alla città Valette fece coniare de' pezzi di moneta di rame con queste parole, non es, sed fides . Tenne conto di tutta questa moneta ai mercanti ed agli operai, e loro ne rendette poscia il valore in oro ed argento.

II. VALETTE ( Giovan Luigi di Nogaret de la ), duca d' Epernon nacque nel 1554 di una casa, la di cui origine non è molto antica . Busbee lo fa nipote di un notajo; ma l'abate le Gendre dice, che discendeva da uno scabino di Tolosa. Suo padre, Giovanni de la Valetse, luogotenente-generale di Guienna era nulladimeno un signore distinto, ed aveva sposata Giovanna de Saint. Larv de Bellegarde sorella del maresciallo di questo nome. Giovanni Luigi, l'oggetto di questo articolo, suo secondo figlio, portò dapprima le armi all'assedio della Rocella nel 1573 , e si attaccò ad

Enrice IV allora re di Navatra, che indi lasciò poco dopo. Essendosi accesa la guerra tra eli Ugonotti ed i Cattolici, egli si distinse sotto il duca d'Alenson nelle prese della Charité, d'Issoire e di Brouage . Enrico 111 , di cui era divenuto il favorito, lo creò duca e pari nel 1582, e cinque anni dopo lo nominò ammiraglio. Nel giorno, in cui egli andava a far registrare le sue patenti nel parlamento, avendo l'avvocato-generale Faffe appellato SANTO il re Enrico 111 in piena udienza, un satirico fece il seguente distico: Quis neget, Henricum mira-

cula prodere mundo, Qui fecit Montem, qui modo Vallis e at.

D' Epernon possedeva tante cariche, che veniva appellato la Guardareba del Re. Aveva allora il governo dell' Angomese, della Saintonge, dell' Aunis, del Limosino, del Bolognese, del Paese Messin. Fu nominato governatore della Normandia nel 1588. Il re gli aveva promesso di farlo sì potente, che non gli fi potrebbe togliere ciò, che gli aveva donato. Spedito contro que' della Lega, tolse ad essi alcune piazze; tra le altre Monterau e Pontoise, Dopo la morte di Enrico 111 abbandono il partito di Enrico

1v, che in seguiro gli perdonò. Questo monarca lo spedì in Provenza col titolo di governatore . D' Epernon sottomise ben tosto tutte le città della provincia; ma l'odio, che ispirò ai Provenzali, fu così forte, che durante il soggiorno da lui fatto in Brignole nel 1596, fu attentato contro la sua vita. Vennero posti de' sacchi di polvere da schionpo sotto la camera, dov'ei dimorava; ma il fuoco non produsse tutto l'effetto, che se ne aspettava, ed egli non vi predette che i suoi capelli . Avendogli promesso Enrico iv il governo dell'alto e del basso Limosino, egli abbandonò la Provenza . In seguiro d' Epernou fu impiegato nella Linguadocca e nel Bearn . Sottomise le città di San Grovanni-d' Angeli , di Lunel e di Montpellier . Enrico IV stentò dapprima ad accordargli la sua confidenza: anzi questo principe un giorno in atto di collera gli rimproverò, che non lo amasse . Il duca, senza sbigottirsi, gli rispose con fermezza: s1-RE, Voltra Maestà non ha il più fedele servitore . Amerei meglio morire, che mancare al menomo de' miei doveri . Ma, quanto all' amicizia , vostra Maeftà sa meglio di me, ch' essa non si acquista, se non coll' amicizia. In seguito d'

Epernon fu accolto dal re Enrico con più di candore e di bontà. Duranti le contese, che succedettero in corte dopo la funesia morte di questo monarca , la Valette favorì il partito della regina Maria de' Medici, alla quale avea fatta dare la reggenza. Essendo poi stata esiliata questa principessa, egli recossi a trarla fuori del castello di Blois . ov'era stata relegata, e la condusse nelle sue terre ad Angouleme, come un sovrano, che desse soccorso ad un proprio alleato. Fu d' uopo che Luiei xiii trattasse con lai, come da corona a corona, senza osare di far comparire il suo risentimento. Lo stesso cardinale di Richelieu non parlavagli che con molta circospezione. Questo ministro insinuavagli un giorno, che raddolcisse il suo umore altiero, e lasciasse il suo accento Guascone, pregandolo di non averselo a male. Eh! perchè me lo aurei io a male? ( risposegli bruscamente d' Epernon ) ne soffre ben altrettante dal buffone del re, che mi emtraffà ogni giorno in vostra presenza . Il duca d' Epernon fu meno rispettato sulla fine de' suoi giorni. Una contesa, ch'egli ebbe con Sourdis arcivescovo di Bordeaux, empiè di amarezza la sua vecchiaja. Era-

no spinosissimi l'uno e l'altro e gelosissimi delle prerogative annesse ai loro posti. In seguito di molti piccoli contrasti, la Valette non meno fiero, ma più intraprendente dell'arcivescovo, fece arrestare la di lui carrozza dalle sue guardie. L'arcivescovo ne usci tosto, scomu-. nico le guardie, ed intimo un' adunanza de' principa i ecclesiastici della città da tenersi nell' arcivescovato per istabilire i mezzi da fulminar le sue censure. D' Epernon, meno impaurito che irritato per quest'assemb ea, fece investire l'arcivescovato, a fin d'impedire, che non si tenesse. Linmediatamente l' arcivescovo uscì gridando: Olà, Popolo mio, olà! si fa violenza alla Chiesa! Il duca corse incontro all' arcivescovo, gli diede due o tre volte de' pugni nello stornaco, e con un colpo di canna gli gittò in terra il cappello. Intanto l'arcivescovo gridava: Percuoti, percuoti, tiranno: per me i tuoi colpi sono fiori: tu sei scomunicato. Appena giunta alla corte questa strana notizia, fu vietato a .la Valette l'esercizio di tutte le sue cariche, sinche fosse stato assoluto. I suoi amici gli ottennero il perdono, ma a condizioni molto dure per uno spirito così altiero, Egli

fu costretto a fare la rinunzia del suo governo de' Tra-Vescovati, a scrivere lettera moito sommessa arcivescovo, e ad ascoltare in ginoschio una viva e sgvera riprensione, che gli venne fatta pria di darglisi l'assoluzione davanti alla chiesa di Coutras, ov' era relegato. Il maire, i giurati di Bordeaux, e 25 presidenti o consiglieri, ch'erano presenti, ne stesero il processo verbale. Egli morì in Loches li 13 gennajo 1642 di 88 anni. Era governatote della Guienna; e siccome cra altrettanto avaro per gusto, quanto era prodigo per magnificenza, ritraeva da questa provincia più d'un milione di rendita. Allorché nel 1598 Sully fece dare da Enrico IV alcune dichiarazioni, che vietavano ai grandi del regno il levar contribuzioni sulle provincie, egli recossi al Consiglio, ove dovevano proporsi . Ivi in mancanza di ragioni ebbe ricorso agl'insulti, e pose la mano all'impugnatura della sua spada. Sully fece immediatamente lo stesso segno, e forse la sala del Consiglio sarebbe stata insanguinata, se una quantità di persone non si fosse frettologamente posta davanti ad essi. Enrico 1v . informato di questa contesa, lodò molto l'intrepido zelò

di Sully, e gli scrisse per offrirsi di servirgli da secondo contro d' Epeinon. Ma questa vigorosa lezione non bastò a porre-laGuienna al coperto dalle di lui concussoni. Tutto in sua casa era splendore e fasto: la sua vanità era senza limiti, egualmente che la sua ambizione; ma quest' embizione non era guari quella d' un cortigiano destro e pieghevole : era un indoma-. bile orgoglio, una strana fierezza, un eccessivo amore d' indipendenza, inspirato della durezza del cuore e dalla misantropia. Non voleva già ottenere le cariche e le dignità; egli pretendeva di averle come per forza. La sua prosunzione facevagli credere di esser al di sopra de' riguardi e delle ricompense; nulladimeno i suoi talenti erano inferiori alle sue pretensioni. Le sue guardie erano obbligate a far le stesse prove che i cavalieri di Malta. Egli è stato il primo signore in Francia, che abbia posti sei cavalli alla sua carrozza. La sua posterità mascolina terminò nella persona di Bernardo suo figlio, morto nel 1661.

III. VALETTE (Bernardo de Nogaret, signore de la ), fratello maggiore del duca d'Epernon, cavaliete degli Ordini del re, go-

vernatore del Delfinato e della Provenza, ammiraglio di Francia, maestro di campo della cavalleria leggiera, era nato nel 1553. Dopo essersi segnalato nel Piemonte in diverse occasioni, fu provveduto del governo dei Delfinato nel 1583. Secondato dal marescial d' Ornano, sconfisse nel passaggio dell' Ise:a 400 archibugieri Francesi e 300 Svizzeri. Divenuto governatore della Provenzanel 1587, rimise nell'anno susseguente sotto l'ubbidienza del re due città di questa provincia, Valensole e Digne, che tenevano allora il partito della Lega. Fu ferito neli'assedio di Valensole, la quale prese a viva forza, e perdonò agli abitanti. Avendo il duca di Savoia fatta un' irruzione nella Provenza, la Valette lo costrinse a levare l'assedio di Barcellonetta, battè la di lui armata in vicinanza di Esparron nel 1591, lo pose altresì in rotta a Vinon, e l'obbligò a ripassare le Alpi. Veniva riguardato la Valette, come un nomo, che aveva fatto molto, e che prometteva di più, allorchè restò ucciso da un colpo di moschetto nell'assedio di Roccabruna presso a Frejus li 11 febbrajo 1592, nell'anno suo 39°, senza lasciar posterità. Questo generale, di cui de Thou

Thou dice: in periculis impercerritus, in adversis conlians, in prosperis moderatus, meritava più d'essere conosciuto che il duca suo fratello, di cui non aveva nè l' umore insultante, nè la sfrenata ambizione; ma i vizi brillanti impongono al volgo, ed anche ad alcuni storici. più che le virtù modeste. Vegeasi la sua Vita compilata da Mauroi suo segretario, nelle Addizioni alla Memoria storica e critica della vita di RUGGIERO DE BELLEGARDE Parigi 1767 in 12.

IV. VALLETTE ( Luigi de Nogaret de la ), figlio del duca d' Epernon, nacque con una forte inclinazione per le armi ; ma i suoi parenti lo destinarono alla Chiesa, e gli ottennero l'abbazia di san Vittore di Marsiglia e l' arcivescovato di Tolosa. Paolo v l'onorò della porpora nel 1621, senza che questa dignità gli potesse far perdere le sue guerriere inclinazioni. Egli contribuì a levar via dal castello di Blois la regina Caterina de' Med ci ; ma in seguito abbandonò il di lei partito per dedicarsi interamente al cardinale di Richelieu . Questo ministro gli conferì i primari impiephi della guerra, lo provvide del governo d' Angiò di quello di Metz, e lo spedì

a comandare in Alemagna unitamente al duca di Weimar, poi nella Franca-Contea contro il generale Galas, indi in Picardia ed in Italia, dove morì a Rivoli in vicinanza di Torino li 28 settembre 1639 in età di 47 anni. In tal guisa videsi un arcivescovo, un principe della Chiesa Komana morire colle armi alla mano. Indarno il papa Urb.mo viii avevalo minacciato di spogliarlo della porpora, s'egli non lasciava il mestiere del sangue : egli fu insensibile atutto. La sua promozione al cardinalato aveva fatta insorgere una differenza tra lui e suo padre, che nou voleva cedergli la mano, come a cardinale. Dopo un lungo contrasto, suo genitore, veggendosi costretto ad uniformarsi all' uso antico, s'ideò di dar la mano a suo figlio con una sedia d'appoggio a schienale semplicemente, e di sedersi, egli duca, in una a braccialetti, per conservare in tal guisa in una publica visita un segno di patria potestà. Il cardinale di Richelien, dopo la perdita della Capelle, di Catelet e di Corbia, intimorito dai clamori del popolo voleva abbandonare il governo dello stato; ma il cardinale de la Vallette, che gli era interamente consecrato, ed

ed il P. Giuseppe rianimarono il suo coraggio, e lo trattennero dall'eseguire il suo disegno. Si è dipinto il cardinale de la Valette co' medesimi delineamenti, co' quali venne dipinto suo padre . Egli ne aveva tutt'i vizi, la fierezza, la cupidigia, la prodigalità, l'amore de' piaceri. Amava perdutamente la principessa di Condé, Carlotta di Montmorenci, e le faceva considerevoli regali. Giacomo Talon suo segretario ci ha date delle Memorie interessonti intorno la vita di guesto cardinale, impresse in Parigi presso Pierres , 1772 vol. 2 in 12. VALETTE , Ved. 111.

THOMAS . VALGULIO (Carlo). natio di Brescia in Italia, publicò nel 1507 in questa città presso Angelo Britanico una Traduzione latina, che aveva fatta del Trattato della Musica di Plutarco, piccolo in 4°, al principio del quale si legge una specie di preambolo, lungo quasi altrettanto che l'opera principale, e ch' egl' indirizza ad un certo Tito Pirrino. Questo traduttore latino è sfuggito all'esatto Fabricio, che nella sua Biblioteca Greca fa passare in revista tutti coloro, i quali si sono acquistati il titolo d' interpreti di Plutarco, mercè la versione latina di qualcuno Tom, XXVI.

de' suoi scritti. Egli ha tradotto altresì nella stessa lingua l'Opera di Plutarco delle Opinioni de' Filosofi, raccolte con altri pezzi dello stesso autore greco ed impresse a Parigi nel 1514. Gesnero nella sua Biblioteca e Simler suo Abbreviatore parlano di Valgulio, senza dirci altro, se non che aveva tradotto dal greco di Plutarco i Precetti conjugali , il libro della Viriù morale e quello della Musica, al quale aveva aggiunte varie annotazioni : tutte queste versioni sono state impresse unitamente col restante de' suoi Opuscoli, in Basilea presso Cratander.

VALIDE' ( la Sultana ), Ved. 11. KARA e II MUSTA-

VALIERE, Ved. vallie-

VALIERO, Ved. FALIERO, e x. VALERIO.

RO, ex. VALERIO.

VALIN (Renato Giosuè), della Rocella, avvoato, procuratore del re di
Francia nell'ammiraglità, e
del palagio di Citrà, membro dell'accademia della sua
patria, si distinse pel suo
sapere e per la sua probità.
Vi sono di lui: I. Un Comentario sullo Statuto della
Rocella, 1768, impresso in
questa città, 3 vol. in 4º. II.
L' Ordinariza della Marina
del 1681, vol. 2 in 4º, im-

pressa nel 1760. III. Trattato delle Prefe, 1763 vol. 2 in 80. Questo stimabile scrit-

tore mori nel 1765.

VALINCOUR (Giovanvan-Battista Enrico de Trousset di ) , nacque nel 1653 di una nobile famiglia originaria di San-Quintino in Picardia. Fu segretario generale della marina, accademico della Crusca, onorario dell' accademia francese nel 1699. Fece i suoi studi presso i Gesuiti di Parigi con successo molto tenue; ma terminato il corso di umanità, il suo ingegno sviluppossi, e la sua penetrazione risaltò non poco . Beffuet lo fece entrare nel 1685 in casa del conte - di Telosa ammiraglio di Francia. Valincour era segretariogenerale de' di lui ordini, ed anche segretario della marina, allorchè questo principe nel 1704 guadagno la battaglia di Malaga contro le flotte Inglese ed Olandese; egli stette sempre a fianco del suo padrone, ed ivi ricevette una ferita. Luigi xIV avevalo nominato suo storico, in luogo del di lui amico Racine . Travaglio egli , unitamente a Boileau, alla storia di questo 'monarca, che fu sovente cominciata e mai finita; ma l'incendio, che consumo la di lui casa in Saint-

Cloud nella notte de' 13 a' 14 gennajo 1725, fece perire i frammenti di quest' opera, non meno che molti altri manoscritti. Egli sopportò una tale perdita con rasseguazione da cristiano e da filosofo. Non avrei guari profittato de' miei libri ( diceva egli ), se non sapessi perderli. Quest' uomo stimabile morì in Parigi li 5 gennajo 1730 di 77 anni, compianto da tutt'i letterati . Amico appassionato del merito e tde' talenti, ancor più amico della pace tra i dotti , Valincour era il conciliatore di coloro, che la diversità delle opinioni aveva potuto disunire. Il candore, la probità formavano il suo carattere; e sebbene fosse stato alla corte, egli non sapeva nè fingere, adulare . Agevolmente scorgevasi nel suo ordinario commercio, ch' egli era pieno di buone letture . Ornavane volentieri la sua conversazione e le sue lettere, ma asproposito e con grazia . Un certo sale , ch' egli aveva nello spirito, avrebbelo renduto molto atto al motteggio; ma ei sapeva domare un talento, pericoloso per lui ed ingiusto) riguardo agli altri . Ebbe degli amici tra i primary amministratori dello stato, che lo ricercava-

no, non solamente, come un uomo ameno e piacevole, ma ancora come un uomo di buon senso. Le produzioni da esso lasciate sono : I. Lettera a madama la Marchesa de ... interno la Principessa di CLEVES, Parigi 1678 12. Questa critica è il modello d' una censura ragionevole: l'autore biasima con moderazione e loda con piacere. II. La Vita di Francesco di Lorena lo sfregiato, duca di Guisa, 1681 in 12, scritta con molta imparzialità . III. Varie Osservazioni critiche sull' Edipo di Sofocle, in 4°. Valincour , malgrado le sue serie occupazioni, si compiaceva talvoita della poesa, per la quale aveva del gusto e qualche talento. Vi sono di lui delle Traduzioni in versi di alcune Ode di Orazio, diverse Strofe, e non poche Novellette, nelle quali scorgesi una giuliva immaginazione.

\* I. VALLA (Lorenzo), come rilevasi dalle sue opere, nacque non in Piacenza, ma in Roma, bensi di famiglia originaria Piacentina; e sebbene la sua nascita comunemente venga fissata all'anno 1415, quest' asserzione non ha altro fondamento che un'iscrizione sepolerale, che dal Zeno si è dimostrata evidentemente falsa; ed il Tirabo-

schi, confutando vari errosdel Bayle è di altri scrittori in proposito di Lorenzo Valla, fa vedere che questi do eva esser nato non pochi anni prima dell' accennara epoca. Giunto Lorenzo agli anni 24, e chiesta indarno la carica di segretario Apostolico, che gli fu negata, perchè era troppo giovane, recossi a Piacenza per raccoglere l'eredità de' suoi parenti; ed indi passò professore di eloquenza nell' università di Pavia . Alcuni dicono, che fosse anche successivamente professore in Milano, in Genova, in Firenze; ma di ciò non v' è nessuna prova. Risulta bensì dalle stesse sue opere, che avendo poi contratta conoscenza con Alfonso re di Napoli, seguì questo monarca nelle diverse guerre e vicende, ch' ebbe dal 1435 sino al 1442, in cui, espugnata la capitale, rimase padrone del regno . Egli per altro non restò lungamente alla corte del re Alfonso, e nel 1443 gassò a srabilirsi in Roma. Il suo soggiorno in Roma gli profirtò l'ascrizione alla cittadinanza di questa capitale; ma il suo: umoré caustico, i suoi discorsi in favore del concilio. di Basilea, ed il suo libro De Donatione Constantini, in cui oltre l'impugnare una tal donazione allora tenuta vera.

vera , parla con assai poco rispetto de' pontefici , lo costrinsero ben presto a fuggirsene da Roma, malgrado la sua Apologia, che s'ingegnò di far presentare ad Eugenio IV . Dopo quindi aver fatto un giro sino a Barcellona, ritornò nel 1445 a Napoli, dove il re Alfonso lo accolse con sommo onore, con suo diploma lo dichiarò poeta e nomo ornato di tutte le scienze, e lo ebbe sempre carissimo; anzi alcuni aggiungono, che questo monarca protettore delle lettere, sebbene molto avanzato in età, volesse da lui apprendere il latino. Il Poggio, accanito personale nimico del Valla, aveva già detto, che questi, oppresso da' debiti in Pavia, aveva finto un chirografo di pagamento, e che per tale falsità era stato condannato dal vescovo a portare un infame mitra in capo; come pure che, avendo mordacemente declamato contro il celebre Bartolo, era stato in procinto d'essere fatto in pezzi dagli studenti di legge. Aggiunse poi, che in Napoli, avendo aperta scuola di eloquenza, se ne valse più a sedurre che ad istruire i giovani, e che ivi avendo osato di censurare il clero e di dogmatizzare sopra i misteri della SS. Trinità, sul libero arbitrio, sui voti di continen-

za, e sopra varj altri punti importanti, fu accusato all' Inquisizione e condannato ad essere arso vivo; ma che ad interposizione del re Alfonso gl' inquisitori moderarono il rigore di tale sentenza, e si contentarono di far frustare il Valla intorno al chiostro de' . Domenicani. Ma le asserzioni del Poggio furono da Lorenzo apertamente contraddette, e la testimonianza di un così arrabbiato avversario dev'essere sospetta. Vero è. che in Napoli non gli mancarono accusatori e nimici in buon numero, e che la sua libertà nel parlare e nell' esporre le proprie opinioni lo espose a qualche pericolo, e l'obbligò a comparire innanzi all'inquisizione; nè forse ne sarebbe uscito così felicemente, se non l'avesse fatto sicuro la protezione del monarca. Lo accusò parimenti il Poggio di un furto di colici fatto al monistero di S. Chiara, aggiuguendo che per ciò, e per gli altri disonori avuti in Napoli , il Valla se ne fuggisse ricovrandosi in Roma un'altra volta; ma egli non mancò di giustificarsi da una tal imputazione. E quantunque sia verisimile, che per sottrarsi a tante contese e persecuzioni de' suoi nemici, Lorenzo abbracciasse volentieri l' occasione di restituirsi in

Ro-

Roma, certo è che vi fu espressamente invitato dal pontefice Niccold v, che lo accolse molto favorevolmente, gli conferì una pensione, ed un canonicato in S. Giovanni Laterano, e gli diede il titolo di scrittore apostolico, insieme colla permissione di tenere publica scuola di eloquenza: onori e vantaggi, che il saggio pontefice non gli avrebbe accordati, se il Valla fosse stata così infamato e punito ancora qual eretico, come dicevano i suoi nemici. Per altro, sebbene questo letterato vivesse poi in Roma con qualche maggior prudenza che per l'addietro, nulladimeno non seppe mai spo-1 gliarsi di quello spirito libero e caustico, e di quel carattere maledico, insultante e rissoso, per cui aveva incontrate tante brighe ovunque era stato, ed erasi concitato l'odio di molti celebri letterati del suo tempo, come il Bartolo, il Cortese, il Fazio, il Panormita, Giorgio di Trabisonda Oc. Ma non vi fu mai tra' letterati guerra più arrabbiata e più sfrenato furore, come tra Lorenzo Valla ed il Poggio. Aveva questi publicate in Roma nel 1553 alcune sue Lettere, quando gli giunse alle mani una severa critica ad esse fatta, ch' egli attribuì al Valla, il qua-

le per altro protestò sempre di non esserne celi l'autore, ma un suo scolaro: ciò non ostante da questa scintilla nacque il più fiero incendio . Le cinque Investive di Poggio contro il Valla, delle quali la quarta è perduta, e gli Antidoti ed i Dialoghi del Valla contro il Poggio, sono forse i più infami libelli, che abbiano mai veduta la luce . I due letterati, che dovevano annoverarsi tra i primi luminari del loro secolo, s' insultarono e straziarono come i più vili uomini: non v' è ingiuria e vitupero, che l'uno non vomiti contro l' altro; non oscenità o ribalderia, che a vicenda non si rimproverino. S' imputano un carattere vano, inquieto, satirico; ed in ciò avevano ragione entrambi, checche dica l'abate Vigerini, che nel suo Elogio del Valla si è ingegnato di giustificarlo, ma inutilmente. Ciò, che sembra ancor più strano si è, che il Valla ebbe il coraggio d'indirizzare i suoi Antidoti allo stesso Niccolò v, nè si trova, che questo pontefice gliene facesse rimprovero, o si adoperasse ad estinguere un sì gran fuoco. La morte di Lorenzo Valla, che fu sotterrato in S. Giovanni Laterano in Roma, viene comunemente fissata al 1465 nell'età sua F 3

di 50 anni, sempre sul fondamento dell'indicata iscrizione; mà troppo forti sono gli argomenti epilogati dal Triabuschi, che debba riferirsi al 145%, e che ciò non sotante fosse in età di presso ai 60 anni, dovendo credersi nato sulla fine del precedente secolo xv. Intorno, la stu morte vennero fatti i seguenti versi;

Nunc possquam manes defuncius Valla petivit, Non audet Plato verba latma leaui.

Jupiter bunc coli dignatus parte suisset,

Censorem lingua sed timet

Non aveva mai avuta moglie, e ciò non ostante lasciò tre figli, i quali si vanta di aver avuti da una donzella di buon costume, che gli fu sempre fedele; anzi, rispondendo al Poegio, che, sebbene tinto della medesima pece, non lascia di rimprovereli la di lui incontinenza, celi con artifizioso ripiego si sforza di farne ricaltare un pregio di maggior virtù. Non si può negare, che Lorenzo Valla fosse uomo assai versato in ogni sorta di erudizione sacra e profana, nella storia, nella critica, nella dialettica, nella filosofia morale, ed in altre scienze. Soprattutto spiceò la sua abilità nel-

la letteratura latina, ed egli fu uno di coloro, che più contibuirono a rinnovare la bellezza di questa lingua, e scacciarne la Gotica barbarie. Le sue Opere furono raccolte ed impresse, Basilea 1540 in f; ma non vi si trovano tutte. Tra di esse le principali sono: I. De elegantia latini Sermonis libri sex: opera stimabile, che gli fa più onore di tutte l'altre, e la quale falsamente venne accusato di aver rubata. Fu allora accolta con incredibile anplauso, e non sì tosto s'introdusse la stampa in Italia, che se videro molte edizioni; tra le quali la prima fu quella di Venezia 1471 in f, rarissima; indi le più stimate sono, di Venezia per Aldo 1536 m 8°; di Parigi 1544 e 1575 in 4°; e di Cambridge in 8. In essa per altro, sebbene l'autore con molta acutezza d' ingegno procuri di spiegare la forza el'indole di ciascuna parola, non egualmente però riesce nel dar sempre al suo discorso un contorno ed una maniera. che lo rendano piacevole. 11. L' indicato Trattato contro .la falfa Donazione di Costantino . III. La Storia del regno di Ferdinando re di Aragona , 1521 in 40. Questa storia prova, che il Valla era più atto a dare altrui precetti di scri-

scrivere, che a porgli in pratica : egli scrive da restorico. IV. Le Traducioni latine di Tucidide, di Erodoto, e dell' Iliade di Omero: versioni, alle quali da alcuni si dà la taccia, che sieno piuttosto infedeli parafrasi, conchiudendosene, che il traduttore fosse meno versato nella lingua greca, che nella latina. Ciò non ostante per la sola versione di Tucidide ebbe da Niccolò v un regalo di 500 scucii d'oro . V. Varie Note sul Nuovo Testamento, che vengono giudicate valere un poco più de le sue traduzioni . VI. Molte Favole, le quali fureno tradotte in francese ed impresse in caratteri gotici, in f. VII. Alcune Facezie, stampate con quelle del Poggio, in 4°, senza data. VIII. Un Trattato Del Falso e del Vero, che presenta alcune buone riflessioni. L'autore, partigiano di Epieuro, fu nimico dichiarato di Aristotile. IX. Le Invective omnes seu Antidota , in proposito della precitata sua contesa col Poggio Venezia 1504 in f.

\*II. VALLA (Giorgio), natio di Piacenza, forse della stessa famiglia del precedente, dottore in ambele leggi ed avvocato concistoriale, era professore di giureprudenza nell' università di Pavia

sin dall' anno 1433. Bisogra credere, che allora fosse mo'to giovine, e che annojato. i della tacoltà legale si rivolgesse interamente alle belle lettere greche e latine, poichè in seguito e per più auni in Milano, ed indi in Pavia ov' era nel 1471, e finalmente in Venezia, dove comincia a farsi menzione di lui nel 1486, tenne sempre pubblica scuola di eloquenza, e con molto grido. Ma ivi egli incontrò la disgrazia d' essere posto e ritenuto varj mesi in carcere, secondo la più probabile, perchè, essendosi dichiarato fautore di Gian-Iccopo Triulzi, e sparlando liberamente di coloro, che gli erano nimici, accese talmente contro di se lo sdegno del duca di Milano Lodovico Sforza, che questi fece impegno per farlo carcerare nella sressa città di Venezia. Sembra, che ciò accadesse circa l'anno 1499; e gli scrittori di quel tempo narrano, che riconosciutasi poi l'innocenza, del Valla, esso fu posto in libertà i ma poco dopo, mentre una mattina sul far del giorno, secondo il solito, recavasi alla sua cattedra, sorpreso da improvviso accidenti perdette istantaneamente la vita. Per altro egli doveva essere in età molto avanzata. e forse decrepita. Giorgia Val-

la era uomo assai versato non solo nelle lingue greca e latina, nella filosofia, nella storial ed in ogni genere di erudizione, ma ancora nella medicina, benchè non si trovi memoria, che la esercitasse. In effetto pubblicò alcuni Trattati appartenenti a questa scienza ed alla notomia: tradusse dal greco i Problemi di Alessandro d' Afrodisia; l' Introduzione di Galeno, ed alcuni altri antichi Trattati medici. Era parimenti versato nell'astronomia, e scrisse vari Comenti sulle opere astronomiche di Tolomeo, alcune delle quali pure tradusse dal greco in latino. Ma la sua più grande opera è quella col titolo, De experendis O fugiendis rebus, impressa poco più d'un anno dopo la dilui morte, per cura di Gim-Pietro figlio dell' autore, Venezia per Aldo 1501, due grossi tomi in f, edizione molto rara. L'opera è curiosa, formando una specie di Enciclopedia, che abbraccia una quantità di trattati sopra le principali scienze, non meno che sopra l'amena letteratura.

VALLADIER (Andrea), nato in vicinanza di Montbrison nel Forese, passò 23 anni ne' Gesuiti, da' quali poi dovette uscire a motivo di alcune contese. Fu indi abate di Sant-Arnoldo di Metz, ove introdusse la riforma, non senza però incontrare traversie, ch'egli ha
descritte nella sua Tirannomania straniera, 1636 in 4°.
Vi sono ancora di lui 5 volumi in 8° di Prediche, ed
una Vita di Don Bernardo di
Montgaillard abate d'Orval,
in 4°. Valladier morì nel 163°8
di 64 anni.

VALLE ( Pietro della ). gentiluomo Romano, viaggiò pel corso di 12 anni (dal 1614 sino al 1626). nella Turchia, nell' Egitto, in Terra Santa, in Persia e nell' Indie, e si rendette molto abile nelle lingue orientali . Ritornato a Roma publicò nel 1650 i suoi Viaggi, la relazione de' quali forma una serie di 54 Lettere, scritte dagli stessi rispettivi luoghi ad un medico napoletano suo amico. Queste Lettere, che furono ritoccate in alcuni luoghi in contingenza dell'impressione, sono di uno stile vivo, facile e naturale, che piace e che impegna il leggitore: esse non hanno nè la secchezza di un Giornale, nè l'apparecchio d'una Relazione, che fosse stata compilata sopra varie Memorie. Vi sono pochi Viaggi così interessanti e descritti tanta varietà. Essi sono prattutto curiosissimi, per ciò

ciò, che riguarda la Persia, ove l'autore ( ucmo per altro molto istrutto e pieno di erudite cognizioni) aveva fatto un soggiorno di più di quattro anni. Sembra talvolta, che creda troppo facilmente al potere della magia ed agl' incantesimi; ma egli viveva in un tempo, in cuicon tanto disonore della ragione e dell'uminità, i tribunali condannavano al fuo-·co le streghe ed i fattucchieri. Pietro della Valle si maritò nel corso de' suoi viaggi, e sposò in Bagdad una giovane di Siria, nata da genitori cristiani e di una distinta famiglia. La perdette poi in Mina sul Golfo Persico dopo cinque anni di matrimonio . Una circostanza singolare che prova il di lui affetto per la predetta sua consorte, si è che fece imbalsamare il di lei cadavere, a fine di trasportarlo a Roma, e di depositarlo nella cappella gentilizia di sua famiglia. In effetto, dopo averlo imballato in maniera ond' evitare i diversi imbarazzi, che questo cadavere avrebbe poruto cagionargli, lo trasportò seco da per tutto per lo spazio di quartro anni, che ancora durarono i suoi viaggi; ed ebbe il contento di dargli sepoltura in Roma nella tomba, ove riposavane i suoi an-:

tenati. Questo celebre viaggiatore morì nel 1652, dopo avere sposata in seconde nozze, malgrado le opposizioni della sua famiglia, una Giorgiana, ch'era stata addetta alla sua prima moglie, e ch' egli aveva condotta a Roma-La miglior edizione de' suot Viaggi, è quella fatta dopo la sua morte, Roma 1662 in 4 vol. in 4°, premessovi il ritratto dell'autore e la di lui Vita scritta da Pietro Rellori . Il P. Carneau gesuita ne diede una traduzione francese, impressa nel 1663 parimenti in 4 vo!. in 4°; e non ostante che sia poco stimata, se n'è farta una nuova edizione a Rouen 1745 in 8 vol. in 12. Alle altre molte accoppiava Pietro della Valle anche una profonda cognizione della musica, talmente che compose molte cantate, e suonava a perfezione diversi strumenti.

VALLE, Ved. VALLA.

VALLEE (Goffredo), famoso Deista di Orleans, nato al principio del xv1 secolo, fu bracisto nella piazza di Greve in Parigi, per avere publicato un Libro pieno di assurdità e di empieta, consistente in orto fogli soli, sotto il seguefite titolo: La Beatitudina del Criffiani ovvero il Flagello dalla Fede.

11 suo errore (dice Garata, st.)

## image

not

available

autore ha fatti molti errori circa la cronologia, la geografia e le medaglie, delle quali non intendeva talvo a le leggende, se prestisi fede a Baudelot. Il suo stile potrebb' essere più puro e più elegante . III. Curiosità della Natura e dell' Arie intorno la Vegetazione delle Piante, ristampata nel 1753 in 2 vol. in 12. IV. Dissertazioni teolegiche ed istoriche circa il segreto de Misteri , ovvero l' Apologia della Republica de' Messali, che ordina di dire segretamente il Canone della Messa, 2 vol. in 12. V. Trattato della Visibilità della Chiesa.

VAI (Francesco),

VALLETTE, Ved. VA-

VALLIER ( Saint ) Ved.

COCHET & POITIERS. I. VALLIERE ( Franceseo de la Baume le Blanc de la ), cavaliere di Malta, discendeva dall'antica casa.di la Baume originaria del Borbonese. S'impiegò nel mestiere dell' armi di buon'ora, e fu maresciallo di battaglia in età di 26 anni sotto il maresciallo di Grammont. Eseguì le incombenze di questo impiego con tanto successo, che il gran-maestro di Malta ed i Veneziani fecero tutti gli sforzi per trarlo al loro

servigio. Si segnalò in molti assedi e battaglie, soprattutto a Lerida, dove rimase ucciso nel 1644 : allora era tenente-generale degli eserciti del re di Francia. Vi sono di lui : I. Un Trattato intitolato , Pratiche e Massime della Guerra . II. Il Generale d' Armata . Queste due opere provano, ch'era non meno profondo nel a teoria dell'arte militare che abile nella pratica. Suo padre, Lorenzo, signore de la Valliere e di Choisi, era stato ucciso nell'assedio di Ostenda.

II. VALLIERE (Egidio de la Baume de Blanc de la), nacque nel castello de la Valliere nella Turena nel 1616. Fu dapprima canonico di S. Martino di Tours, e fu indi innalzato al vescovato di Nantes, che rinuntiò nel 1677. Morì li 10 giugno 1709 di 198 anni con gran riputazione di dottrina e di virità. Vi è di lui un Trattato col titolo, La Luce del Criftismo, ristampato in Nantes nel 1693 vol. 2 in 12.

III. VALLIERE ( Luigia Francesca de la Bune le Blanc duchessa de la ), era della stessa casa de' precedenti. Essa fu allevata damigella d'onore di Enrichetta d' Inghilterra, prima moglie di Filippo duca d' Orleans. Sino da'suoi pr.mi. anni ella

si distinse con un carattere di decisa saviezza. In un'occasione, in cui varie giovanette della di lei età mostrarono molta leggierezza, il real principe disse ad alta voce: = Quanto a madamigel-" la de la Valliere, sono cer-" to , ch' essa non vi avrà " avuta parte: essa riguardo "a ciò è troppo savia 🗆 . Madamigella si fece amare e stimare in corte, meno ancora per le sue qualità esteriori, che per un carattere di dolcezza, di bontà e di semplicità, ch' erale naturale. Sebbene virtuosa, essa aveva il cuore sommamente tenero e sensibile. Questa sensibità la tradì: vide Luigi xiv, e lo amò con trasporto; ed il re venuto in cognizione de' di lei sentimenti rivolse ad essa tutto il suo afferro. Ella fu, per lo spazio di due anni, l'oggetto occulto di tutte le ricreazioni galanti e di tutte le feste, che venivano date da Luigi XIV. Finalmente, quando i loro sentimenti furono divenuti palesi, il re eresse per lei, nel maggio 1667, la terra di Vaujour in ducato pari sotto il nome di la Valliere. La nuova duchessa, raccolta in se medesima, e tutta concentrata nella sua passione, non si mischiò negl' intrighi della corte, o non vi s'ingerì che per far del be-

ne. Essa non obblid giammai, che faceva male; ma sperava sempre di far meglio. Per ciò appunto intese con molta allegria il ringraziamento d'un povero religioso, che, dopo avere ricevuta da lei la limosina, le disse: Ah! Madama, voi farete falva; poiche non & possibile, che Dio lasci perire una persona, che dona così liberalmente per di lui amore. Circa questo tempo, essendo stata dipinta dal celebre Mignard, volle essere rappresentata in mezzo a' suoi due figli ( madamigella de Blois ed il conte de Vermandois), tenendo in mano un cannelletto, dal quale pendeva una bolla di sapone, intorno a cui era scritto : sie transit gloria mundi : immagine naturale della delle passioni degli uomini e de'favori delle corii. Dio si valse dell' incostanza del re per ricondurla a se. La duchessa de la Valliere si avvide sino dal 1669, che mad. de Montespan prendeva dell'ascendente sul cuore di questo monarca. Sopportò essa con ammirabile tranquillità il dispiacere di vedere lungo tempo cogli occhi propri il trionfo della sua rivale. Le si fece dire al re, in un sonetto, parlando della di lui incostanza:

Le virtù vostre a tai difet-

ti oscuravansi: Mi ama/te un tempo, ed or più non mi amate . I noftri sentimenti oh quanto distano!

Amor che i beni , e i mali

mies formate Perche un cuor , come il mio, non dalle a lui.

O non faceste il mio , come l'altrui!

Finalmente nel 1675 essa fecesi Carmelitana in Parigi e perseverò . Madre mia , disse, entrando dalla sua superio-Ta, ho fatto sì mal uso della mia volontà! Ma vengo a rimetterla nelle vostre mani per non più ripigliarla. Ne' principi della sua conversione scrisse ad un suo amico: Dio è così buono, che in vece de' castight, che ho meritati, mi manda delle confolazioni . . . Malgrado la gravezza de' miei peccasi, che ho sempre presenti , fento che il fuo amore avrà maggior parte nel mio facrifizio, che non il timore de' fuoi giudizi. Coprirsi d' un cilicio, camminare a piedi nudi , digiunare rigorosamente , cantare nella notte in coro in una lingua che non capiva: a tutto ciò non ebbe ripugnanza la delicatezza d' una femmina assuefatta a tanta gloria e mollezza, ed a tanti piaceri . I grandi mali di testa . cui era soggetta, la obbligavano a tener chiusi gli occhi:

VAL le fu chiesto, se questa situazione riusciva incomoda alla sua vista: Niente affatto. ella rispose; ciò me la ripofa. Sono così Itanca delle cose della terra, che trovo anzi piacere a non mirarle. Una gran risipola in una gamba le cagionò molti patimenti, senza ch' ella ne avesse parlato: venne rimproverata di portar tant'oltre lo spirito di penitenza; ma ripose: non fapeva cosa fosse; io non l'aveva guardata. Visse in queste austerità dal 1675 sino al 1710, anno della sua morte, sotto il nome di Suor LUIGIA della Misericordia : terminò i suoi giorni li 6 giugno in età di 66 anni. Si cra tentato di ritenerla nel mondo, acciocchè edificasse gli altri co' suoi esempi; ma rispose : farebbe per me un' orribile prosunzione il credermi atta ad ajutare il proffimo. Quando una persona fi è rovinata da se fteffa, non degna ne capace di fervir gli altri. Quando le venne recata la notizia, ch'era morto il duca de Vermandois suo figlio, rispose a coloro, che le annunciarono tale perdita: ch' ella non aveva troppe lagrime per se, e che sopra di fe medefima ella doveva piangere . Aggiunse indi questa espressione così sovente impressa: Bifugna, che in pianga la nascita di questo figlio ancor più

che la sua morte. Colla stessa costanza e colla stessa rassegnazione intese ella in seguito la morte del principe di Contì, che aveva sposata la di lei figlia madamigella de Blois. L'eccesso delle sue austerita la rendette infermiccia al maggior segno. Un mal di testa abituale, una dolorosa sciatica, un reumatismo universale esercitarono la sua pazienza, senz'abbattere il suo coraggio. Indarno veniva esortata a prendere qualche riposo: la pia religiosa rispondeva: Non ve ne può essere per me su questa terra; e talvolta aggiugneva; Quanto è lungo questo esilio! Ha lasciate delle Riflessioni intorno la Misericordia di Dio, in 12, che sono piene di unzione. Si sa, che il Quadro. della Maddaleria penitente, uno de' capi-d' opera del celebre le Brun, tu dipinto copiando questa illustre donna, la quale imitò così sinceramente la peccatrice nelle sue austerità, come l'aveva imitata nelle sue debolezze (Ved. ANNAT & BENSERADE ), Luigi Cesare de la Baume le Blanc duça de la Vallette capo-caccia di Francia, nato li 9 ottobre 1799, morto li 16 ottobre 1780, era della stessa famiglia. La sua dolcezza, la sua hontà, il suo amore per le arti lo fecero generalmente compiangere. Egli lasciò una delle più ricche biblioteche di Parigi, della quale M. de Bure ha dato il Catalogo, in 3 vol. in 8.

IV. VALLIERE ( Giovanni Fiorenzo de ), tenente-generale degli eserciti del re di Francia, membro dell' accademia delle scienze, era nato in Parigi li 7 settembre 1667, e morì n'el 1759 in età di 92 anni. Aveva acquistata una tale sperienza nell'artiglieria, che erane rievardato come il miglior ufficiale. Nella società, questo guerriero, ch' erasi trovato a più di 60 assedi e di dieci battaglie, era il più semplice ed il più dolce uomo, che potesse bramarsi : lo che gli meritò que' versi, ne' quali Fontenelle disse:

I più rari talenti per la guarra

In lui furono uniti al cuor più umano.

Giove il fulmin gli diè suo questa Terra,

E Minerva condusse la sue

Quest' uomo sì dolce era fermo, quando l'occasione richiedevalo. Essendosi invogliato il maresciallo di Bellisle di separare l'artiglieria dal corpo degl'ingegneri, pregà Valliere a favorire un tal progetto, se il re gliene parlasse, esibendosi a fargli a-

Acre

vere il cordone-rosso e la gran-croce. Valliers risposegli, = che sembrandogli una ,, tal disunione contraria al , servigio del re, non sa-" prebbe dissimulare a questo monarca la sua maniera di " pensare = . Suo figlio. Giovan-Fiorenzo DE VAULIERE camminò degnamente sulle di lui tracce, e morì sul principio del 1776 di 59 anni, direttor generale dell' artiglieria ed associato libero dell' accademia delle scienze. Fu egualmente compianto da questa società e dalla patria, che amavano in lui un modesto letterato ed un eccellente cittadino.

VALLIS, Ved. WALLIS.

VALLIO, Ved. WALLIUS. \* VALLISNERI (Antonio ), celebre medico : filosofo, naturalista e letterato italiano, della .nobile .famiglia anticamente signora di Valle-Nera o sia Vallisnera nel ducato di Reggio, nacque nel 1661 nella rocca di Tresilico in Gartagnana, dove suo padre Lorenzo dimorava in qualità digiudice. Dopo avere apprese le umane lettere e la filosofia nellacittà di Reggio di Lombardia, il giovanetto Vallisneri fu mandato a Bologna, dove si accinse con tutto l'impegno a secondare la sua viva inclinazione per gli studi ri-

guardanti la notomia, la botanica, la medicina e la storia naturale. Ivi il celebre Malpighi fu uno de'suoi maestri, e questo ebbe a gloriarsi di un tale discepolo, cui anzi ammise alla sua più intima confidenza ed amicizia. Era tale l'avida assiduità, con cui il Vallisneri applicavasi allo studio, che più volte dovette il ivialpighi far uso in certo modo della sua autorità per raffrenarne l'ardore, e ciò non ostante il giovane alunno contrasse pe'lunghi travagli una grave e pericolosa malattia, per cui gli fu d' nopo restituirsi a Reggio, dove nel 1684 fu insignito della laurea di medicina, Ritornato poi dopo qualche tempo a Bologna, ivi ripigliò col primiero ardore le sue applicazioni, ed coppiando allo studio de' migliori autori, ed alla frequenza e conversazione de' più dotti professori, l'uso delle più accurate sperienze e delle più laboriose osservazioni, divenne in brieve uno de' più accreditati medici e naturalisti. Dopo alcuni anni fece un giro per molte città d' Italia, accrescendo ovunque le sue cognizioni, e meritandosi la stima e la benevolenza degli uomini più insigni, specialmente in Venezia dove fece non breve soggiorno. Le dotte opere, che aveva già cominciato a dar alle stampe, publicandone qualcheduna ogni anno, furono accolte con tutto l'applauso. ed accrebbero la sua fama in modo, che le principali accademie d' Italia e la R. Società di Londra lo aggregatono, e l'università di Padova lo chiamò ad occupar ivi una cattedra di medicina, assegnandogli sin da principio il considerevole onorario di 350 zecchini, che poscia co' vari successivi aumenti giunse sino alla somma di 1100. Ringresceva sommamente al Vallisneri, il quale deve annoverarsi tra i principali ristoratori de la filosofia e della storia naturale, che dominasse in una così celebre università l'antica filosofia, in modo che sembrasse quasi affaito chiuso ogni adito alle invenzioni de' moderni. Ma egli, ch'era uomo dotato di molta moderazione e prudenza, in vece di urtar di fronte contro le massime ed i sistemi adottati, seppe adoperarsi sin dapprima così destramente, che, mostrando molta stima per le dottrine degliantichi, s'insinuò negli animi de' suoi colleghi non meno che de' suoi discepoli, onde a poco a poco giunse a famigliarizzarli colle nuove idee filosofiche, ed a far loro scuotere il troppo

servile attaccamento per tutto ciò che sa di antichità . La sua affabilità verso i suoi scolari, e la sua indefessa attenzione in istruirli, le sue cortesi maniere, l'am:nità della sua piacevole conversazione, la colta e chiara sua dicitura non meno nel discorso che nello scrivere, tutto contribuiva a conciliargli sempre più la stima e l'affetto di chiunque aveva occasione di trattar seco. La sua riputazione andava continuamente aumentandosi anche fuor dell'Italia, mercè le sensate ed erudite opere, che sovente dava alla luce, e mercè il carteggio, che teneva con molti distinti letterati . I Giornali, l'Efemeridi, ed altre simili opere periodiche di letteratura facevano a gara ad encomiare le di lui produzioni . Il duca di Modena Rinaldo I riconoscendo ragionevole il non costringerlo, benchè nato suo suddito, ad abbandonare l'onorifico e vantaggioso stabilimento che aveva in Padova, lo decorò del titolo di cavaliere per lui e pe' suoi discendenti primogeniti in perpetuo: l' imperator Carlo vi gli diede prove della sua stima con oporevolissime patenti, con medaglie, collane ed altri ricchi doni : ed il papa Clemente xi con vantaggiose offerte l'invitò a succedere nella cari-

garica di suo proto-medico al defento monsienor Laucisi . Ma il cavalier Vallisseri, allegando il motivo della sua moltrata età ed afficyolita salute, non volle mai abbandonare la sua diletta Padova, dove cessò di vivere li 18 gennajo 1730 nell'anno 69° di sua età, ricolmo di onori e di benedizioni e generalmente compianto. Erroneamente hanno opinato alcuni , che il Vallisneri non fosse molto valente nell'esercizio pratico della sua professione: vero è, che si occupò m ltissimo nelle sperienze ed osservazioni anatomiche, e nell'indagate ed analizzare le operazioni e le produzioni della natura; ma ciò non ostante le molte cure da esso fatte con buon esito, e la frequenza, onde venivano ricercari i suo consulti, ci manifestano, che : d una profonde teorica aveva anche saputo accompiare la pratica da esperto clinico. Era uomo di una statura vantaggiosa, di una grata fisonomia, di un' amena conversazione, e specialmente nel fior degli anni di una vigorosa e robusta complessione. Quindi potè reggere alle molte fatiche che tece in diversi tempi, specialmente nelle montagne del Parmigiano, del Reggiano, del Morienese, del Bolognese e del Padovano, inerpicandosi Tom. XXVI.

sulle più ardue sommità, ed attraversando le niù incomode valli, per asaminare la struttura de monti , le sorgenti dell' acque, le situazioni de' corpi marini, e per raccogliere naturali produzioni d' ogni specie. Aveva sposata nel 1692 Laura Mattacodi di mo'to distinta famiglia Scaudiano in vicinanza Reggio . e da questa sane a e degna consorre aveva avuti 18 figli, de'quali l'unico maschio superstite fu il cavalier Antonio juniore, che calcò l'orme dell'illustre genitore, e fece otrima figura anch'egli tra' professori dell' università di Padova, alla quale dond nel 1734 il copiosissimo e scelto museo di cosa naturali lasciatogli dal padre. Egli fu altresì, che raccolse tutte l'opere del medesimo suo genitore, e le fece stampare, Venezia 1733 vol. 3 in f. con rami e col titolo : Opere Filico Mediche del cav. ANTONIO VALLINERI, corredate d' una Prefazione in genere sopra tutte, e d'una in particulare figra il Vocabolaria della Storia raturale , em lo Norizie della vita e degli findi dell' Autore tratte dalle fas Memorie O'c. : edizique recercata e rara : essendo anche poco comune l'altra posteriormente fatta in Venezia, vol. 9 in 4° . Le principali tra le

predette opere sono: I. Dialoghi full'origine di molsi insetti, Venezia 1700 in 8°. II. Censiderazioni e sperienze circa la generazione de' Vermi ordinari nel corpo umano, contro il trancese Andry, che aveva scritto sulla stessa maieria. In questa ed in ogni altra occasione il Vallisneri fece esemplarmente vedere, con qual onestà e moderazione si debbano trattare dagli uomini saggi le contese letterarie. III. Un Trattato dell' Origine de' Fonti, nel quale ha maestrevolmente trattata e dottamente risoluta un tal famosa quistione . IV. Istoria della kenerazione dell' Uomo e deeli Animali, Venezia 1721 in 4. Il mistero della generazione ha esercitate le menti de' più abili tisici : le uova degli animali vivipari ed anche delle donne da una parte, edi vermi spermatici dall'altra hanno formati due diversi partiti tra i filosofi, che hanno cercato di schiarire questa materia. Vallisneri si applicò con molta diligenza per lungo corso di anni a far delle osservazioni sopra le ovaje delle differenti femmine fecondate dopo un tempo più o mene considerevole, e si dichiatò dapprima pe' vermi seminali. Ma in seguito, dopo aver pesati attentamente gli argomenti de' partigiani

degli animaletti spermatici nella generazione, si determinò finalmente à seguir coloro, i quali pensano, che il principio della generazione sia nell' uovo. Egli dedicò quest'opera insigne all'imperator Carlo vi, che gli regalò una collana d'oro, e lo dichiarò suo medico onorario con pensione . V. De' Corpi Marini , che su' monti si trovano: opera, in cui esamina la quistione : come il mare abbia potuto portare tutti quests corpi ne' luoghi, ove si trovano. Siccome sembravagli spinosissima, egli si è contentato di riportar fedelmente i sistemi, che gli crano noti. Vi ha aggiunte le obbiezioni. che gli erano venute in penmentre meditava su questa materia, senza nondimeno determinarsi per alcuna opinione. Le opere di questo dotto autore sono scritte con uno stile chiaro e non inelegante, in italiano la maggior parte; trovandovisi nulladimeno alcune epistole e non pochi opuscoli scritti in latino. Oltre le riferite, il Vallisneri ha trattate e schiarite molte altre interessanti materie, come; de' datteri che si trovano ne' marmi; de' peli o altri corpi estranei, che trovansi nell'uovo; de' cervelli creduti impietriți; dell'estro de' poeti; de' polipi; de L mor-

morbo pedicolare ; de' camaleonti ; de' mali contagiosi de'buoi e de'cavalii ; delle brume de'navigli , di vari mostri; del carbon fossile; dell'olio di sasso ; delle acque termali; de' fonti salsi, amari, sulfurei, vitrolici &c.; delle bevande calde e fredde; dell' uso della milza; della china-china; de' vescicanti e loro abuso; del salasso; de' fomenti caldi ; del doversi scrivere dagl' Italiani nella loro lingua &c. &c.

VALLOMBROSA, Ved. GUALBERTO: VALMONT, Ved. VAL-

LEMONT, \*\*VALMONTONE(Giusto de' conti da ), celebre poeta Romano, che fiorì nel secolo xv , ma della di cui vita abbiamo poche notizie . Essendo in Roma nel 1409, si accese di amore per una vaga fanciulla, che fu l'oggetto delle sue rime, e siccome in essa fa menzione sovente della mano della sua donna, così pose le medesime sotto il titolo di Bella Mano . Di esse ne fu fatta un' edizione in Firenze nel 1715. e vennero indi più completamente ristampate per cura del conte Mazzucchelli in Verona nel 1753 in 4°. L'autore della Bella Mano viene caratterizzato valente dottore di leggi, buon nomo e consigliere di Sigismondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini, al di cui servigio morì circa il 1451, e fu assai onorevolmente sepolto nel tempio di S. Francesco di Rimini, dove tuttavia leggesi la sua iscrizione sepolera-

VALOIS ( conti di ) Vel. XXVII. CARLO , - III DIA-NA , - ed I MARIGNY .

VALOIS (Felice di ) . Ved. VERMANDOIS , o XIV GIOVANNI .

VALOIS (Margherita di), regina di Navarra, Ved. VII MARGHERITA.

I. VALOIS (Enrico di ), nato in Parigi nel 1602 d' una nobile famiglia originaria di Normandia, si applicò di buon' ora alla lettura de' buoni autori, de' poeti greci e latini , degli oratori e degli storici. Fu mandato a Bourges nel 1622 per iviapprendere il dritto civile . Ritornato a Parigl, si fece ricevere avvocate nel parlamento, piuttosto per compiacenza per suo padre, che per inclinazione. Dopo avere frequentato sette anni il foro, ripigliò lo studio delle bellelettere, e travagliò assiduamente su gli autori greci e latini, ecclesiastici e profani . La sua grande applicazione e la molta lettura gl'indebolirono talmente la vista,

che perdette interamente occhio destro, e quasi niente ci vedeva coll'altro. Le ricompense procurategli dal . suo merito lo compensarono alquanto di questa perdita, la quale per altro non gl'impediva di comporre, poichè la sua memoria richiamavagii alla mente i passi di tutt' i libri, che aveva letti. Nel 1633 il presidente de Mesme gli diede una pensione di 200 lire, a condizione che gli cedesse le sue Collezioni e le sue Osservazioni; ed il clero di Fancia gliene fece una di 600, che poi fu aumentata. Nel 1658 ne otrenn' egli una di 1300 dal cardinal Mazarini . Due anni dopo fu onorato del titolo di storiografo del re di Francia con una pensione considerevole. Quest' uomo dotto termind la sua carriera nel 1676 di 73 anni . Le sue principali opere sono: I. Una Edizione della Storia Ecclesiastica di Eufebio, in greco, con una buona Versione in latino e con eccellenti Note . II. La Storia di Socrațe e di Sozomeno, in greco ed in latino con Annotazioni , nelle quali l' erudizione è sparsa a piene mani . III. La Storia di Teodoreto, e quella di Evagro lo Scolastico, parimenti in greco ed in latino con erudite note. IV. Una nuova edizione di Ammiano Marcelline con eccellenti Annotazioni . V. Varie Offervazioni, parimenti stimate, sopra Arpocrazione. VI. Emendationum Libri quinque , Amsterdam 1740 in 4º . Valois era eccellente nell'arte di schiarire ciò, che gli antichi hanno di più oscuro. La sana critica, il rischiarato sapere brillano nelle sue opere; ma l'autore sente troppo 'i vantaggi. ch' egli aveva sopra i letterati, che aveanio preceduto. Siscome non gli bastavano i libri della sua biblioteca, egli ne prendeva in prestito da tutte le parti. Aveva in uso di dire a questo proposito, che i libri imprestatt erane quelli, da'quali traeva maggior profitto, perche leggevali con maggior attenzione, e facevane degli estratti, pel timore di non poterli più rivedere. Non limitavasi già a far delle ricerche ne' libri, consultava altresì i letterati; ma non sempre faceva molto conto delle cure, ch' essi prendevansi per istruirio. Avendo letto in un autore antico cirça il porto della città di Smirne alcune cose, le quali non potevansi guari capire, senz' aver veduta la dispozione de' luoghi stessi, scrisse al dotto Peirese la sua difficoltà: questo generoso protettore delle scienze fece tosto parti-XC

re un pittore sopra un vascello di Marsiglia, che andava a Smirne, per ivi prendere la pianta e la veluta di quel porto, Mandò indi il frutto delle sue cure a Valois, che lo ringrazio delle di lui premure, ma nel tempo stesso gli mandò a dire di, non esser interamente rischiarato intorno a ciò cle bramava. Rincrescendo a Peirese di aver fatta inutilmente una spesa · considerevole, gli scrisse; che aveva procurato di appagarlo, e the, se tio non bastava , non doveva prendersela ne con lui ne col pittore, ma benst col suo intelletto, che non era mai contento di alcuna tosa. -, Valois ( dice Niceron ) non ,, era prodigo di lodi, e po-, che opere avevano il van-, taggio di piacergli. Egli riservava tutta la sua stima e la sua compiacenza , per le proprie : Ardito a ., biasimare tutte quelle den gli altri; non soffriva con , pazienza, che si riprendesse qualche cosa in ciò, che , proveniva da lui: coloro , che s' ideavano di farlo . 22 passavano nella di lui men-, te per ignoranti . Quando 4, era in buona salute, trat-, tava da poltroni ed amann ti di star in letto que tra , suoi parenti, che dalle ma-" lattie o indisposizioni erano costretti a rimanervi . " Ma quando era infermo " egli stesso, bisognava usao re infinite cautele per non incomodarlo: egli non vo-.. leva veder alcuno, e non , poteva neppure sopportar , la luce . Piangeva , grida-, va, si lamentava come un , fanciullo. Passata la sua , infermità , diceva , che il . suo male era stato tenue "; cosa; e faceva d'nopo com-" compiacerlo, non parlann dogliene in alcuna mania-, ra; ma pel contrario congiatularsi seco della " buona salute. In età " 70 anni voleva ancora pas-" sar per giovine. Circa que-, sto tempo avendogli Gian como Gronovio scritta una . lettera, in cui augurava-" gli un lunga e felice vec-" chiaja, ne fu si offeso, che s gittò con isdegno la lette-,, ra, dicendo, che quello " era un giovane stordito . " Confessò poi, che pria d' 4 allora non aveva mai pen-,, sato d'esser vecchio -.

"II. VALOIS (Adrianodi), fratello minore del precedente, segul P'esempio del suo fratello maggiore, col quale fu unito co vincoli dal cuore e dell'animo. Si consecrò alla Storia di Francia, nella quale si rendette abdissimo. Il re l'onorò del titolo di suo storiografo, e gli dieda una gratificazione nel 1664.

Questo antore morì li z luglio 1692 di 80 anni, lasciando un figlio, che ha publicato il Valesiana. Impiegò Valeis molti anni a ricercare i monumenti i più certi della storia di Francia, ed a rischiararne le difficoltà le più spinose. Non era così abile. come suo fratello, nella lingua greca, e non aveva una così bella mente; ma era laborioso, scriveva con purezza in latino, ed era buon critico. Le sue opere più stimate sono: I. Gesta Francorum. 16 8 vol. 2 in f. L' esattezza e l'erudizione caratterizzano questa Storia di Francia; ma essa non giuene, se non sino alla deposizione di Childerico. E' scritta, secondo il P. le Cointe . con tanta diligenza, che può servire di un eccellente comentario su di ciò, che Grego io di Tours, Fredegario ed altri antichi autori avevano scritto di tale storia in uno stile rozzo e totalmente barbaro. L'abate Lenglet ne dà lo stesso giudizio che l'abate le Gendre, il quale aggiugne: - Esser questa meno " una storia che un'opera di " critica piena di una grand' " erudizione ; e che l'autore " l' ha scritta da uomo dot-, to; lo che fa, ch' essa non " sia gustata, se non dagli g eruditi - . Vigneul-Mar-

ville dice, in occasione di quest' opera, che Valois era di un umore difficile: e che sembrava, che gli si strappassero le viscere, quando veniva pregato a produrre qualche cosa di nuovo. - Face-, va d' uopo lasciarlo fare " ( aggiugn' egli ) . Solleci-, tandolo un giorno con pulizia M. Culbert, acciocche volesse continuare la sua " Storia latina di Francia , il buon uomo tutto spa-, ventato, ritirandosi addie-,, tro, come se si fosse vo-, luto accopparlo , grido : " Eh! Signore, che mi chie-, dete voi nell' età , in cui so-, no ? Dimandarmi questo penoso travaglio è un diman-.. darmi la vita - . II. Noiitia Galliarum , Parigi 1675 in f: libro utilissimo per conoscere la Francia sotto le due prime stirpi. L'autore è così esatto, che direbbesi vissuto in que' mede imi tempi. III. Un'edizione in 8º di due antichi Poemi, il primo è il Panegirico di Berengario re d'Italia; ed il secondo è una specie di Satira composta da Adalberone vescovo di Lacn contro i vizi de' Religiosi e de'Cortigiani: argomentu di non poca estensione. IV. Una seconda e nuova edizione di Ammiano Marcellino, e di altri Scritti. eccellenti nel loro genere. III.

VAL

III. VALOIS (Luigi de), gesuita, nato a Melun net 1039, divenne confescore de principi nipoti di Luigi xiv, e mori in Parigi nel 1700; riguardato come un tiom di Dio. Vi sono di lui varie Opre Spirituali, raccolte in Parigi nel 1758 in 3 vol.. an 12, ed un piccolo libro contro i sentimenti di Descarte. Le sue opere mistiche sono piene di luce e d'unzione. Veggaf i Malebranche, nuti.

x delle sue opere. IV. VALOIS (Ivone de), nato in Bordeaux li 2 novembre 1694; si fece gesuita. e fu professore d'idrografia nella Rocella, ove diede prove della sua scienza e delle sue cognizioni. Le produzioni da esso lasciate sono: I. La scienza e la pratica del Pilotagio ( cice dell'arte di piloto ), 1735 in 4° . II. Congetture fisiche circa il Salé marino , 1752 in 8° . III. Ragionamenti circa le verità fondamentali della Religione. 1747 in 12. IV. Osservazioni su gli Autori, che occultano il loro nome per cattive cagioni . 1749 in 4°. V. Ragioramenti circa le Verità pratiche della Religione , 1751 vol. 4 in 12. VI. Osservazioni curiose su di ciò, che la Religione ha da temere o da sperare dalle Accademie letteraric , 1756 in 12. VII. Lettera d' un Padre a

suo Figlio chea P Incedulità, 1756 in 12. VIII. Letture pie ad tao delle Case religiose, 1764 in 12. IX. Avutinanti ciera P incedulità moderna: X. Raccolta di Disseriazioni letterarie, 1756 in 12. Tutte queste opere sono stimate: scorgesi da per tutto l'autore ones' uomo, che non cerca punto di far illusione, che discerne facilmente e con sicurezza il vero, e lo dice con franchezza, 1-enotasi P anno di sua motree renotasi P anno di sua motree.

\* I. VALSALVA ( Antonio Maria ), uno de' più celebri medici-chirurgi ed anatomici, che abbiano illustrata una tal professione, nacque nella città d' Imola li 18 gennaio 1666 di nobili e distinti genitori . Allevato con ottima educazione, ed avendo studiato sotto i Gesuiti. con molto profitto le umane lettere, la filosofia e la geometria, fu mandato a Bologna per applicatsi alla medicina alla quale portavalo la sua decisa inclinazione, talmente che sin da fanciullo divertivasi in disseccare attgelletti ed altri animaluzzi e farne una specie di notomia. Ivi applicossi con indicibile assiduità ed impegno a tutto ciò ; che poteva istruirlo a fondo in una scienza tanto a lui predifetta, e soprattutto profitto delle lezioni di botani-

ca sotto Lelio Trionfetti, e di quelle di notomia sotto Marcello Malpighi, due celeberrimi professori , che allora illustravano quella cospicua università. In essa nel 1087 fu decorato della laurea , ed in forza del distinto suo merito, malgrado l' ostacolo della sua qualità di forestiere . tu ammesso in tutt' i colleggi medici , ed abilitato ad cent carica ed impiego al pari de' cittadini originari. Quindi gliene turono conferini diver i e negli stessi collegi, e na primari spedali e nell' Istituto deile scienze, ove fu per molti anni publico lettore, primario incisore anatomico . e più volte presidente dell'accademia . Aumentandosi sempre più colle sue cognizioni la sua riputazione rall'Italia e fuori, fu adoperato nelle cure di vari cardinali.e di molti altri insigni personaggi, e sovente ricercato o di recarsi non solam nre alle circonvicine, ma anche-a molte più rimote città, o di trasmettervi i suoi consulti medici. Fu anche richiesto con vantaggiose offerte per trasferirsi ad altre università; tra egli non volle mai abbandonere la sua favorita città di Belogna, ove aveva succhiaso, per così mre, il latte della sua professione, e dove aveva in copia tutt' i

mezzi per coltivarla a strogenio. L'assiduita delle apolicazioni, le fatiche ed il lez-70 delle moltiplici incisioni anatomiche, di complessione gracile qual era, in avevano ridotto a tale stato di estenuazione e macilenza, che gia credevasi inclinite ali'etisia, e n'ebbe a soffrire più d'una lunga e pericolosa infermità. Ma në 10-10 c.b., në le affattuose prighier: de suoi amici valsero a ritrarlo dal suo faticoso anatomico estrcizio, che continuò costan emente anche nella più matura età, malgrado le tante occupazioni deel' impieghi, del- ! la cattedra , e delle morre cure d' infermi . Quanto niù strane erano o più incuiabili sembravano le ma attie, tanto biù impegnavasi a rintracciarne le origini e le vere cagioni col mezzo delle indagini anatomiche, per indi meglio stabilirne i rimed) ; e non poche volte vi riuscì . Coll'ajuto delle sue osservazioni eg i fu il primo, almeno in Bologna, che rigettò l' atrocissimo espediente del fuoco per istagnare il sangue nell' amputazione de' meinbri; egli insegnò a legar le atterie, e che poisa jaivolta curare la sordità ; come pute ridusse a -molro minore somulicità non pochi strumenti chirurgici ;

ed assai aggiunse al metodo. de curare egli aneurismi ne'loro principi, pria ché là diilliarione divenga eccessiva. Li suo Trattato De Aure humaar gh costò 16 anni di penose indagini, per le quali iece la notomia di più di mille asste di corpi 'umani, nia aumentò talmente la celebrita del Valfalva, che le micheri accademie d'Italia e la R. Società di Londra fecero a gara a proclamarlo loro socio. Questo indefesso anatomico, che da principio aveva darco remere di sua vita per la troppa magiezza, risano poi in modo che, a poco a poco impunguandon, cadde finalmente nell'altro estremo, e divenne si enormemente grasso, che gliene derivarono varie indisposizioni, le quali sempre più aggravandosi, dopo una sientata vita di due e più anni lo condussero al sepolero li 2 febbrajo 1723 in erà di 57 anni. Morì, qual era vissuto, cioè da uomo dabbene e da sincero cristiano y e la sua morte fu compianta da tutti, a motivo del suo sapere, del'a sua indole benenca, e del suo ottimo carattere; specialmente poi da' poveri, i quali soccorreva neile infermità non solamente coll'opera e col consiglio, ma ancora col proprio denaro. Quindi , sicco.

me non era mai stato avido di guadagno, e molto aveva speso nelle sue sperienze, e nelle sue indagini, così, benchè avesse regolata la sua casa con discreta economia, lasciò le sue tre figlie più ricche di buon nome e di gloria che di sostanze, ma nientemeno in uno stato bastantemente comodo, così che due.si monacarono, l'altra maritò vantaggiosamente. La vedova sua moglie Elena Lini, di famiglia senatoria di Bologna, cinulando la generosa indole d'un marito, che aveva costantemente amato, e col quale era vissuta in ottima armonia . volle adempiere le di lui intenzioni ad essa note, benche egli non ne avesse l'asciato' alcun comando . Però diede in dono i di lui copiosi e sceltissimi strumenti anatomici e chirurgici allo spedale degl' incurabili, ed all' Istituto dela le Scienze il di lui ricchissimo Museo anatomico colia bella celebre preparazione dell'intero organo dell' udito ; richiestale da vari principi con grandi esibizioni, che tutte ricusò . Le Opere del Valfalva turono impresse in-Venezia 1740 vol. 2 in 4°. Esse contengono il predetto Trattato e molte Differtazioni, anch'esse in latino. Il Trattato era stato impresso più vol-

volte, in Bologna 1704; in Utrecht 1707, in Ginevra 1715 : edizioni divenute rare. Ma le Dissertazioni erano rimaste postume, mal in ordine, e difficilmente intelligibili, perchè scritte senza idea di promulgarle , ne mai coniate o ripulite dall'amore; onde verisimilmente il publico ne sarebbe rimasto, defraudato. Ma fortunatamente il celebre Gio. Battifla Morgagni, il quale aveva molta pratica del carattere, ed anche molta cognizione delle intenzioni del Valfalva suo maestro, che assaissimo valevasi dell' opera di un tanto discepolo, le ha riordinate alla meglio, che ha potuto, benché con molta fatica, e ne ha procurata la predetta edizione ornata di scelti rami aggiugnendovi la Vita dell'autore, ch' è la stessa che va inserita tra le pubblicate dal ch. monsignor Fabroni .

\*\* VALSECCHI, (Virginio) nato nella città di Brescia nel 1681, fatta professione nell' ordine Benedettino, si distinse per la sua probità e pel suo sapere, sì nelle scienze ecclesiastiche, che in genere di erudizione ed antichità. Occupò da prima nella religione le cattedre di filosofia e di dritto canonico. Il gran duca Cosimo vit lo chiamò nel 1711 per professo-

re di S. Scrittura nell' università di Pisa: impiego, ch' esercitò per più anni con molta lode. Fatto poi abate del monistero del suo Ordine in Firenze, colà ritirossi, e tra le cure del governo, in cui si fece più amare che temere non cesso di coltivare i favoriti suoi studi, e la lieta conversazione de'lettetati suoi âmici. Il suo leggiadro aspeto; le sue soavi maniere, l' erudizione e l'amenità del suo discorso, e le belle doti del suo animo lo rendevano caro a tutti. I gran-duchi Cosimo III'e Gio. Gostone ; ed il pontefice Clemente XII, ch' era stato suo discepolo in Pisa, gli diedero frequenti dimostrazioni della loro considerazione e del loro affetto . Una indropisia intercutanea lo rapi a' suoi religiosi, agli amici ed al'e lettere, in Firenze nell' età di 59 anni nel mese di agosto 1739. Di lui abbianio varie opere, di non molta niole, ma scritte con finezza, erudizione, metodo, e con assai eleganza: I. De Marci Aurelii Antonini Elagabali Tribunitia potestate quinta, Dissertatio, Firenze 1711 in 4° . II. De initio Imperii Severi Augusti, Differtatio, Firenze 1715 in 40. I.I. GIOVANNI GERSEN Coftenuto autore de' Libri dell' Imitazione di Cristo, contro il sentia

simento dell' autore della Dissertazione premessa alla nuova Traduzione italiana publicata in Lucca il 1723; Firenze 1734 in 8° ( Ved. GERSEN ). IV. De veteribus Pisanæ Ci+ vitatis Constitutis, Firenze 1727 in 4° . V. Compendio della vita della B. Caterina de' Ricci Oc. Firenze 1733 in 4° . VI. Delle Indulgenze, Firenze 1734 in 8°. VII. Dissertazione del tempo di Zacsheria profeta e di Efter, e della Profezia &c. . Opuscolo rimasto incompleto.

VALSTEIN, Ved. WAL-

STEIN .

\* VALTURIO ( Roberto ) natio di Rimini, fu celebre matematico ed ingegnere militare nel xv secolo. Fu consigliere di Sigismondo Pandolfo Malatesta signore di Rimini, diede il disegno della rocca di Rimini, e disegnò pure varie considerevoli macchine che furono scolpite dal bisavolo di Federico Barocci . ed esistono tuttavia nel museo di Urbino. Morì in età di 70 anni; ma non se ne sa l'epoca precisa, se non che viveva ancora nel 1482. quando mancò di vita Roberto Malatesta, e sembra verisimile, che morisse poco dopo. Egli è celebre principalmente per la sua opera De Re Militari, divisa in XII libri, e stampata la prima vol-

ta in Verona 1472 in f ? edizione rara e ricercata. Se ne fecero indi varie altrè edi-. zioni, tra le quali una nel 1483 in Bologna; ma tutte meno rate della prima, benchè più corrette. Nello stesso anno 1483 se ne fece una versione italiana da Paolo Ramusio, publicata in Verona. e che non è comune. E' parimenti stata tradotta infrancese; ed è opera, la quale mostra, che Valturio eta versatissimo negli autori greci e latini . Degne sono di osservazione le macchine militari usate a quel tempo, che ivi si vedono non solamente descritte, ma anche disegnate. Tra esse osservansi chiaramente espresse le bombe; ma non però vi si vede il mortajo. in vece del quale vi è un pezzo composto di due cannoni uniti insieme ad angolo fetto, e perciò colla bocca perpendicolamente rivolta al cielo. Quindi è un errore il differire, come si fa comunemente, l'invenzione della bomba alla guerra di Napoli ne' tempi di Carlo vIII, oa quelle di Fiandra verso la fine del xvi secolo. Quanto ai cannoni o ad altre macchine somiglianti dette generalmente bombarde, le quali da alcuni si pretendono adoperate la prima volta nella guerra di Chiozza nel 1379, il Mu-

Muratori. ha provato, ch'erano in uso sin verso il 1344 a' tempi del Petrarca, che ne pa la chiaramente ne' suoi libri De Remediis utriusque Fortune. Ved. 11. BACONE: \*\* VALVASONE (Erasmo ) di nobilissima famiglia del Friuli; condusse per lo più una vita privata tutta rivolta agli studi, da lui coltivati tranquillamente nel · suo castello di Valvasone, ove morì nel 1593 in età di 70 anni circa. Lasciò diverse opere stimate: I. Il Poema del'a Caecia, scritto in ottava rima e diviso in cinque libri, il quale, sebbene non uscisse alla luce la primavolta che nel 1591 in 4°, fu nondimeno composto dall' autore in età giovanile . Ciò non ostante viene molto commendato da vari illustri poeti, e singolarmente da Torquato Tajlo, giudice ben competente in tale anatoria. Se ne fecero varie altre edizioni, tra le quali una del 1503 in 8° grande con figure in legno, ed una in Venezia in 8. senza data di anno, arricchita colle annotazioni di Olimpio Marcucci . II. L' Angelida, cicè un Poema in tre canti in cttava rima sulla băttaglia tra gli angioli buoni ed i tei, di cui pure si hanno diverse edizioni, tra le quali è moito pregiata quella

di Venezia 1590 in 4º IIE. Le Lagrime di Janea M. Maddaiena, altro poemetto parimenti in ottava fiina. IV. Diverse Traduzioni: della Tebaide di Stazio in ottava rima, dell' Eletira di Sofole inti versi scholti &c.

VALVERDE, monaco Spacouolo . Ved. PIZZARRO . I. VALVERDE onvere VALvendi ( Bartolomeo ), teologo di Padova , nato verso il 1540, morto nel 1600, si è fatto conoscere nella republica letteraria per un' opera circa il purgatorio, impressa sotto il seguente titolo: Ignis purgatorius post hant vitami ex precis & latinis Patribus afferius , Padova 1581 in 4°: libro rarissimo e ricercato dat bibliomani curiosi . Quest' opera ebbe poco successo, allorche venne alla luce : il proprietario, volendo darle corso, risrampò nel 1590 il frontispicio sotto il nome del Valerisi di Venezia, e la maggior parte dell' edizione si spacciò sotto questa maschera.

\*\* II. VALVERDE Giovanni ), celebre medico natio di Hamurco nella Spagna,
fioriva nel secolo xv1, segui
a Roma il cardinale di Toledo; ma non troviamo altre
noizie della di lui vita, nè
sappiamo, dove o in qual anno morisse. Lasciò le seguen-

ti opere : I. De animi & corporis sanitate tuenda libellus, Parigi presso Carlo Stefano 1552 in 8º . II. Ifloria della compolizione del Corpo umano. Roma 15 6 in f. con figure . Quest'opera scritta in lingua spagnuola non contiene quasi altro, che le figure i le quali sono molto belle. III. Anatomia del corpo umano, Roma 1560 in f: opera scritta dall'autore in italiano, che oltre le figure contiene molti discorsi, ed è assai diversa dalla precedente, di cui il Morers erroneamente ha creduto che sia una traduzione.

VAN-AELST, Ved AELST. VANBROUCK , Ved.

WANBROUCH .

VAN-BUYS (N...), pittore Olandese del xv11 secolo, ha travagliato nella maniera di Mieris e di Gherardo
Dew. La sua composizione è
delie più spiritose e delle più
graziose . Rappresentava le
stoffe con una verrià meravigliosa. Il suo disegno è puro, il suo rocco è unito senza essere freddo. I suoi quadri per altro non sono guari
conosciui fuori dell' Olanda.

VAN-CEULEN (Lodolfo), matematico Fiammingo nel principio del xv11 secolo, travagliò molto per determinare la relazione del circolo alla circonferenza. Da lui fu espressa una tal relazione in 36 cifre, di maniera che l'errore o differenza, che vi passa tra il vero rapporto del cerchio e quello ch'egli trova, è meno che una frazione, di cui l'unità sarebbe il numeratore, ed un numero di 36 cifre ne satebbe il denominatore . Senza dubbio questo travaglio è sorprendenre, perchè tu d'uopo, ch' egli facesse una quantità di estrazioni, sinchè avesse trovanella circonferenza cerchio il numero delle cifre riportate. Quindi, per conservarne la memoria alla posterità e per immortalare quest' uomo laborioso, si sono fatte incidere le predette cifre sulla sua tomba, che vedesi a Leyden nella chiesa di

san Pietro. Vi sono di lui: I. Fundamenta Geometria,

tradotti dall' olandese in lati-

no dallo Snellio, ed impressi nel 1615 in 4°. Il. De

Circulo O' adferiptis , 1619

in 4°. VAN-DALE (Antonio) nato li 8 novembre 1038, manifestò sin dalla gua gio-ventà un'estrema passione per le jingue; ma i suoi paronti gli fecero abbandonare tale studio per applicario al commercio. Lascib poi, questa professione nell'età di 30 ani, e si addottorò in medicina: scienza che praticò con successo e si fece riputazione

nell'

nell' Europa per la sua profonda erudizione. Morì in Harlem medico dell' ospedale di questa città li 28 novembre 1708, Vi sono di lui: I. Varie erudite Differtazioni insorno gli Oracoli de' Pagani, nelle quali egli sostiene, che questi non erano se non furberie ed inganni de' sacerdoti. La miglior edizione delle predette Dissertazioni è quella di Amsterdam nel 1700 in 4°. Fontenelle ne ha dato un Compendio in francese nel suo Trattato degli Oracoli; e si è presa cura di porvi il metodo , la chiarezza e l'amenità, che mancano a Van-Dale, profondo erudito, abile critico, ma scrittore rozzo e pesante sì in latino che in francese ( Ved. I. BLONDEL ) . II. Un Trattato dell' origine e de'progressi dell' Idolatria, 1646 in 4. III. Differtazioni circa importanti soggetti 2 1702 e 1743 in 4°. IV. Dissertatio Super Ariftea de LXX Interpretibus, Amsterdam 1705 in 40 . Van-Dale era un uomo di un carattere dolce e di un' esatta probità. Egli soffriva, che si motteggiasse sulle sue opere; lo che non è picciola qualità in un erudito. Sapeva molte storie piacevoli, che raccontava senz'apparecchio. Parlava in oltre di tutto con libertà.

VANDEN-ECKOUT ov-

vero EECKOUT (Gerbrando), pittore fiammingo. nacque nel 1621 in Amsterdam da un orefice, che avrebbe voluto applicarlo alla sua arte; ma egli non aveva altra inclinazione che pel disegno e per la pittura. Si pose quindi ad apprenderla sotto il famoso Rembrant, di cui in seguito imitò sì bene la maniera, che gli stessi intendenti confondono i quadri dell'uno con quelli dell'altro . Dapprima si applicò solamente al ritratto; indi il suo genio lo poriò anche a trattare la storia, nel che parimenti riuscì felicemente. Il suo pennello è fermo, spiritoso il suo tocco, il suo colorito è soave e di un grande effetto. Il suo Gesu Cristo tra le braccia di Simeone, una Crocififiene, un Corpo di Guardia, vengono annoverati tra' suoi capi-d' opera. Morì in Amsterdam nel 1674 di 53 anni, nè si sanno altre circostanze della sua vita, se non che restò sempre celibe.

VANDEN HONNERT,

Ved. HONERT .

VANDEN-VELDE (Adriano), pittore, nato in Amsterdam nel 1639, morto nel 1672, é stato eccellente nel dipinger animali. Riusciva anche molto nel paesaggio: il suo pennello è delicato e morbido, il suo

colorito soave ed untuoso, Metteva tanto gusto e spirito nelle sue picciole figure, che molti buoni maestri s' indirizzavano a lui per ornarpe i loro quadri. Questo amabile artista trattò altresì alcuni soggetti di storia. Vi è pure di lui una ventina di Rami.

VANDEN-VELDE ( Isaia ), pittore fiammingo, si distinse nell'ultimo secolo per le sue Battaglie dipinte con molto fuoco ed intendimento . Passò ad Harlem nel 1626, indi a Leyden nel 1630. - Giovanni VAN-DEN VELDE suo fratello si rendette altresi sommamente celebre neil' arte dell' inta-

glio .

III. VANDEN VELDE ( Guglielmo ), soprannominato il Vecchio, fratello d' Isaia e di Giovanni, morto a Londra nel 1693, era eccelcellente in rappiesentare Vedute e Battaglie di mars. Essendosi trovato in un combattimento sotto l'ammiraglio Ruyter, disegnava tranquillamente nel calor azione ciò , che succedeva sotto i suoi occhi.

IV. VANDEN-VELDE ( Guglielmo ), il Giavine, nato in Amsterdam nel 1662. morto a Londra nel 1707. era figlio del precedente. Appreșe la pittura da suo pa-

dre, e lo sorpassò pel gusto e l'arte, con gui rappresentava le marine. Carlo 11 e Giacomo 11 re d'Inghilterra gli accordarono pensioni. Nissun pittore ha saputo esprimere con più verità di lui la tranquillità, il trasparente, i riverberi di luce e la limpidezza dell' onde, non meno che i loro furori . Il suo talento arrivava sino a far comprendere la leggerezza dell'aria e i più sottili vapori. Era altresì esattissimo nelle forme e negli attrezzi convenienti a ciascuna specie di naviglio.

VANDEN-ZYPE , Ved.

ZYPONUS .

VANDER-AA, Ved. Aa. VANDER-BEKEN, Ved. TORRENZIO .

VANDER DOES, il poe-

ta, Ved, DOUZA . \* VANDER-DOES ( Giacobbe ), pittore, nato in Amsterdam nel 1623 , perdette ancor fanciullo il genitore e rimase in istato miserabile . Ajutato qualche poco da un. suo congiunto, si applicò con huona riuscita alla pittura, ed in età di 25 anni essendo passato in Francia, įvi troyò da travagliare, Alcuni giovani, che partivano per l'Italia, lo industero ad accompagnarsi con essi. Giunto in Roma, avendo trovati alcuni pittori Fiamminghi, che aveva conosciuti in Olanda, questi subito

trattarono di condurlo all' osteria. Avendo egli la disgragia di trovarsi senza denaro, ricusò l'offerta; ma in fine fu tanto pressato, che confesad la sua miseria, e disse, che non sapendo come vivere, voleva farsi soldato. I suoi pagli 'diedero qualche triotti soccorso di denaro, e cominciarono a prenderlo a'cune sere nella loro compagnia, dandogli il soprannome di tamburo, perchè aveva voluto arrolarsi nella truopa. In tal guisa cominció egli a studiare i buoni modelli , e sopra tutti prese ad imitare il Bamboccio; ma siccome era gelosissimo di chiunque dipingeva meglio di lui, si conciliò pochi amici. Essendo morta una sua zia in Amsterdam , Vander Does ritorno in Olanda a raccoglierne la renue eredità, indi pa sò a stabilir-6i all Haia, dove sposò una ricca giovane; ma la perdette nel 1661 insieme con una rendita vitalizia di 700 fiorini : il che lo gittò in tale abbattimento, che per quattro anni consecutivi non volle mai dip ngere cosa alcuna, I suoi congiunti, per trarlo dalla miseria, gli fecero dare l' impiego di segretario di Sloten presso Amsterdam. Allosa egli ripigliò il pennello e terminò un quadro, che areya cominciato sette anni prima, e che poi fu vendute carissimo. Vedendosi ritornato in una comoda stuazione, si ammogliò un' altra volta ; ma ebbe la disgrazia di perder pre to anche la seconda moglie, la quele parimenti era ricca. Egli continuo poscia ad esercitarsi con moita riputazione nella pittura ; e morì all'Haia nel 1672 in età di 50 anni . Era eccellente soprattutto nel paesaggio e i in rappresentar animali. I suoi disegni fanno un piccantissimo effetto, e sono ricercatissimi.

\*VANDER HELST(Bartolomeo ), nato n Hariem nel 1631, ignoraci la condizione de' suoi genitori , non meno che il luogo ed il tempo di sua morte, sapendosi solamente, che in eta molto avanzata finalmente risolvette di prender moglie, e sposò una giovinera, da cui ebbe unfiglio . Vander-Helit era nato per la pittura : i suoi stessi principi furono ammirabili, e dipinse con eguale successo il ritratto, i piccioli soggetti di storia , ed il passaggio : seducente era il suo colorito, il suo disegno corretto, morbido e pastoso il suo pennello. Sono molro stimati, il quadro, che fece per la sala del Consigiio di Amsterdam rappresentante un banchetto attorniato da compagnie di

eit-

cittadini sulle armi ; ed un altro quadro, ove sono dipinti i quattro padroni di un' osteria, nella quale radunavansi le persone civili. Il suo umore, sommamente gajo e piacevole, lo rendeva molto atto a simili pitture . Egii radunava sovente degli amici colle loro femmine, conducevaii a qualche pulita osceria, ed ivi faceva da essi rappresentare delle commedie all' improvviso, delle quali dava egli l'argomento ed era il direttore : pot l'affare terminava in una lieta cena. Una volta, vedendo radunata nel cortile di un'osteria gran quantità di giovanorti colle loro femmine, s'ideò di far da ciarlatano : sul momento salì sopra una botte, ed avendo fatta una quantità di piccoli pacchettini di tabacco, seppe si bene col suo discorso e colle sue smorfie persuadere la numerosa udienza affollatasi intorno a lui, circa la mirabile virtà di questo preteso rimedio, che tutto vendette il tabacco, buonamente creduto un efficace segreto, quale spacciavalo, e ne ricavo non poco denaro, che poi scialacquò in compagnia degli amici. Guadagnava molto nel suo mestiere ; ma spendeva anche molto in allegrie e gozzoviglie.

VANDER-HEYDEN Tom. XXVI.

(Giovanni), celebre pittore, nato a Gorkum nel 1627. fece la maggior parte del suo soggiorno in Amsterdam, do- . ve morì nel 1712 in età di 75 anni. Il suo talento era di dipingere Rovine, Vedate, Cafini di campagna, Tempi, Paesaggi, Lontananze Cc. . Non si possono mai troppo am a rare l'accordo e l'armonia del suo colorito, la sua intelligenza per la prospettiva, ed il prezioso finito delle sue opere. Il suo pennello veniva sostenuto dalle belle figurine, colle quali faceva ornare i suoi quadri dal valente Andrea Vandel-Velde ; ma questo ajuto gli fu rapito dalla morte nel 1672. La privazione di questo soccorso, ed il pubblico impiego, ch' ebbe dagli Stati di Olanda . come inventore di nuove trombe per estinguere gl'incend; fecero sì , che interrompe se di molto i suoi travagli pittoreschi; per lo che i suoi:

quadri sono assai rati. VANDER-HULST (Pietro ), nato a Dort in Olanda nel 1632, non sapendosi l'anno di sua morte, nè alcuna osservabile circostanza della sua vita, ha dipinii con molta arte e molto gusto fiori e paesaggi. Il suo toccoè d'una verità seducente : egli aveva in uso di arricchire i suoi quadri di piante rate e

di rettili, che sembrano esse-,

re animati.

VANDER-KABEL ( Adriano ), pittore ed incisore, nato nel castello di Ryswick, presso l' Haia nel 1631, morto in Lione nel 1693, ha avuto molto talento per dipingere Marine e Paesaggi, i quali ornava di figure e di animali disegnati d' un buon gusto. Nelle sue opere si osservano diverse maniere: il Benedetti, Salvator Rosa, Mola ed i Caracci sono i pittori, che ha più cercato d' imitare. La sua maniera vaga è opposta a quella de' pittori Fiamminghi, la quale è finita e riceicata. Servivasi di cattivi colori, che il tempo ha interamente anneriti. Adriano ha altresì incisi molti rami, copratutto di paesaggi; e sono assai stimati. La sua conversazione era gaja e dilettevole, il suo carattere era franco e generoso; ma il suo gusto per lo stravizzo sovente facevalo traviare. Trovavaci quasi sempre tra gli ub? briachi, e chi voleya avere de' suoi quadri, era costretto a seguirlo nelle sue partite di piacere.

VANDER-LINDEN'
(Giovanni Antonide), nato
nel 1609 in Enckuite nel
Nort-Hollande, professò con
successo la medicina in Franeker ed in Leyden. Morì in

quest' ultima città li 5 mar-20 1664, dopo aver formati vari dotti allievi. Le sue opere sono: I. Una Biblioteca de' libri di medicina, Norimberga 1686 in 49 ( Ved. MER-KLIN ). II. Univer fa Medicina compendium, Francker 1630 in 4° . III. Varie Edizioni esarre di antichi medici, tra gli altri d' Ippocrate, Leyden 1665 vol. 2 in 8', = Van-., der-Linden (dice il satiri-, co Guido-Patin ) era un " buon uomo e ricco; ma " ch' era invasato della chi-" mica e della pierra filosofa-,, le; ne ciò è a proposito per " fare un buon medico. Quin-,, di egli odiava il nostro , buon Galeno . Lodava Ippo-, crase, Paracelfo e Van-Hel-, mont ; nel che imitava quel-, l' imperatore, che aveva " nel suo gabinetto i ritratti " di Gesù Cristo, di Venere . , di Priapo e di Flora. Vi-" sitava pochi infermi, e non , faceva mai salassare, Face-" va professione d'un mestie-,, re, che non intendeva gua-"ri . Senza l'antimonio il , suo Ippocrate sarebbe stato " ançor migliore. Per altro " me ne dispiace, conoscen-,, dolo più uom dabbene, di , quel che sia stato uomo il-" luminato = . Da queste piuttosto la parole scorgesi prevenzione di Patin contro coloro, che non erano del suo sensentimento in medicina, che non il vero giudizio, il quale devesi dare circa Vander-Linden, ch' era un uomo stima-

bile per molti riguardi.

I.VANDER MEER(Giovanni ), pittore, nato in Harlem nel 1628, perì in un piccol viaggio di mire nel 1690. Fu eccellente sopratutto nel dipingere Paesagei e Vedute di Mare, ed ornava iali suoi quadri di figure e dianimali disegnati con ottimo · gusto. Il suo tocco è ammirabile, le sue composizioni sono piene di spirito, e per l' ordinario molto gaje. Viene tacciato di aver posto troppo turchino nel fondo de' suoi quadri .

II. VANDER-MEER DE JONGHE, fratello del precedente, nato in Harlem nel 1650; aveva un sublime talento per dipingere il paesaggio ed animali, soprattutto montoni e pecore, de' quali ha rappresentata la lana con un' arte seducente. Le sue figure, i suoi cieli, i suoi alberi sono dipinti in una eccellente maniera. Non si distinguono guari le sue pennellate: tutto ne' snoi quadri forma una mirabile unione di tinte ed un perfetto accordo.

VANDÉR-MEULEN (Antonio Francesco), natonel 1634 in Brusselles, si applicò alla-pittura con sì buon -

successo, che divulgatasi ben presto la fama della sua abifità, il gran Colbert, il mecenate della Francia, lo chiamò presso di se, e gli dieleda travagliare. I primi saggi giovine pittore furonocosì applauditi, che xiv, per fissarlo in Francia gli assegnò un abpartamento ne' Gobelini, ed una pensione di due mila lire, che in seguito fu accresciuta ed accompagnata con altre considerevoli beneficenza . Vander-Meulen aveva un talento singolare per dipingere cavalli : il suo paesaggio è d'una freschezza, ed i suoi fogliami sono d'una leggierezza ammirabili; il suo coloritò è soave e de' più graziosi, il suo tocco è pieno di spirito, e si avvicina molto a quello di Teniers . I soggetti ordinari de'suoi quadri sono Cacce, Assedj, Battaglie, Marce ovyero Accampamenti di eserciti. Questo pittore seguiva Luigi nelle sue rapide conquiste, e disegnava sopra luogo le città assediate ed i loro contorni. Il celebre le Brun stimava molto questo eccellente' artista, cercò sempre le occasioni di fargli de' vantaggi, e gli diede in moglie una propria nipote. Si sono incise in rame molte opere, di questo valente maestro, il н qua-

quale morì in Parigi nel 1690 di 56 anni; e si pretese, che alcuni dispiaceri domestici lo affliggessero in modo, che gli affrettassero la morte. - Pierro VANDER-MEULEN suo fratello, che si distinse nella scoltura passò nel 1670 con sua moglie a stabilirsi in Inghilterra .

VANDER-MONDE(Carlo Agostino ), nato a Macao nella Cina, morto in Parigi nel 1762 d'una superpurgazione o sia violento fiusso, si fece riputazione mercè la sua abilità e le sue opere. Fu regio censore, e membro dell'Istituto di Bologna, e lasciò: I. Una Raccol:a di Osservazioni di Medicina e di Chirurgia, opera periodica, 1755 in 12, dalla quale ebbe principio il Giarnale di Medicina. II. Saceio circa la maniera di perfezionare l'umana specie, 1756 vol. 2 in 12. III. Dizionario portatile di Sanità, 1761 vol. 2 in 12: opera ch'è un compiuto corso di medicina pratica in compendio. Se ne sono fatte molte edizioni; e questo libro meritava il successo, che ha avuto.

VANDER-NEER (Eglone ) , nato in Amsterdam nel 1643, e morto in Dusseldorp nel 1697, fu un celebre pittore. Suo padre, Arnoldo Vander-Neer, è famoso

tra i paesisti, soprattutto pe' suoi quadri, ne'quali ha rappresentato un chiaro di luna. Il figlio fu erede de' talenti del genitore. Esprimeva egli la natura con una precisione sorprendente: il suo pennello è pastoso , piccante il suo colorito, il suo tocco leggiero e spiritoso.

VANDER PIET,

VANDER-ULFT ( Giacomo ), pittore Olandese , nato in Gorkum nel 1627, si applicò alla pittura per divertimento, e non la fece mai servire alla sua fortuna, che eià altronde era considerevole. I suoi quadri e i suoi disegni sono molto rari. Osservasi molto genio e molta facilità nelle sue composizioni: il suo colorito è soave e di un effetto seducente : il suo disegno è formato più sul gusto de' pittori italiani, che de' fiamminghi.

VAND-WERFF .

WERFF . VANDREGISILO ovvera VANDRILLE ( San ), nacque a Verdun dal duca di Valchisa e dalla principessa Doda sorella di Anchife avolo di Carlo-Martello. Fece figura dapprima sul teatro del mondo . e si ammogliò; ma poi, essendosi ritirata la sua consorte in un monistero, egli volle imitarla, ed elesse per suo ritiro il deserto di Fontenelle in distanza di sei leghe da Reuen. Ivi egli fabbricò un monistero, nel quale morì li 22 luglio prima dell'anno 789 in erà di 96 anni Il monistero di Fontenelle ha pvi sempre portato in segnito il

nome del suo fondatore. \* VAN-DYCK ( Antotonio ), uno de' primi laminari della Scuola Fiamminga, nacque nel 1599 in Anversa da un mercante di tele. Sua madre, che dipingevá di paesaggio, scorgendo in questo suo figlio una gran disposizione alla pittura, divertivasi a farlo esercitare nel disegno sino dalla sua infanzia. Lo pose indi nella scuola di Van-Balen buon pittore fiaminingo, dalla quale passò poscia a quella del celebre Rubens, a cui l' opera di questo allievo non fu inotile. Impiegavalo egli a travagliare ne' suoi quadri, lo che poi fece sparger la voce, che Vandyck facesse la maggior parte delle opere di Rubens . Accadde una sera, che, essendo uscito questo maestro per andare a prender aria, Vandyck e i suoi compagni entrarono segretamente nel di lui gabinerto, per ivi osservare la sua maniera di abbozzare e di finire . Approssimandosi essi sempre più vicino, a fin di meglio esaminare, uno di es-

si, spinto da un altro, cadde sul quadro e cassò in gran parte le braccia della Maddalena, e la guancia ed il mento della SS. Vergine, che Rubens allora di fresco aveva terminari . Si temettero le conseguenze di questa imprudenza, e tutti gli alunni rivolsero gli occhi sopra Vandyck, a fin di riparare ciò, ch' era rimasto cancellato . Questi cedendo alle loro preghiere, e temendo anch'egli la collera di Rubens, si accinse al lavoro, e vi riuscì così bene, die nel di appresso Rubens, esaminando il suo travaglio dell'antecedente giorno, disse in presenza de'suoi allievi, che tremavano di paura : Ecco un braccia ed uno celta, che non sono il peggio di ciò che ho fatto jeri. Questo quadro, ch'è uno de' più belli di tale maestro. rappresenta una Deposizione. dalla Croce, e vedesi tuttavia nella chiesa di N. Signora in Anversa. L'abilità del giovine discepolo avanzò così rapidamente, che Rubens ingelositosi sommamente, usò la destrezza d'impegnarlo a non fare che de' ritratti, per distorlo dalla storia, nel qual genere temeva di vederlogiugnere-ad una superiorita capace di offuscare il maestro. Vandyck se ne accorse , lascid la scuola di Rubens, e co-Н min-

minciò a travagliare da se ; ma senza disgustarsu col suo maestro, al quale anzi in attestato di riconoscenza donò tre suoi quadri travagliati con molto impegno; e Rubens in contraccambio gli regalò uno de' più bei cavalli della sua scuderia. Il genere del ritratto, che Vandyck abbracciò in seguito, ed al quale è sempre stato più atto che alla storia, gli fornì ben presto molte occasioni di travagliare; ciò non ostante Rubens lo consigliò a recarsi in Italia, ed egli partì a tal uopo in età di 20 anni. Si trattenne lungo tempo in Venezia, esamimando i bei ritratti fatti dal Tiziano e dal Veronese; indi passo a Genova, dove fu molto impiegato da quella nobiltà; finalmente venne a Roma, ed ivi fu accolto e trattato distintamente nel proprio palagio dal cardinal Bentivoglio, che avevalo conosciuto in occasione della sua nunciatura nelle Fiandre. I pittori Fiamminghi dimoranti in Roma, mossi da gelosia del merito di Vandyck, ed anche piccati, perchè non voleva intervenire alle loro adunanze di piacere, cominciarono a parlar sì male delle sue onere, ch' egli indispettito non tardò molto a ritornarsene a Genova, dove lo attendevano molti importanti lavori sen-

za essere amareggiati dall'invidia. Da Genova fu chiamato a Palermo per dipingere il principe Filiberto di Savoja vicerè della Sicilia. Le cortesi accoglienze di questo principe, e le richieste, che in folla gli venivano fatte dai principali signori di Palermo, lo avrebbero trattenuto lungamente in quell'isola, se il contagio" non l'avesse costretto ad abbandonarla. Quindi, dopo essersi fermato qualche altro tempo in Genova si restituì finalmente aila sua patria . Il primo quadro, che fece per gli Agostiniani di Anversa, diede a conoscere, quanto si fosse perfezionato in Italia: aveva depurato il suo gusto, e nelle sue opere impiegava più arte e più ricerche. Il capitolo di Courtrai lo incaricò di fargli un quadro per l'altar maggiore. Vandyck lo esegui in Anversa, ed indi si recò egli stesso sopra luogo per situarlo -Appena giunto, i canonici accorsero per vedere il quadre: il pittore li pregò ad aspetrare, che fosse situato, perchè non era possibile il giudicarne, se non fosse prima posto nel suo vero punto di vista. Tutte le ragioni a nulla valsero, si volle svolgere il quadro, e Vandyck non rimase poco sorpreso, quando vide l'intero capitolo mirare

con/disdegno lui e la sua opera. Malgrado un tale dispregio, Vandy k volle situare il quadro, e nel giorno susseguente ando di portà in porta a pregare que' signori, che ritornassero a vederlo; ma non si degnarono nemmeno di ascoltarlo. Intanto alcuni intendenti recaronsi ad osservare il suo travaglio, e ne parlarono con ammirazione. Ben presto sì vide correre la gente in folla per considerarlo; quindi i canonici, non potendo negare una specie di riparazione, convocarono uno straordinario capitolo, nel quale, fu stabilito, che, essendo riuscito bellissimo il suo primo quadro, veniva pregato di dipingerne altri due per altari diversi . Ma Vandyck loro rispose, che aveva rifo. luto di non dipingere mai più, se non per gli Uomini, e non già per gli afini. Il principe d' Orange lo chiamò in Olanda , per fare il suo ritratto, e quelli della principessae de' principini loro figli : tutta la corte voll' essere da lui dipinta. Giudicando non ancora bastantemente stabilita la sua riputazione, credette di aumentarla passando in Francia ed in Inghilterta; ma vedendo, che non gli riusciva troppo bene il suo divisamento, non vi si trattennne molto. Ritornato però ad Anver-

sa raddoppiò gli sforzi della sua applicazione; ed aliora fu che, avendo egli acquistata a perfezione la grand'arte d'illuder gli occhi colla semplice imitazione della natura, la sua fama uguagliò i suoi talenti, Carlo i re d'Inghilterra, udendo più che mai esaltare il merito di Vandyck: ebbe dispiacere di non averne fatto conto alla prima, e quindi lo fece indurre, col merzo del cavaliere Dieby a ritornare a Londra, e lo impegnò al suo servigio, usandogli le più generose distinzioni. Lo fece cavaliere del bagno, gli donò il suo ritratto arricchito di diamanti' con una catena d' oro, gli assegnò alloggio, pensione, ed una somma fissa e considerevole per ciascuna delle sue opere. Un giorno, mentre faceva il ritratto del Carlo, questo monarca trattennevasi discorrendo col duta di Norfolck, e lagnavasi sotto-voce dello stato delle sue finanze: Vandyck mostrossi attento ad un tale discorso; ed il re, essendosene accorto, gli disse, ridendo: = E voi, , cavaliere, sapete voi , che " cosa sia l'aver bisogno di , cinque o sei mila ghinee::? Si, o sire, rispose il pittore, un artista, che tenga tavola a' suoi amici, ed una botsa aperta alle sue favorite, H

non sente che trappo spesso il vuoto del suo forziere. Viene riferita un' altra sua risposta singolare. La regina moglie del re Carlo aveva due bellissime mani: siccome Vandyck, mentre stava dipingendola, fermavasi molto a contemplarle, così ella, che se ne avvide, gli dimandò, perchè si occupasse più a dipingere le sue maní che la sua testa. Ciò è, rispose il pittore, perchè spero da queste belle mani una ricompensa de-Rna di colei, che le porta. Il suo travaglio troppo attivo e troppo continuo gli cagionò earie indisposizioni di salute e specialmente la gorra. Pure quest' incomodi non gl' impedirono di fare un distinto matrimonio procuratogli dalla sua brillante fortuna . Sposò egli una damigella imparentara colla real famiglia di Scozia, e non meno famosa per la rara sua bellezza, che per le disgrazie di suo padre, mi ord Ruten donse di Gorre. Vandyck la condusse ad Anversa per farle vedere la sua famiglia, indi a Parigi, dove lusingavasi di aver a dipingere la galleria del Louvre ; ma era stato provenuto dal Poussin vanuto perciò da Roma, onde litor-. no a Londra . Ivi ebbe da sua moglie una figlia, che gii morì in fasce, ed egli

seguilla ben presto, essendo morto nel 1641 oppresso dalla gotra, in età di soli 43 anni, un anno dopo la morte del suo maestro Rubens . I vari quadri, lasciati da Vandick nel genere storico, sono molto stimati ; ma più di tutto i suoi ritratti , talmente che egli ha meritato d' essere distinto col titolo di Re del ritratto. Dotato d' un carattere liberale e grandioso, mantenevasi con mobili, abiti, servitù e treno di magnificenza e di lusso; la sita tavola aperta a' più qualificati personaggi ed alle più distinte dame, era servira sontuosamente; egli teneva presso di se de' musici e degli alchimisti, giacchè la passione pure per l'alchimia contribul anch' essa a fargli dissipare i suoi copiosi guadagni. Per supplire quindi a tali spese, gli fu d'uopo accrescere i suoi proventi a forza di travaglio ; e però la precipitazione, con cui allora dipingeva, scorgesi ne' suoi ultimi quadri, che non sono neppure ad un di presso così stimati, come i primi , ne' quali impiegava più tempo e più diligenza. Si riconoscono nelle composizioni di Vandycke i principi, co'quali dirigevasi Rubens; nulladimeno egli non era nè così universale. nè cusì dotto come questo

gran-

grand' uomo. Egli ha peccato talvolta contro la correzione del disegno; ma le sue teste e le sue mani ordinariamente sono perfette. Niun pittore ha saputo meglio cogliere il momento, in cui il carattere d'una persona sviluppasi in una maniera più vantaggiosa : egli sceglieva le attitudini più convenienti . Non si può esprimere la natura con più grazia, brio e nobiltà, e nel tempo stesso con maggior verità. Il suo pennello è più pastoso e più netto di quello del suo maestro: egli ha data più freschezza alle carnagioni , e più eleganza al suo disegno : in somma dava la vita a turto ciò, che dipingeva . Vandyck vestiva bene i suoi ritratti, ed intendevasi ottimamente di abbieliamento. L'amicizia lo portò a dipingere i più celebri artisti del suo tempo, che poscia fece incldere in rame : anzi se ne trovano anche alcuni intagliati da lui medesimo ad acqua forte . Pochi pittori hanno lasciati tanti monumenti della loro abilità come Vandyck, benche morto nel fiore degli anni . Le reali gailerie di Londra, di Madrid, di Parigi di Dusseldorp, di Firenze ne abbondano in copia ; e tra le città delta Fiandra principalmente Anversa, Brusselies, Gand, Malines, e Termonda, ove trovasi un famoio Crocifilio ne' Cappuccini. Il suo quadro rappresentante la famiglia di Pembrock, nella sala del di lei palagio di Wilton, viene riguardato come uno de più grandi capi-d'opera.

VAN EFFEN (Giusto ) nato in Utrecht da un capimano riformato d' infanteria, morì li 18 settembre 1735 inspettore de' magazzini di Bois-le-Duc, in un' età poc) avanzata. Gli era stata aifidata l'educazione di alcuni giovani signori, ed aveva soddisfatto ad una tale incombenza con buon successo. Quest'autore aveva facilità, molta immaginazione, ma scriveva troppo velocemente, ed adoperava talvolta termini ricercati e bassi . Ha lasciate molte opere : I. La Traduzione de' Viaggi di Robinson Crused : famoso romanzo inglese, in 2. vol. in 12. II. Quella del Mentore moderno, in a vol. in 12. III. Quella del conte du Tonneau del dottore Swift , in 2 vol. in 12. IV. Quella de' Penfieri liberi di Mandeville , all' Haia 1723 in 12. V. Il Mifantropo , 1726 vol. 2 in 8': opera fatta sul modello dello Spettatore Inglese; ma scritta con minore profondità e minore giustezza. L'autore affetta ni servirsi di termini ri-Car-

The state of the s

eercati, che danno talvolta mel gigantesco. VI. La Bagatella ovvero Discosò rimoto, 
3 vol. in 3°. L'inonia non 
6 sempre ivi sostenura con 
bastante finezza; in oltre ella è monotona. VII. Paralello di Omero e di Chapelaint 
pezzo ingegnoso, che viene attributto a Fentreelle, e 
che trovati in fine del Capod'Opera d'un Insegnite. VIII. 
Aveva molto travagliato al 
Giornale Letterario, e.

VANEL ( N. . . ), consigliere del re di Francia nella di lui câmeta de' conti di Montpellier, è conosciuto: I. Per un Nuevo Compendio della Storia de' Turchi , Parigi-1697 vol. 4 in 12 : opera molto difettosa, nella quale nulladimeno trovansi, pezzi fedeli ed esatti , secondo le sorgenti consultate da lui, onpure dagli autori, ch'egli ha compilati . II. Nuovo Compendio della Storia generale di Spagna dalla sua origine fine al prefente. Parigi 1689 vol. 3 in 12 . III. Nuovo Compendio della Storia generale d' Inghilterra, di Scozia e d' Irlanda, Parigi 1689 vol. 4 in 12 . Opere superficiali, che non sono stimate, e non meritano di essetle .

VAN-EICK, Ved. EICK. VAN-ESPEN, Ved. Es-

VAN - EVERDINGEN

( Alberto ), pittore ed incisore Olandese, nato in Alemser nel 1621 , morto 1675 , è uno de' migirari pittori di paesaggi tra quelli della sua nazione. I suoi quadri fanno per la maggior parte un effetto piccantissimo . L' arte, il gusto ed un tocco libero e facile li rendono preziosi. Non sone guari, conosciuti fuori dell' Olanda . - I suoi fratelli, Cesare e Giovanni VAN-EVERDINGEN , SI tecero altresì conoscere vantaggiosamente nella pittura. VAN-GALEN, Ved. GA-

VAN HELMONT . Ved.

VAN HELMONT, Ved HELMONT.

VAN HEURN, VAN-HOOST, Ved. HEURNIUS ed HOOST.

VAN-HUYSUM ( Giovanni ), pittore, nato in Amsterdam nel 1682, morì nella stessa città nel 1749. Il gusto il più delicato, il più brillante colorito, il pennello il più pastoso, congiunti, ad una perfetta imitazione della natura , hanno rendute le opere di questo ingegnoso artefice d'un massimo prezzo. Erasi egli dapprima applicato al paesaggio con molto successo, ed in questo genere può uguagliarsi ai grandi maestri, che vi si sono distinti; ma non ha avuto rivale nell'arte di rappresentare i fiori

e le frutta. Il vellutato de' frutti, il bel lucido de'ficri, il trasparente della rugiada, il bel movimento, che sa dare agl' insetti, tutto incanta ne' quadri di questo ammirabile pittore . Van-Huysum non ignorava l'abilità de suoi talenti : egli più di chiunque altro usava il privilegio, cui le persone di un merito distinto sembrano arrogarsi troppo comunemente, cioè d'essere fantastiche e di un umore difficile. I suoi disegni sono ricercati : quanto a' suoi quadri , non vi sono che i principi ovvero i ricchissimi privati , che possano farne accuisto .

VANIERE ( Giacomo ), gesuita, nacque in Gausses, borgo della diocesi di Beziers, li 9 marzo 1664 da genitori, che si dilettavano molto delle occupazioni della campagna, ed egli ereditò il loro gusto. Quest' nomo celebre studiò sono il P. Joubert, che dapprima non trevò in lui alcun gusto pe' versi; e l'alunno egli stesso pregava il suo maestro ad esimerlo da un travaglio che lo disgustava . Finalmente il suo ingegno sviluppossi, ed egli in poco tempo divenne molto esperto nell'arte deile Muse . I Gesuiti lo ricevettero nella loro Compagnia, e lo destinarono a professare le umanità. Li suo

talento si annunciò alla Francia mercè due poemi , l'uno intitolato Staena, e l'altro Columba, i quali egli poi inserì nel suo gran poema . Santeuil, avendo avuta occasione di vederli, disse, che = que-, sto poeta giunto di fresco " avevali tutti sconcertati sul , Parnaso = . Ma ciò, che pose il colmo alla gloria del P. Vaniere, fu il suo Pradium susticum, poema in xvI . canti, sul gusto delle Georgiche di Virgilio . Nulla di più piacevole della naturale pittura, che il P. Vaniere fa de' divertimenti campestri; ne incantano meno la ricchezza e la vivacità della sua immaginazione , l' armonia ed il risalto della sua poesia, la sceltezza e la purezza delle sue espressioni . Viene nulladimeno tacciato pe' suoi piccoli ed inutili dettagli, pe'suoi racconti fuor di proposito, per varie poco interessanti digressioni, immagini scelte malamente &c. . Il P. Vaniers ha troppo obbliato, che, secondo l'espressione di la Fontaine, ne' poemi didascalici francesi, anche i più brevi, trovasi una lunga noja. Avrebbe dovuto, come Virgilia ed il P Rapin, non iscegliere nel suo soggetto, se non ciò, che questo presentava di grazioso ed interessante. Come sperare molti leggitori, quando si spie-

ga in xyr libri assai prolissi ed in una lingua straniera il dettaglio delle occupazioni della campagna? Non si richiede da un poeta, che ponga in versi la casa rustica: dunque faceva d'uopo restrignersi; e ciò è quello, che il P. Vaniere, per altro stimabile, non ha saputo fare : la precisione è sempre stata lo scoglio delle fantasie meridionali. La miglior edizione del Pradium rusticum è quella di M. Berland de Bordelet , Parigi 1756 in 12. Vi è ancora del P. Vaniere una Raccolta di Versi latini, in 12, nella quale si trovano Egloghe, Epistole, Epigrammi, Inni Oc. Egli ha caro altresì un Dizionario Poesico latino, in 4°; e ne aveva intrapreso un francese e latigo, che doveva essere di 6 volumi in f. - Questo dotto religioso morì in Tolosa li 22 agosto 1739 di 76 anni; e molti poeti ornarono di fiori la sua tomba : egli meritava i loro elogi non meno pel suo carattere che pe' suoi talenti . M. Berland de Rennes ha publicata nel 1756 una versione francese del Pradium rusticum, in 2 vol. in 12, sotto il titolo di Economia rurale.

VANINA D' ORNANO,

Ved. SANDIETRO.

\* VANINI (Lucilio; nome, che cambio poscer su quel-

lo di Giulio Cesare), nacque nel 1585 in Taurosano nella Terra di Otranto nel regno di Napoli. Le città di Napoli e di Padova furono quelle, ove attese allo studio delle scienze; e la filosofia, la medicina, la giureprudenza, la teologia, e l'astrologia giudiziaria, di cui adottò i sogni, formarono successivamente la di lui occupazione. Dopo aver compiuti i suoi studj in Padova, fu ordinato prete, e si pose a predicare. Ma lasciò ben presto la predicazione, alla quale non era chiamato, per abbandonarsi di nuovo allo studio. I suoi autori favoriti erano Aristotele, Averroe, Cardano e Pompinazzo; ma abusò delle opere di questi filosofi, e rispetto ai due ultimi si attaccò principalmente alle idea, nelle quali essi delirano: quindi, dopo essersi aggirato d'una in altra incertezza, terminò, almeno per quanto sembra da' vari luoghi delle sue opere . col conchiudere, non esservi alcun Dio. Ritornato a Napoli, quì formò, secondo il P. Mersenne, il bizzaro progetto di andare pel mondo predicando l' Ateismo in compagnia di dodici compagni delle sue empietà; ma questo strano disegno sembra una chimera; tanto più che il presidente Gramond, il quale era

in Tolosa, quando Vanini fu giudicato, non dice guarich' eg'i avesse fatta una tal confessione a' suoi eiudici Di fatti la maniera, con cui Vanini si condusse ne' suoi viaggi, accordasi assai poco coll' aneddoto raccontato dal P. Mersenne . Egli disputò quasi da per rutto da zeiante Cattolico : lasciando la Germania , ov' erasi recato da principio, andò nella Boemia, ed ivi si segnalò contro gli Anabattisti. Passò di là in Olanda, e non vi mostrò mego attaccamento per la fede Ortodossa . Durante il soggiorno, che fece indi in Ginevra, ivi egli trovò uno, il quale sosteneva, che i matrimoni appellati incestuosi non erano vietati che dalle leggi politiche : costui fondava il suo sentimento sull'esempio di Loth, e sul poco scrupolo , che si facevano i Pagani di contrarre simili unioni . Vanini replicò , che Mosè non aveva permessi alcuni matrimonj, che oggi sono vietati, se non a fin di prevenire i divorzi tanto comuni tra gli Ebrei : provò altresì, che i Pagani avevano riguardato l'incesto, come un massimo delitto. Avrebbe dovuto non parlar mai che di questo tenore; ma datosi in preda ad una inconcepibile bizzarria di spirito, in

Gineyra stessa, dove affettava una saggia maniera di pensare, attacco le leggi civili ed ecclesiastiche, le qualiriguardava come frutti 'dell' ipocrisia e dell' orgoglio . I suoi temerari ed insolenti discorsi gli avrebbero meritato un esemplare castigo, se non se ne fosse fuggito a Lione. Allora fu, che cominciò ad alzare il velo, con cui teneva coverio il suo foccrito carattere . Si lasciò sfuggire alcune emple proposizioni, che eccirarono il zelo di molte persone dabbene. Temendo di essere arrestato, passò a Londra, dove si fece de' nuovi nemici: si mostrò egli in Inghilterra, quale era semarato in Alemagna ed in Olanda: prese per suo confessore il limosiniere dell'ambasciator di Venezia; ed argomentò sì vivamente contro i teologi Anglicani, che fu posto prigione nel 1614, e trattato con rigore . Dopo una detenzione di 49 giorni, fu rilasciato lu libertà, considerato come un cervello debole. Ripassò il mare , e venne a Genova , dove si manifestò finalmente qual era , spirito travisto e cuore corrotto . Cercò d'infettare la gioventù co' suoi detestabili priacipi; e questa nuova imprudenza lo fee ritornare a Lione nel 1615, dove figuro da buon Cattoli-

co.e scrisse il suo Amphiteatrum contro Cardano. Alcuni errori, astutamente seminati in questa produzione, erano sul procinto di suscitare contro di lui una nuova burrasca, allorchè egli passò di nuovo in Italia; indi questo Ateo vagabondo ritornò un'altra volta in Francia, dove si fece monaco nella Guienna, ma non si-sa di qual Ordine. Le sregolatezze de' suoi costumi lo fecero scacciare dal monistero, onde si rifugiò a Parigi. Poco dopo, cioè 1616, fece stampare in questa città i suoi Dia'oghi admirandis Natura arcanis, i quali dedicò al maresciallo di Bassompierre, che avevalo preso per suo limosiniere. Di più cercando di acquistarsi buon nome coll'esteriore sua condotta e co' suoi discorsi, si esibì al nuncio pontificio Roberto Ubaldini di scrivere l' Apologia del concilio di Trento. Ma, non essendo stati lungamente occulti i suoi veri sentimenti, ed avendo la Sorbona severamente condannati i predetti inintelligibili di lui Dialoghi, egli, non credendosi più sicuro nella capitale della Francia, ne abbandonò il soggiorno. Dopo aver menata in giro la sua incostanza e la sua empietà di città in città, si fermò nel 1617 in Tolosa, dove

prese degli scolari per la medicina, la filosofia e la teologia. Fu altresì bastantemente destro per introdursi in casa del primo presidente, che lo incaricò di dare alcone lezioni 'a' di lui figli. Profittò Vanini della fidanza, che avevasi in lui , per disseminare le sue massime tendenti all' Ateismo. Finalmente, essendo stati ancor quì scoperti i suoi empj disegni, fu arrestato, ed essendosi provato il suo furore dogmatico, Vanini nel febbrajo 1619 fu condannato ad esser also vivo, dopo troncata la lingua, in età di soli 34. anni. Quando gli venne ordinato di chieder perdono a Dio, al re ed alla giustizia, pretende, che rispondesse: Ch' egli non credeva alcun DIO. ehe non aveva giammai offeso il RE; e che dava la Giu-STIZIA al diavolo; ma s'egli tenne un discorso così insensato, era più pazzo che scellerato; ed in tal caso faceva d'uopo rinchiuderlo e non abbruciarlo. Vi sono di Vanini: I. Amphitheatrum aternæ Providentiæ, Divino-magicum , Christiano-physicum, nec non Astrologo-Catholicum, adversus veteres Philosophos, Atheos, Epicureos, Peripateticos & Stoices, Lione 1615 in 80. II. De admirandis Natura Regine, Deaque Mortalium Arcanis, Libri quatuor, Parigi 1616 in 8°, III. Un Trattato di Altronomia, che non è stato impresso. Molti uomini dotti hanno preteso di giustificare Vanini circa il suo Ateesmo; anzi pretendesi, che al primo interrogatorio, che gli venne fatto dimandandogli, se credesse l'esistenza di un Dio, egli abbassandosi alzasse da terra un fusto di paglia, e dicesse : Non vi è bisogno che di questa festuca per esser convinto dell'esistenza d' un Ente creatore, e fa-. cesse indi un lungo discorso circa la Provvidenza, Il presidente Gramond, che parla di questo discorso, dice, chelo pronunciasse piuttosto per timore che per persuasione; ma che quando videsi condannato, si levò la maschera, e morì com' era vissuto.= " lo lo vidi sulla carretta ,, ( aggiugne questo storico), ,, quando veniva condorto al " supplizio, burlandosi del " Francescano, che gli si era , dato per esortarlo al rav-, yedimento, ed insultando , il nostro Salvatore con que-,, ste empie parole: Egli fu-,, do per timore e per debolezza, , ed io muojo increpido. Que, , sto scellerato non aveva ,, ragione di dire, che mo-,, riva senza paura; io lo vi-,, di molto abbattuto, e che " faceva pessimo uso della " filosofia che professava =. Checche ne sia de'suoi ultimi sentimenti, certo è, che le sue opere sono piene d' infamie e di empietà. Nientemenò ciò, che sorprende. si è, che il suo Amphicheatrum aterna Providentia passò dapprima alla censura, e non fu esattamente soppresso se non dopo una più revisione. Si fu più in guardia contro i suoi Dialoghi De Admirandis &c. i quali furono soppressi sin da principio: lo che ha renduta quest' opera molto più rara che la prima. I libertini e empj trovano egualmente da appagarsi nella lettura di questi Dialoghi, L' Ateo, che ivi dall'autore si fa parlare, insulta tutt'i nostri misteri, distrugge la Provvidenza, annienta la spiritualità anima , e tutto attribuisce all' indole ed alla natura. Tutte le obbiezioni molto più forti che le risposte; e siccome vi si mischia la derisione al raziocinio, esse non potevano fare che funestissime impressioni. Questi Dialoghi provano altresì, contro Bayle, che Vanini era non meno licenzioso ne' suoi costumi che ne' suoi scritti. Il 39° circa i doveri del matrimonio è scritto con una stomachevole oscenità: vi sono de' pezzi, de' quali vergognerebbesi l' Aretino; ed ivi:

la follia del Vanini mostrasi al pari della sua empierà. Dice, che bramerebbe di esser natò da un illegittimo commercio, perchè i bastardi hanno più ingegno e più coraggio degli altri. Vi è una folia di altre idee non meno insensate; le quali provano, che se non fosse miseramente perito nel rogo, sarebbe verisimilmente morto ne' Pazzarelli. Coloro, che hanno paragonati i Dialoghi di Wanini ai Colloqui di Erasmo, hanno fatto troppo onore al primo, e non ne hanno fatto abbastanza all'aitro: Durand ha data la di lui Vita, Rorerdam 1717 in 12. Federico Arpe fece ivi stampare la sua inutile Apologia latina in favore del Vanini, 1712 in 8°. Si veggano parimenti le Memorie di Niceron tom. 26, ed il Dizionario Anti-filosofice tom. 2.

VAN-KEULEN (Giovanni), dotto Olandese, si è fatto conoscere nel mondo lettemario per la sua edizione del famoso libro; intitolato la Fiaccola del Mare, Amsterdam 1687 vol. 5 in f. In seguito egli ha dato un supplemento di questo utile libro sotto il titolo di Nuovo grande Atlante del Mare ovvero il Mondo Acquatico, 1699 in f. di 160 carte. Questa raccolta è ricercata e po-

co comune.

\* I. VANLOO ( Giovarini Battista ); pittore, di una nobile famiglia originaria di Ecluse nella Fiandra Olandese, poi passata a stabilirsi in Nizza, nacque in Aix nella Provenza nel 1684. Apprese i primi principi della sua arte da Luigi suo padre valente disegnatore, e distinto per le sue opere a fresco. Gian Battifta, dopo di avere scorse tutte le città della Provenza, erasi fermato a Tolone, dove nel 1706 sposò la figlia di un avvocato. Cominerava a formarsi ivi una gran riputazione; quando, essendo venuto nel 1707 il re di Sardegna ad assediare la predetta città, Vanloo, credette meglio il fuggirsene in compa nia della moglie e di un suo bambino, i quali per mancanza di vettura carico sopra di un asino, cui condaceva egli stesso camminando a piedi. Si fermò alcuni anni in Aix, poi pass) a Mo-naco, indi a Torino, e da per tutto travagliò molto specialmente pel principe di-Monaco e pel re di Sardegna. Nel 1712 fece un viaggio a Roma, ed ivi cominciò ad insegnare a suo fratello, ed a' suoi tre fanciulli, che sua moglie aveagli condotti da Torino. Molti principi dell' Europa se lo disputarono; ma.

Vanloo amò meglio di andare nel 1718 a stabilirei in Parigi, dove il principe di Carignano gli diede alloggio nel proprio palagio. Anche il reggente duca d' Orleans impiego il di lui pennello.Questo illustre artefice riusciva ottimamente in dipingere la storia; ma è soprattutto stimabile pe' suoi ritratti. Vi si scorgono un dotto ed ardito tocco di pennello, una bella scelta, uno stile di composizione nobile ed elevato. ed un colorito untuoso. Egli ebbe l'onore di dipingere il re Luigi xv , come pure il re Stanislao e la regina sua consorte; ed in occasione di un viaggio, che fece a Londra, dipinse il principe e la principessa di Galles, e le principesse di lui sorelle . Arccoppiava all'eccellenza de'suoi talenti una figura vantaggiosa ed un carattere dolce e benefico: era un fargli piacere il procurargli occasioni di prestar servigio. Travagliava con una prodigiosa facilità ed assiduità. Vi sono anche molti pezzi incisi da lui. Godette sempre d'una gran riputazione, ed era stato aggregato all' accademia di pittura in Parigi nel 1713. Quando vide stabiliti i suoi figli, e cominciò a sentirsi molto spossato dalle fatiche. volle ritornare nel 1742 in Tom.XXVI.

Aix sua patria, che abbellì di altre opere, ed ove terminò i suoi giorni li 19 settembre 1745 in età di 61 anno. Lasciò alla sua moglie ed a' suoi figli in buoni effetti un valore di 90 mila lire, ed avrebbe lasciato assai più, se non avesse perdute 40 mila lire nel famoso banco di Law. - Luigi Michele, e Carlo Anadeo Filippo VANLOO sono suoi figli e suoi allievi: quello primario pittore del re di Spagna, e questo del re di Prussia, hanno fatti rivivere con distinzione i talenti del loro genitore e del loro maestro.

II. VANLOO ( Carlo Andrea ), fratello minore ed allievo del precedente, nacque con un suclime talento per la pittura, e dopo aver fatto il viaggio d' Italia, dove studiò i capi-d'opera de' pittori antichi e moderni . andò a stabilirsi in Parigi, dove i suoi talenti furbao accolti, come meritavano. Divenne pittore del re, governatore degli alunni protetti da questo monarca, professore dell'accademia di pittura, e cavaliere dell' Ordine di S. Michele, I suoi qua iri sono stimabili per l'esattezza del disegno, per la spavita, la freschezza ed il brillante del colorito. Alcuni artisti assicurano, che quanto a que-

st?

st' ultima parte le sue pitture non potranno sostenersi, e che se ne vedono già alcune, le quali hanno perduto del loro lustro. Le sue principali opere sono: I. Un Zoppo risanato da S. Pietro . II. La Lavanda de' piedi . III. Teseo vincitore del Toro di Maratona, facto pe' Gobelini. IV. I quattro quadri della cappella della Madonna in S. Suipizio. V. Un quadro nel palagio della città . VI. La Vita di S. Agoltino nel coro de' Padri-Minori: il più osservabile è il quadro, che rappresenta la disputa di questo santo dottore contro i Donatisti. VII. Due quadri nella chiesa di S. Mederico, l'uno rappresentante la Ss. Vergine col Figlio, l'altro S. Carlo Borrameo . VIII. Il quadro di santa Clotilde nella cappella del gran Comune in Choisy. IX. Il Sacrifizio d' Ifigenia, ch'è stato comprato dal re di Prussia. X. Le Grazie, e molti altri. Questo artefice aveva avuto l'incarico di travagliare alle nuove pitture della cupola deel' Invalidi , e ne aveva già fatti gli schizzi, allorchè la morie lo rapi nel 1765 di 61 anno. Era d'una figura interessante e d'un gioviale umore: laborioso, duro a se stesso, travagliava sempre in piedi e senza fuoco, anche me' più

grandi freddi . Una bontà naturale, che correggeva ordinariamente gli sbalzi della sua vivacità, formava il carattere del suo cuore. Era sincero, ingenuo, obbligante, affertuoso: viveva co'suoi allievi, come co' suoi figli, e co' suoi figli, come co' suoi amici : quindi amava gli uni e gli altri, come loro amico e loro padre. L'idea, che ayeva della perfezione della sua arte, rendevalo sommamente difficile ad appagarsi del 500 lavoro: nulladimeno aveva una massima facilità, ed il dipinger bene era per lui un giuoco. Aveva una cura particolare di tondeggiar bene le sue figure, di rendere il suo lavoro ben finito, di esprimere tutt'i dettagli delle sue opere, e di ricercarvi tutte le finezze della natura. Si è veduto qualche volta abbandonarsi ad una maniera meno studiata contraffare lo stile libero ed a grosse pennellate di Rembrant; ma, ad imitazione di questo maestro, non abbandonavasi all' entusiasmo de' tocchi vaghi ed arditi, se non quando i piani di sotto ben impastati erano dipinti a fondo, e potevano ricevere nel colore tutta la prestezza del pennello. Vegeali la sua Vita inpressa a Parigi, in 8°. poco dopo la sua morte. L'

2U-

autore, M. Dandré Brandon, artista egli pure, noto per diversi scritti sull'arte della pittura, ha renduta questa Vita interessante colla storia circostant'artissima de' trava-gli, de' progressi, delle pitture e de'successi di questo professore.

VANLOOM (Gherardo), ha tradotta dall'olandese la Storia metallica de' Pacji Bassi, traduzione stampata all'Haia 1732 ed anni seguenti, 5 volumi in f. con figure i opera ricercata dai curioti.

VANLOON (Giovanni), è stato uno degli autori del Fiaccola del Mare, Ved.van-

kfulen.

VANNES ovvero vennes (San), vescovo di Verdon verso l'anno 498, governò questa chiesa con velo e mori saniamente li 9 senembre 525. Egli ha dato il suo nome ad una riforma di Bens-

dettini, V.d. COUR.

1. VANNO ovutro vanNIUS (Valentino), tracque
nella Svevia circa l' anno
1530, e morì alla fine, del
medesimo secolo. Era Luterano, pastrore di Constedt, e
per rendersi stimabile nel proprio pariti compo e alla fine
Trattati contro la Chiesa Romana. Il più conoscitto è il
suo Jadicium de Misra, Tubinga 1557 in 8°. I vi si storza di provare col Vangelo,
2 adi provare col Vangelo,

cogli Apostoli e coi Padri la pretesa novità di questo augusto sacrifico. Cotal opera è poco comune; ed il fiete . che l' autore ha distillato in essa, la fa ricercare da alcuni curiosi . Vannio , dopo aver meritato con quest'opera il suffragio di coloro della sua comunione, ne compose un' altra sulla stessa materia sotto il seguente titolo: Missa Historia integra, 1575 in 4°, in cui lo stesso autore segue il medesimo metodo che nella precedente. Questo Trattato altresì è poco comune e ricercato non meno del primo .

VANNIO ovvere VANNI (Francesco), nato in Siena da un mediocre pittore nel 1563, divenne molto valente ne l'arte di suo padre, della quale apprese nella patria i primi principi; passò indi a Bologna in età di 12 anni, e di 14 a Roma. Sin da giovinetto aveva fatti tali progressi, che non molto dopo giunto a Roma essendo stato impiegato a travauliare nel portico del Campidoglio, nella Minerva ed in altre chiese, eccitò la gelosia del celebre Giuseppino. Erasi attaccato soprattutto alla maniera di Federico Barozzi. sd allo studio delle di lui opere e di quelle del Correggio il Vanni fu debitore prin-

cipalmente di quel colorito vigeroso e di quel morbido e gra-21050 tocco di pennello, che osservasi ne'suoi quadri. Dotato d'un fecondo ingegno inventava facilmente, e metteva molta correzione ne' suoi disegni. I soggetti di divozione, siccome confacenti alla sua soave morigeratezza ed al suo religioso carattere, erano quelli, che più gli piacevano, e ne'quali meglio riusciva. Egli facevasi amare da tutti: il cardinal Baronio fu suo protettore, e facevane un conto particolare. Vanni erasene ritornato a Siena, ed a suggerimento appunto di questo porporato fu richiamato a Roma da Clemente VIII . per dipingere in S. Pietro il quadro di Simone il Mago, uno de' suoi grandi capi-d' opera, per cui, oltre le altre ricompense, gli fu conferito dal pontefice il titolo di cavaliere dell'ordine di Cristo. Questo illustre artefice ebbe altresì l'onore, di avere per compare o padrino Fabio Chigi . che poi fu papa Aleffandro VII, dal quale fu ricolmato di beneficenze. Fu congiunto in intima amicizia col celebre Guido-Reni, e per di lui mezzo venne impiegato in Roma presso Il cardinale di S. Cecilia. All' eccellenza de' suoi talenti accoppiava molta coguizione nell'architettura e nella meccanica . I suoi disegni sono sul gusto del Barceta : ve ne sono a penna, coll'in-chiostro della Cina, e collapis rosso. Ha pure intagliati alcuni rami ad acqua forte . Il quadro di S. Cecilia nella chiesa di questa santa, ed il Criflo morto nella Chiesanouva sono parimenti tra' suoi capi d' opera . Egli morì in Roma nel 1609 in età di a6 anni.

VAN-OBSTAL (Gherardo ), scultore nativo di Anversa, cessò di vivere nel 1668 in età di 73 anni, nell' esercizio della carica di rettore, di cui era stato provveduto nell' accademia reale di pittura e di scoltura di Parigi. In occasione che questo eccellente artefice ebbe giudiziale controversia con una persona; che gli oppose la prescrizione per non pagargli un certo lavoro, Lamoienon avvocato-generale sostenne con molta eloquenza, che le arti liberali non erano soggette al rigore di una sì fatta legge . Van-Obstal aveva un talento sublime pe' bassi-rilievi, e travagliava a tutta perfezione l'avorio.

\* VAN-OORT ( Adamo), nacque nel 1557 in Anversa da Lamberto VAN-OORT di Amersfort, uorno, di non infimo meriro nella pittura, scoltura, architertu-

ra, prospettiva, ed anche nell'intaglio in rame. Adamo. nato con uno spirito vivaçe e pronto, in brieve profittò molto nella sauola del padre. e divenne valente pittore non poco superiore al suo maestro. Riusciva bene ne' soggetti storici , nel ritratto e nel paesaggio, ed a misura che cresceva · la sua riputazione, gli si affidavano opere più considerevoli . Ebbe la gloria di dare le prime lezioni al celebre Rubens; ma questo giovine non si trattenne · lungamente nella scuola d'un inaestro, il di cui carattere non confacevasi guari alla sua indole dolce e morigerata. Van-Oors era non solamente collerico ed impetuoso, ma anche dato al libertinaggio : non si parlava in tutta la città che de' di lui amorosi intrighi. Finalmente si attaccò ad una giovine molto ricca, dopo averle fatta lungamente la corte la sposò. Suo suocero facoltoso commerciante amava molto le persone di talento, e perciò di buon animo dava alia figlia ed al genero copiosi soccorsi. Quindi Adamo uscì dal numero di coloro, che Saint Euremont chiamata illustri necessittosi, quali sono per lo più i poeti ed i pittori. Van-Oort morì in Anversa nel 1641 in età di 84 anni : lasciando consi-

derevoli sostanze. Scorgesi un grande ingegno nelle sue composizioni: era buon colorista, e dava alle sue figure bei caratteri ed un' espressione viva. I suoi quadri sono molto ricercati: il suo S. Girolamo nel deserto, ed il suo S. Antonio nella grotta sono

capi-d'opera.

. VAN ORLAY ( Bernardo ), pittore, natio di Brusselles, morto nel 1550, ebbe per maestro il celebre Rafaello. Questo pittore ha fatti molti quadri, che ornano le chiese della sua patria e delle Fiandre. L'imperatore Carlo-Quinto gli fece fare molti disegni di tapezzerie; ed a lui parimenti dal papa e da varj altri sovrani veniva ingiunta la cura delle tapezzerie, che venivano eseguite sui disegni di Rafaello e di altri grandi maestri. Quando questo pittore aveva da fare qualche quadro di conseguenza, stendeva de' fogli d' oro sull' impressione della tela, e vi dipingeva sopra; lo che non ha contribuito poco a conservare i suoi colori freschi, ed a dare ai medesimi in certi luoghi molta lucidezza. prattutto è stato eccellente in rappresentar cacce.

I. VAN-OSTADE (Adriano ), pittore ed incisore, nato in Lubecca nel 1610 , passò giovinetto ad Harlem I

3 per

per istudiare la pittura, ed essendosi renduto molto abile . ivi si stabilì . Esercitò lungo tempo la sua arte in questa città con molta riputazione e buon successo; ma nel 1672 intimoritosi per l'avvicinamento delle truppe francesi, risolvette di ritornare al suo paese, a fin di mettersi al coverto dagli avvenimenti della guerra. Giunto ad Amsterdam per imbarcarsi, ivi trovò un dilettante di pittura, che l'impegnò a prendere alloggio nella di lui casa . Adriano quadagnato dalle cortesi maniere del suo ospite benefico, depose il pensiere di continuar il viaggio, e travagliò indi vari anni a fare quella bella serie di disegni colorati, che passò poi nel gabinetto di Giona Witzen . Leli morì in Amsterdam nel 1685 di 75 anni, molto compianto da tutti gli amatori dell'arre del disegno. Viege appellato comunemente il Buon Oltade per distinguerlo da suo fratello . I suoi quadri rappresentano ordinariamente le parti interne di Cucine, Tratterie, Taverne, Ofterie, Cantine, Abitazioni rustiche, e Scuderie. Quest' artista aveva una perfetta intelligenza del ch'ar-oscuro, il suo tocco è leggiero e spiritosissimo. Ha espressa la natura con una verità piccante : ma il suo

gusto di disegno è rozzo, e le sue figure sono alquanto

corre «

II. VAN-OSTADE ( Isacco ), fratello dei precedente e suo allievo, travagliò ue'lo stesso genere, che suo maestro; ma i suoi quadri sono molto inferiori e di minor prezzo.

VAN-RYN , Ved. REM-

BRANT .

VAN-SWIETEN ( Gherardo ), nato a Legien li 7. maggio 1700 di genitori Cattolici, fu allievo di Boerhaave . ed un allievo distinto . Appena conseguita la laurea comincò a dar lezioni, che in seguito vennero attraversate per opera degl' invidiosi sotto il pretesto di religione da essi allegato ai magistrati . Allora gl' Inglesi gli esibirono un asilo; ma eg i amò meglio di recarsi a Vienna, o e l'imperatrice-regina lo ch amb nel 1745. Per altro eali non vi ando che a condizione di non cambiare in conto alcuno il suo genere di vita e nemmeno il suo vestiario. Comparve per lungo tempo alla corte co'capelli stesi e senza manichetti; per indurlo finalmente a portare questo piccol ornamento, fu d'uopo che l'imperatrice gliene presentasse un pajo ricamato di sua propria mano . Van-Swieten professo

la medicina in Vienna sino all' anno 1753 con uno straordinario successo. Gli stranieri accorrevano in folla alle sue lezioni; e l'esattezza, con cui esaminava le prove de' candidati, non fece che aumentarne il numero. Nel tempo stesso che insegnava la medicina dalla cattedra, l'esercitava anche in pratica. L' imperatrice avevalo nominato suo medico primario: posto, che gli portava in conseguenza quello di bibliotecario e di direttore generale degli studi de' paesi ereditari . In questi due posti mostrò la fierezza, la rigidezza e l'inflessibilità, che formavano il suo carattere. Ma a questi difetti appunto, a' quali accoppiava un grande zelo ed una grande attività, l'Austria è debitrice del buono stato, in cui si troyano la medicina e la chirurgia in quelle contrade. Merce le di lui cure si formarono quegli abili medici, che presentemente fioriscono in Vienna. Furono estirpati tutti gli abusi, proscritti i cattivi soggetti, tratte dalla oscurità le persone di merito. Fu per lungo tempo di parere contrario all' inoculazione; ma poi un più maturo esame gl' ispirò sentimenti più favorevoli per questa pratica, tanto salutare colle debite precauzioni,

e che non è nocevole se non per la negligenza di coloro . che amministrano la cura del vaiuolo. Van-Swieten mostrò non minore sagacità nella medicina dell' animo che nella corporale. La sua carica bibliotecario davagli censura de' libri : egli proscrisse implacabilmente i cattivi : quindi alcuni Francesi lo trattarono da Tiranno degli Spiriti e da Assasino de corpi. Ma ciò, che vi ha di vero, si è, che Van-Swieten, inaccessibile ad ogni motivo estraneo a quello del publico bene, operò tutto ciò con discernimento, e proscrisse il male senza verun riguardo nè ai nomi nè ai talenti. Non si servì del suo credito alla corte, se non per procurare ai dotti ed a coloro . che volevano divenitli, tutt' i soccorsi necessari. Attaccato principalmente all'arte di guarire, mostrò in questo genere una decisa superiorità. Una delle sue cure più sorprendenti fu quella dell' imperatrice nel 1770. Questa principessa ebbe il vajuolo in seguito di varie altre infermità è si trovò nel più gran pericolo. Vi abbisognavano gli ajuti dell'arte e di un' arte sublime : Van-Swieten gl' impiegò, e la guarigione della principessa fu riguardata come un miracolo. Quest'

st' abile pratico dilatò i confini della medicina co' suoi dotti Commentaria in Hermanii Bærhaava Aphorismos de cognoscendis O curandis mor. bis, Parigi 1771 e 1773 vol. 5 in 4°. Varie parti di quesia grande opera sono state tradoite in francese. M.PAUL ne ha traslatate le Febbri intermittenti, 1766 in 12; le Malattie de' Fanciulli, 1769 in 12; il Trattato della Pleurisia, in 12; e M. Louis gli Aforismi di Chirurgia, 1748 vol. 7 in 12. Si era parimenti cominciata una Versione degli Aforismi di Medicina, 1766 vol. 2 in 12, che non è stata continuata. Van-Swieten ha dato altresì un Trattato della Medicina delle Armate, in 12. Questo dotto medico amato e rispettato morì li 18 giugno 1772. Ha lasciati due figli, l'uno impiegato nelle ambasciate, e l' altro uditore de'conti in Brusselles.

\* VAN-TULDEN (Teodoro), pittore ed incisore, uno de' migliori allievi di Rubers, nato in Bois-le-Duc circa l'anno 1620, ha dipinta la storia con buon successo. Ma il suo gusto portavalo a rappresentare Fiere, Mercari, Feste di villa &c., ed in questi soggetti atti a divertire dava molta azione alle sue figure. Si ammirano

parimenti la bella disposizio-. ne de' suoi quadri di storia, la correzione del suo disegno, e la sua intelligenza del chiaroscuro. Questi vari pezzi sono stati poscia interamente ritoccati. Van-Tulden era d' un carattere compiacente, ed aveva un ingegno fertile : qualità, che facevano sovente ricorrere a lui per avere de' suoi disegni . I suoi quadri sono pieni di figure tutte in movimento, che inspirano giovialità: quelli, che trattano di storia, senza uscire dal gusto fiammingo, sono disegnati correttamente e ben disposti. Si recò a Parigi nel 1633, espressamente per dipingere il coro de' Maturini, e ne intagliò egli stesso i rami ad acqua forte in 24 pezzi. Intagliò pure nella stessa maniera le Fatiche di Ercole dipinte da Niccolò nella galleria di Fontainebleau, ed alcuni pezzi originali del suo maestro Rubens. Ritornò a Bois-le-Duc, dove viveva ancora nel 1662; ma non si sa l'anno della sua morte.

VAN-TYL, Ved. TYL.

\* VAN-UDEN (Luca),
nato in Anversa nel 1595,
prese le prime lezioni di pittura da suo padre, che, sebbene mediocre artista, nulladimeno era pittore della regina d'Inghilterra. Luca col
suo gusto e col suo ingegno

seppe in brieve farsi largo da se, e si formò uno stile grande e luminoso, che lo haposto nel novero de'più celebri dipintori di paesaggio . Un tocco leggiero, elegante e preciso caratterizza la sua maniera: egli dava molto lustro e risalto a' suoi cieli; le situazioni de' suoi paesaggi sono piacevoli e varie. La vista si perde nelle lontananze, che ha saputo rappresentare : si crede di vedere gli alberi agitati dai venti: figurine perfettamente disegnate danno un nuovo pregio alle sue opere. Questo valente arrista alzavasi pria dell'aurora e recavasi ogni giorno alla campagna, per cogliere que' passaggieri e sì rapidi momenti degli effetti della natura, che formano la vera scuola de' paesisti. Il celebre Rubens impiegavalo sovente a dipingere i fondi ed i paesaggi de' suoi quadri; ed allora Van Uden prendeva il gusto ed il tuono del colorito di questo pittore, di maniera che tutto sembrava essere fatto dallo stesso penneilo. Van-Uden cessò di vivere circa il 1660 di 65 anni, senza che abbia potuto . sapersi, se avesse moglie, se lasciasse figli ed allievi, ed in qual luogo seguisse la sua morte.

VAN-VELDE, Ved. l'ar-

ticolo VELDE. I. VAN. VIANE (Francesco ), nato a Bresselles nel 1614, prese in Lovanio la laurea di teologia, e divenne presidente del collegio fondato dal papa Adriano vi . cui fece brillare di un nuovo splendore. L' università lo spedì in deputazione a Roma nel 1677, unitamente al P. Lupi Agostiniano, a fine, d'ivi insistere per la condanna di molte proposizioni rilassate. In effetto essi ottennero un decreto dell' Inquisizione, che condannò 65 di queste proposizioni . Appena furono ritornati, che vennero accusati alla corte di Madrid d'insegnare eglino stessi varie proposizioni contrarie allo stato ed alla religione. Ma il papa Innocenzo xi fece scrivere alla corte di Spagna in loro favore nel -1680 e 1681 dal suo nunzio. ed il colpo, che voleva scagliarsi contro di essi, fu frastornato. Questo dottore, il primo dell' università di Lovanio, che siasi opposto al sentimenti della Probabilità. morì nel 1693, riguardato come un modello di virtà . Le sue opere sono : I. Tra-Status triplex de ordine Amoris, in 8° . II. Un Trattato de Gratia Christi, che non è stato impresso.

II. VAN-VIANE (Mat-

teo ), fratello del precedente, licenziato della facoltà di Lovanio, morto in questa città nel 1663 di 40 anni, ebbe la confidenza dell' arcivescovo di Malines. Non si conoscono di lui che due scritti. L'uno è la Proibizione de' libri di Caramuel fatta dall' arcivescovo di Malines nel 1655; l'altro è intitolato : Juris naturalis ignorantia Nositia: Quest'opera è stata tradotta in francese da Nicole, che vi ha aggiunto una prefazione e varie note.

VANUCCHI ( Andrea del Sarto ), Ved. xI. AN-

DREA .

VARANANE, Ved. i.. PROBO .

VARANES, Ved. 1. OR-

MISDA .

\*\* VARANO (Costanza da ); una delle più illustri matrone, che fiorissero nel xv secolo, nacque nel 1,28 da Pier-Gentile della cospicua famiglia de' Varani signori di Camerino. Questa famiglia nelle vicende delle guerre civili aveva perduta la predetta signoria. Coltanza in età di soli 14 anni recitò davanti a Bianca Maria Visconti moglie del conte Francesco Shorza una orazione latina, pregandola ad ottenere conte a suo fratello Ridolfo la restituzione dell'antico dominio. Scrisse parimenti una

lunga lettera ad Alfonso re di Napoli a fin d' impegnarlo ad interessarsi pel medesimo oggetto. Fece l'una e l' altra cosa con tale ingegno e con tale spirito ed eleganza; che oltre l'essersi meritati insiniti elogi e congratulazioni, ebbe il contento di veder esaudite le sue preghiere ; sicche nel 1444 Ridelfo rientrò al possesso del predetto dominio: In tal occasione Costanza recitò un' orazione latina al popolo di Camerino, la quale unitamente alle due preaccennate ed a varie di lei Lettere è stata data, non ha molto, alle stampe dal Lazzaroni nel tom. vii delle sue Miscellance . Nel susseguente anno 1445 Aleffandro Sforza. divenuto signore di Pesaro, prese in moglie questa illustre dama da lui teneramente amata, e che gli venne poi rapita da immatura morte nel 1460 in età di 32 anni . Quantunque essa venga sommamente commendata, anche per la sua grande facilità nel verseggiare, specialmente latino, nulladimeno le accennate orazioni ed epistole sono l'unico monumento rimastoci del di lei sapere. Esse, a dir vero, non sono scritte con grande eleganza; ma riguardo al tempo, in cui furono composte, ed all' età di Costanza, non sono immeri-

tevoli degli straordinari encomi, che allora riportarono. - Figlia di questa princivessa fu Battifta data in isposa nel 1459 a Federico duca d' Urbino, e morta in età di so i 27 anni non anche compiuti nel 1471 . Essendo stata allevata presso il duca Francesco Sforza questa giovane principessa, in età di 14 anni recitò publicamente in Milano un' elegante orazione latina con istupore di tutti : Restituitasi a Pesaro non passava ambasciatore, principe o cardinale, ch' ella nol complimentasse in latino, e per lo più all' improvviso. Narra il vescovo Giannantonie Campano, nella di lei Crazion funebre da lui recitata, che, mentr' era già duchessa d' Urbino, aringò con tale eloquenza innanzi al pontefice Pio it, che questi, henchè dottissimo ed eloquente anch' egli; protesiò di non aver forza a risponderle ugualmente.

\* VARCHI (Benedetto) nacque in Firenze nel 1502 di una famiglia originaria di Fiesole. Suo padre, ch'era cansidico, avendo creduto di scorgere in questo suo fanciulio un tardo e stupido ingegno, applicollo dapprima al treffico; ma poi, veggendo svilupparsi in lui i talenti ed il gusto per le scienze,

lo mando a Padova, ove profittò molto negli studi dell'amena letreratura. In seguito lo fece passare a Pisa . acciocchè ivi si applicasse alle leggi, disegnando di farne un valente giureconsulto : Benedetto, sinche vise il padre. docilmente ubbidì, benchè di mal animo, ma appena fui padrone di se stesso, che gittati per sempre i libri legali, tutto si rivolse alle amene lettere latine e toscane ; come pure ad apprendere la greca lingua: Sebbene immerso ne' suoi favoriti studi : non sepoe nientemeno guardarsi dal prender parte nelle guerre civili; e quindi, avendo seguita la fazione contraria a queila de' Medici, che prevalse, fu esiliato: Recatosi perciò a Venezia, poi a Bologna, indi a Padova e di là di nuovo a Bologna, più anni in queste due ultime si trattenne, coltivando gli studi e godendo dell' amiciza di molti vomini dotti, tra' quali singolarmente il Bembo. M duca Cosimo i de' Medici . mosso dalla fama del Varchi. lo richiamò a Firenze, e gli diede l'incarico di scrivere la Storia delle ultime rivoluzioni di questa città, assegnandogli perciò una conveniente pensione. Mentre egli stava in ciò occupato, alcuni informati, che nella sua sto

storia il Varchi non era troppo ad essi favorevole, assalitolo in tempo di notte, gli diedero molte pericolose ferite. Nulladimeno egli guarì, e con rara moderazione non volle mai palesare gli autori di tale delitto, benchè gli fossero noti. Il papa Paulo 111 cercò di averlo a Roma, per affidargli l'educazione de suoi nipoti; ma egli, sapendo, che ciò sarebbe spiacciuto al duca suo sovrano, ricusò le vantaggiose offerte del predetto pontefice. In ricompensa di quest'atto generoso, ed in premio delle continue erudite di lui fatiche, Cosimo gli fece conferire la ricca prepositura di Montevarchi, ed egli allora prese gli ordini sacri; ma quando dopo qualche tempo voleva trasferirvisi, sorpreso da un accidente apopietico finì di vivere nel 1565 in età di 63 anni. In tempo che dimorò in Padova era stato uno de' principali membri dell' accademia degi' Infimmati, e dicesi, che ivi pure fosse professore di sofia morale. Era uomo sommamente infaticabile, nè vi fu classe alcuna dell' amena letteratura, ch' egli non coltivasse e non illustrasse con qualche sua opera. = Var-,, chi (. dice Niceron ) è. stato " uno de' sostegni della lin-, gua italiana, ed ei la par-

" lava con tanta grazia e leg-", giadria, che gl' Italiani " hanno detto, che se Giove " avesse voluto parlare italia-,, no, li Sarebbe servito di quel-, la del Varchi. Aveva in oltre l'aria grande e la voce così piacevole, che allettava i suoi uditori, allorché parlava in pubblico. " Del rimanente era un tene-", ro amico, che nulla possedeva, di che i suoi ami-,, ci non potessero disporre " al pari di lui. La sua li-, beratità verso di essi lo ha " posto sovente alle strette; ,, ed egli non ha sempre avu-" to il piacere di trovarli " in tempo ch' era in biso-" gno, così riconoscenti, come avrebbe desiderato. Sci-, pione Ammirato e Lirenzo Crasso dopo di lui hanno " preteso, che le sue buone " qualità fossero oscurate da grandi ditetti . La rozzez-, za, di cui lo accusano, vie-, ne confermata dal Razzi. Per ciò che riguarda l' osti-" nato attaccamento alle pro-" prie opinioni, e le infami " dissolutezze, che gli rim-" proverano, essi verisimil-" mente hanno prestata trop-, pa fede a ciò, che ne hanno detto i suoi invidiosi " ed i suoi nemici. Vi ., possono almeno contrappor-,, re le lodi, che gli hanno da-" te multi autori = . Le ope-

re da esso lasciate sono : I. La Storia Fiorentina, ovvero Storia delle cose più effervabili accadute al suo tempo, principalmente in Italia ad in Firenze, impressa per la prima volta colla data di Colonia 1711 in f: edizione molto stimata. Questa storia contiene varie curiose particolarità circa la rivoluzione, che condusse Alessandro de' Medici sul trono di Firenze, e circa il regno di questo principe. Secondo i compilatori del testo Francese, l'autore scrive con una libertà, che partecipa di licenza, e sebbene avesse presa la penna per ordine di Cosimo de' Medici, non usa riguardo a questa casa. Più sensato e più autorevole sembraci il giudizio dell'ab: Tiraboschi, dove dice . = La , Storia Fierentina del Var-,, chi, la quale non compren-.. de che lo spazio dal 1527 " al 1538, è nondimeno ., molto voluminosa; ed egli " è tacciato, non senza qual-, che ragione, di una ecces-" siva lunghezza, e di uno , stile diffuso, languido e ,, spesso anche intralciato . " Più grave e più difficile a , discolparnelo è l'accusa di , una troppo aperta adulazione pe' Medici suoi si-,, gnori ; ed ei fa conoscere , ben chiaramente, che rice-, veva da essi stipendio, e

" che aveva venduta loro la .. sua penna. Mostrasi ancor " troppo facile nell' aderire a ", certi popolari racconti 🗀 . II. L' Erculano, cioè Dialogo , nel quale si raziona delle linque, ed in particolare della Toscana e della Fiorentina, Firenze, pel Giunti 1570 : prima e rara edizione di quest'opera stimata, la quale fu poi ristampata, Firenze 1730 in 4° e Padova 1744 vol. 2. in 8°. Anche queste due edizioni sono molto pregiate; prima perchè arricchita colle illustrazioni di monsignor Bottari, che pure vi ha premessa la Vita dell' autore: la seconda perchè uscita dai celebri torchi del Comino. III. Le Orazioni, ovvero Lezioni lette pubblicamente nell' accademia Fiorenina sopra diverse materie poetiche e filosofiche. Firenze pel Giunti 1590 in a . IV. Traduzione della Consolazione di Boezio Severino. Firenze 1551 in 4° . V. La Succera, commedia, Firenze 1559 in 8° . VI. I Capitoli, o sieno Poesie burlesche, impresse con quelle del Berni. del Mauro &c. , e soppresse a motivo della loro oscenità: nulladimeno questa raccolta fu poi ristampata in Firenze 1548 e 1555 vol. 3 in 8°. VII. Lettura fopra un Sonetto della Gelosia di Monsigner Bella Casa, Mantova 1545

in 8°. VIII, Sonetti, Firenze 1555 e 1557 tom. 2, che ; si legano in uno in 8°. I sonetti del Varchi sono molto stima-i. IX. Scnetti Spirituali con alcune proposte e risposte di diversi eccellentissimi ingegni, Firenze pel Giunti 1573 in 4°. Questi Sonetti non sono compresi nell'edizione sopra enunziata sotto il num. viii.

I. VARENIO (Augusto), teologo Luterano, nato nel ducato di Luneburgo nel 1620, morto nel 1684, si rendette abile nella lingua ebraica. Viene riguardato in Alemagna dopo il Buxtorfio, come quello tra tutt' i Protestanti, che abbia portato più lungi lo studio della scienza dell' idioma ebraico e de' suoi accenti . Sapeva a memoria tutto il testo ebreo della Bibbia, e parlava più facilmente ( per quanto dicesi ) questa lingua che la sua propria. Vi è di lui un Comentario sopra Isaia, ristampato a Lipsia nel 1708 in 4, e lasciò pure altre opere, stimate da quelli del suo partiro.

II. VARENIO (Bernardo), Olandese ed abile medico, di cui vi è una Descrizione del Giappone e del regno di Siam, Cambridge 1673 in 8°. Ma è più conosciuto per la sua Geografia, che ha pet titolo: Geographia universalis, in qua affectiones generales

Telluris explicantur, Cambridge 1672 in 8 . Fu poi ristampata col titolo: Geographia Generalis . Adjecta est Appendix precipua Recentiorum inrenta ad Geopraphiam spectantia continens a Jacobo Jurin, Cambridge 1712 in 8 : la qual edizione è la migliore di tutte e poco comune. Questo libro contiene molti problemi geografici; ma non ostante è meno utile in ciò, che concerne la pratica di questa scienza. Newton lo giudicò degno di essere traslatato nella sua lingua, e di ornarlo egli stesso di varie note, alle quali in seguito Jurin ha aggiunte le sue. Appunto su questa traduzione inglese è stata fatta da M. de Pui/seux la sua versione francese, Parigi 1755 in 4 vol. in 12 . Questa è una buona Geografia generale fisica.

VARENNE (La), Ved.

FOUQUET .

VARENNES (Giacomo Filippo de ), licenziato della Sorbona e cappellano del re di Francia, è autore del libro intitolato Gli Ulmini, a vol. in 12-, di cui vi sono tre o quattro edizioni. Vi si trovano verità ben espresse, moralità solide, ed un gran numero di tratti di spirito; ma molte trivialità e luoghi comuni.

VARET ( Alessandro ),

Rac-

nacque a Parigi nel 1631 . Dopo avere fatti gli studi di teologia nelle scuole della Sorbona, viaggiò in Italia. Fatto ritorno in Francia si applicò allo studio della sacra Scrittura ed alla lettura di sant' Agostino. Il suo merito lo fece eleggere da Gondrin arcivescovo di Sens per suo vicario generale. Non accettò egli un tale posto che a grave stento, e ricusò tutt' i benefici, che il suo benefattore avrebbe voluto conferirgli. Dopo la morte di questo prelato si ritirò nella solitudine di Porto-Reale de' Campi, ove morì nel 1676 di 43 anni. Vi sono di lui: I. Un Trattato della prima educazione de' Fanriulli, in 12. II. Difesa della Relazione della pace di Clemente IX, in 2 vol. III. Lettere spirituali, in 3 vol. piene di unzione. IV. Difesa della Disciplina di Sens circa la Penitenza publica, in 8°. V. Prefazione della Teologia morale de' Gesuiti. impressa a Mons nel 1666, e quella, che trovasi al prinpio del primo volume della loro Morale pratica. - Non si ha da confondere con Francesco varet suo fratello, autore di una Traduzione francese del Catechismo del Coneilio di Trento.

VARGAS, Ved. 11. PE-

REZ.

I. VARGAS (Alfonso), religioso Agostiniano natio di Toledo e dottore di Parigi, venne fatto vescovo d'Osma, poi di Badajox, e finalmente arcivescovo di Siviglia, ove morì verso l'anno 1366. Vi sono di lui diversi Commentari sopra il primo libro del Maestro delle Sentenze, che aveva dettato in Parigi nel 1345, Venezia 1490 in f.

II. VARGAS (Francesco), giureconsulto Spagnuolo, possedette varie cariche di giudicatura sotto i regni di Carlo Quinto e di Filippo II. Spedito á Bologna nel 1548, protestò in nome dell'imperatore contro la traslazione, che volevasi fare del concilio di Trento, alla predetta città di Bologna; e due anni dopo assistette al medesimo concilio in qualità di ambasciatore di Carlo v. In seguito Filippo 11 lo spedì a risedere in Roma in luogo del suo ambasciatore ordinario. Restituitosi in Ispagna fu nominato consigliere di stato. Ma final. miente, disingannato circa 1 piaceri del mondo e le speranze della corte, si ritirò nel monistero di Cissos presso Toledo. Le opere da esso lasciate sono: I. Un Trattato in latino Della giurisdizione del Papa e de' Vescovi, in 4º. II. Varie Lettere e Memorie riguardanti il concilio di

di Trento, che da le Vassor furono publicate in francese nel 1700 in 8. Vi si trovano molti tracti contro quella sacra assemblea, e contro i soggetti, che la componevano. Morì verso il 1560. -Non si deve confondere con un altro giureconsulto Giovanni VARGAS, uno de'membri del consiglio de' tumulti stabilito dal duca d' Alba nel 1568 ne' Paesi-Bassi, per reprimere i Protestanti. Questo stravagante legista si annunciò nel publico ( dice l' abate Pluquet ) col seguente ragionamento: = Tutti gli " abitanti di queste provin-., cie mericano di esser ap. , piccati : gli Eretici per a-, ver saccheggiate le chiese, " ed i Cartolici per non a-" verle difese = .

\* III. VARGAS ( Luigi di ), pittore spagnuolo, nacque in Siviglia nel 1528, ebbe sin da fanciullo una grande inclinazione per l'arte del disegno, ed il desiderio di perfezionarsi in essa lo trasse ancor giovinetto in Italia. Dopo aver ivi travagliato per sette anni colla maggior assiduità, studiando soprattutto le opere di Pierino del Vaga, contento de'suoi progressi, credette di essere bastantemente in possesso del buon gusto italiano, onde ritornò alla sua patria. Ma, avendo quivi ritrovati Antonio Flores e Pietro Campana pittori fiamminghi di molto a lui superiori in abilità, se ne rammaricò talmente, che ben presto ritornò in Italia fare nuovi studi con maggior impegno, e vi si tratteune altri sette anni. A capo di questo tempo Vargas, che allora contava circa 28 anni di età, non ebbe più rivali, che gli dessero timore; ed egli pure fu cagione che Matteo Perez de Alezio celebre pit- . tore, per evitare il paralello con lui, si ritirasse da Siviglia, ove Vargas aveva fatto ritorno. Non avendo più emoli, divenne il primo pirtore nella sua patria, e allora in avanti non si ricorse che a lui per le opere di grande rilevanza. Le pitture, che fece nella cattedrale e nel palagio arcivescovile di Siviglia, mostrano l' eccellenza del suo pennello sì a fresco che ad olio. Il celebre suo quadro di Adamo ed Eva passa per un capo-d'opera; e quando Alezio, che aveva fatto nella stessa chiesa il famoso S. Cristoforo, vide il predetto quadro di Vargas, esclamò: vale più una gamba di Adamo, che tutto il mio San Cristoforo: questa è una gamba dipinta in iscorcio, e che fa un mirabile effetto. Vargas riusciva eccellente non memeno nel ritratto, che nella storia. Accoppiava ai più felici talenti le virtù austere del Cristianesimo: rinchiudevasi sovente in un cataletto, ed esercitava sopra di se stesso tali austerità, che si volle, essergli stato da esse affrettato il termine de' suoi giorni. Morì in Siviglia nel 1500 in età di 62 anni.

VARIGNON (Pietro), Varignonius, prete, nacque in Caen nel 1654 da un architetto imprenditore, cioè uno di quelli, che intraprendono a far le fabbriche a cottimo o partito; e nel veder disegnare da suo padte degliorologi a sole, sviluppossi il suo gusto per le scienze sublimi. In seguito, essendogli venute alle mani le opere di Descartes, fu colpito da questa nuova luce, che allora spandevasi in tutto il mondo pensante, le lesse con avidità, e concepì un' estrema passione per le matematiche. L' abate de Saint-Pierre ebbe occasione di conoscerlo, gustò i di lui talenti, gli fece una pensione di 300 lire, lo condusse con lui a Parigi, e lo albergò nella propria casa. Varignon dedicossi tutto interamente allo studio delle matematiche: i suoi successi in questo genere gli procurarono un posto di socio nell' accademia delle scienze e di Tom. XXVI.

professore di matematica nel collegio Mazarini. Era stato ammesso nell' accademia di Be:lino nel 1711, in vista della sua gran riputazione . Morì all' improvviso li 22 dicembre 1722. Il suo caractere era semplice, quanto poteva richiederlo la sublimità delle sue cognizioni. Le sue maniere di operare, netre., sincere, anche nella stessa buona opinione che aveva di se, scevere da ogni sospetto d'interesse indiretto e nascosto, avrebbero bastato esse sole per giustificare la provincia, in cui egli era, dat rimproveri, che ordinariamente le vengono fatti. Non ne conservava egli che un sommo timore di compromettersi, ed una gran circospezione nel trattare cogli uomini, de' quali il commercio effettivamente deve sempre temersi. Non ho mai veduto (dice Fontenelle ) alcuno, che avesse più coscienza: voglio dire. che fosse più applicato ad appagare esattamente il sentimento interno de' suoi doveri, e che si contentasse meno di aver soddisfatte le ap parenze. La sua fede non era guari restata indebolita dalla sua filosofia; anzi egli cercava in questa il modo di rassodare sempre più la sua credenza. In una Raccolta circa l' Eucaristia, Ginevra 1730,

trovasi un' opera di Varignon, per provare, che un' Anima può animare molti Corpi, e che un Effere materiale , per piccolo che jia , può contenere un Corpo umano. Possedeva la viriù della riconoscenza nel più alto grado, Faceva il racconto di un beneficio ricevuto con maggior piacere, di quello che avrebbe provato il più vano benefattore a dettagliario. Vi sono di lui : I. Un Progetto d'una nuova Meccanica, 1687 in 4°. Il. Nuova Meccanica ovvero Statica, Parigi 1725 vol. 2 in 4º. Questa è l'esecuzione del progetto precedente, e secondo Saverien vale meno dello stesso progetto. III. Nuove Conketture circa la Gravità, 1692 in 12. IV. Elementi di Matematica, 1731 in 4° . V. Vari altri Scritti nelle Memovie deil' Accademia delle Scienze. Nelle sue opere, dice Fontenelle, egli procura di metter tutto nella più gran luce. Egli non risparmia, come fanno talvoita i grandi scrittori, la fatica di una mecodica disposizione, nè cerca la gloria di comparire profondo a forza di arditi sott' intesi: Era ottimamente versato nella storia della geometria; e questa cognizione storica servì ancora a renderlo più chiaro e più esatto ne' suoi scritti. Queste due qua-

lità erano quelle, che dominavano più in Varignon ; ma mancavagli alquanto il talento dell'invenzione, che si apre nuove vie, ovvero ap-

piana le antiche.

VARILLAS (Antonio), nato a Gueret nella Marche superiore, nel 1624, fu incaricato dell' educazione del marchese di Carmain, ed eseguì una tale incombenza con applauso. In seguito recossi a Parigi; dove si abbandonò tutto alla storia. Gastone di Francia duca d'Orleans l'onorò del titolo di suo storiografo, e gli procuro un posto nella biblioteca del re nel 1655. Ivi travagliò egli con molta assiduità sino al 1662, in cui ottenne una pensione di 1200 lire, della quale poscia Colbert lo fece privare . Harlay arcivescovo di Parigi gliene procuiò un'altra dalla parte del clero di Francia. Questo autore morì li 9 giugno 1696, lasciando molti legati pii, uno de' quali servì a fondare il collegio de' Barnabiti in Guerat. Egli visse sempre da filosofo, semplice nelle sue vesti e ne' suoi mobili, benchè per altro fosse agiato. La solitudine, in cui visse, lo fece cadere in alcune bizzarrie: egli diseredò uno de' suoi nipoti, perchè non sapeva l' ortografia. Tutte le sue opere riguardano la sto-

storia moderna di Francia e di Spagna, e quella dell'Eresie degli ultimi secoli. La sua Storia di Francia comprende in 15 vol. in 40 una serie di 176 anni , dalla nascita di Luigi XI nel 1523 sino alla morte di Enrico 111 nel 1580; e comprende di più la Alinorità di S. Luigi, che forma un volume. La sua Storia delle Rivoluzioni accadute in Europa in materia di Religione comparve in Parigi dal 1686 al 1690 in 6 vol. in 4º, e dal 1687 al 1690 in 12 vol. in 12. Di 95 libri, de' quali una tale opera doveva essere composta, Varillas non ne publico che i trenta primi. Comincia il suo racconto nel 1374, e ciò, ch'è dato alle stampe, termina al 1500. Ma egli l'aveva protratta sino alla morte del conte de Montrose decapitato in Inghilterra nel 1650; di maniera che ciò che resta da stamparsi, comporrebbe due volte altrettanti volumi, quanti sono i già stampati. Ecco ciò, che ha premesso al primo volune. = Io ho rica-" vata quest' opera indifferen-, temente dai libri manoscrit-, ri e stampati degli autori , Cattolici e de' Protestanti. " Mi sono servito de' precisi termini di questi, quan-" do gli ho trovati abbastan-.. za sinceri per non soppri-

., mere o non svisare le , più importanti verità e " solamente ne' casi di loro mancanza sono s'a'o co-"tretto di ricorrere ai Cat-,, tolici . = Mafgrado una tale protesta , Larroque , uno de' di lui critici, assicu-a di non yedere nella di lai Istoria, che i nomi propri sfigurati, che fatti evidentemente falsi, che una cronologia sconvolta, finalmente che i dee romanzesche . Aggiugne, che coloro, i quali vorranno prendersi la pena di confrontare la Storia degli Ussiti di Coclheo, e la sua, non vi troveranno alcuna differenza, eccettuati alcuni nomi propri storpiati, ch' egli tronca secondo il suo costume ordinario, ed alcune falsità, sulle quali si fa forte per abbellire il suo romanzo . Allorchè quest' opera venne alla luce . vi si trovarono innumerabili errori. Menagio, avendo incontrato l'autore, gli disse: Voi avete data una Storia dell' Erefie piena di erefie : Vi sono aitresì di questo autore : I. La Pratica della educazione de' Principi, ovvero la Storia di Guglielmo de' Croy, Parigi 1684 in 4° . II. La Politica di Ferdinando il Cattolico , Parigi 1648 in 40 . III. La Politica della Casad' Auftria, in 4° ed in 12. IV. Gli Aneddoti di Firenze, in

12 ( Ved. IVONE di Chartres, alla fine ). Varillas avevaletto tanto in sua gioventù, che presto gli s'indebolì la vista. Gli venne ristabilità a forza di rimed; ma l'aveva così debole, che non poteva leggere se non in pieno giorno. Quindi tosto che il sole abbassavasi, egli chiudeva i suoi libri, ed abbandonavasi alla composizione delle sue opere, le quali dettava. In conseguenza, per quanto buona fosse la sua memoria, era difficile, che non s'ingannaise sovente, ovvero che non fosse mal inteso o mal servito dal suo s.rittore; e questa è una delle ragioni, che possono allegarsi, del prodigioso numero di shagli, ch'egli ha fatti: nomi propri sfigurati, fatti evidentemente falsi, cronologia inesatta. Ve n'è ancora un' altra, che non è si facile a perdonarsi, cioè che più attento a dare leggiadria e grazia alle sue Storie, che non ad esporre la verità, ha spes o avanzate cose atte a sorprendere il lettore; ma poscia n'è stata riconosciuta la falsità. Parimenti usa un'assai poco buona fede nel citare Memorie, che non hanno mai avuta esistenza, per accreditare aneddoti ignoti agli altri storici: diceva, che di dieci cose, le quali sapeva; avevane imparate nove nella

conversazione. Era nulladimeno solitario al maggior segno, e vantavasi di aver passati 34 anni interi, senza mai mangiare fuori della sua casa una sola volta.

VARIN, Ved. WARIN.

VARIO, Varius, poeta latino, contemporaneo di Virgilio e di Orazio, ebbe molta parte all'amicizia di questi due scrittori ed alla grazia dell' imperatore Augusto. Fu uno de' letterati, a' quali da questo pincipe venne ingiunta la revisione dell' Eneide, loro però vietando nel tempo stesso di aggiugnervi cosa alcuna. Vario, che coltivava con successo la poesia epica e drammatica, lascio alcune Tragedie, che non sono pervenute sino a noi. Si trovano solamente alcuni frammenti delle sue Poesie nel Corpus Poetarum di Maittaire .

I. VARLET ( Domenico Maria), nato a Parigi nel 1678, divenne dottore della Sorbona nel 1706, e si consecrò alle missioni straniere. Travagliò con zelo per lo spazio di sei anni in qualità di missionario nella Luigiana. Clemente xi lo nominò nel 1718 vescovo di Ascalorna, e coadjutore di Pidia de Saint-Olon vescovo di Dabilonia, che morì poco tempo dopo. Appena su egli arrivato nel luogo del suo desti-

VAR'

no, che la corte di Roma. scontenta perché aveva amministrata la Cresima ai Giansenisti di Olanda, lo sospese da ogni esercizio del suo ministero . Varlet . veggendosi inutile in Persia, si ritiro in Olanda, ove wisse col piccol gregge de' Ca tolici di quel paese edificandoli ed istruendoli. Travagliò per giustificarsi presso Innucenzo XIII ; ma non avendo potuto essere ascoltato , appellò al futuro concilio-generale, li 15 febbrajo 1723, da questa denegata giustizia e dalla bolla Unigenitus, cli'erane il pretesto . In queste circostanze il capitolo metropolitano di Utrecht elesse un arcive covo, e non avendo potuto indurre i vescovi vicini a consecrarlo , s' indirizzò al vescovo di Babilonia, che dopo aver praticate tutte le dimostrazioni di convenienza verso il papa e verso i vescovi circonvicini, consecrò il predetto arcivescovo, e fu pur egli stesso, che impose le mani a tre altri di lui successori . Questa condotta gli tirò addosso replicate censure . Varlet si giustificò con due dotte Apologie , le quale unite ai documenti comprovanti formano un grosso volume in 4'. Egli morì a Rhynswick presso di Utrecht li 14 maggio 1742, riguardato qual ribelle dai Molinisti, e come un Crifostomo dai Giansenisti.

II. VARLET ( Giacomo ), canonico di sant'Ami to di Dous, mon nel 1136. Vi sono di lui varie Lettere sotto il nome di un Ercle fia-flico delle Fiandre, indirizzate a Languet vescovo di Soissons.

I. VARO, ( Quintilio ), proconsole Romano, di una famiglia più disinta per le diverse cariche che per la sua nobiltà, fu dapprima governatore della Siria, indi della Germania . S' ided di poter guadaquare gli Alemanni mercè la dolcezza e la giustizia, e li tratili piuttosto da magistrato pieno di equità, che da visilante generale . Arminia capo de' Cherusci afferro quest'occasione per riagguistare la libertà alla sua patria . Piombo inaspetratamente sulle truppe Romane loro diede una totale sconfitta : tre intere legioni , qualche partita di cavalleria e sei coo ti furono tagliate a pezzi nell' anno o deli' era volgate . Varo rimasto già ferito, noa volendo sopravvivere alla sua disfatta, si trapassò il petro colla propr a spada . I pochi soldati , che caddero in potere di Arminio, perirono coll' último supolizio. Augujio, crudelmente affitto per una

tale disgrazia, si lasciò crescere per più mesi la barba ed i capelli ; e talvolta ne' trasporti del suo dolore pridava: VARO, rendimi le mie legioni . Siccon e Varo era nato con un carattere dolce ed un temperamento indolente, così era più atto al riposo della vita campe-tre, che alle fatiche della guerra. Amava il denaro : entrò povero nel governo della Siria, e ne uscì ricco; governò per altro con saviezza. In proposito di lui Veggasi anche l'articolo v. cassio. - Egli è differente da un altro varo (Quinto ), che riportò una segnalata vittoria contro Magone fratello di Annibale nell' anno 203 av. C. C.

VARO, Ved. ALFENO. \* VARÓLI (Costanzo), natio di Bologna, fu primo professore di chirurgia, pot di medicina nell' università della sua patria. Venne indi chiamato a Roma, ed ancor giovinetto fu scelto dal pontefice Gregorio XIII per suo medico primario. Una troppo immatura morte, che rapi questo illustre medico nel 1575 nell'età di soli '22 anni, troncò il corso ni lieti progressi, che faceva sì nella teoria che nella pratica della sua professione, ed alle speranze che aveva date di arricchire la facoltà medica

di non poche sensate ed utili opere. Ne lasciò egli un saggio nel suo Trattato generale di Anatonia, e moito più in quello De' Nervi ottici. che principalmente ha contribuito a stabilire la solida riputazione, di cui gode tuttavia. Egli fu il primo ad osservare, che i predetti ne rvi traggono la lor, origine dalla midol a allungata; come pure addito varie altre interessanti scoperte, che vengono annoverate da M. Portal, il quale fa i meritati elogi. al di lui sapere, ed osserva fra le altre cose, che le prime Memorie, publicate da M. Dedard intorno alla voce, non sono che una libera traduzione di una parte delle opere del Varoli.

VARREGE, Ved. PO-

LEMBURG . I. VARRONE ( Marco Terenzio), Varro, console Romano, era figlio d'un maccellaio, ed aveva esercitato egli pure lo stesso mestiere sotto suo padre. Sentendosi talento per qualche cosa di più elevato, si applicò al foro; e vi riusci in modo, che i suoi successi gli aprirono la strada agli onori . Ottenne successivamente questura, le due edilità, la pretura, e finalmente il consolato nell' anno 216 pria dell'era volgare. Ebbe per collelega Paslo Emilio; ma Varrone, altrettanto temerario, quanto prudente era il suo confratello, perdette per propria colpa la famosa bartaglia di Canne contro Amibale nel predetto anno 216. Allorchè ritornò a Roma, il senato ed il popolo, lungi dal chiedergli conto e improveratio d' una sosì ortibile sconfitta, lo ringraziarono, perchè non aveus disperato della fislute della Republica dopo una sì gran perdita.

\* II. VARRONE (Marco-Terenzio ), nato nell'anno 118 pria dell'era volgare, fu luogo-tenente di Pompeo nella guerra contro i Pirati, e meritò una corona navale . Sostenne anche lodevolmente varie altre ragguardevoli cariche della Republica, seguendo dapprima il partito di Pompeo. Meno fortunato in Ispagna, fu costretto ad arrendersi a Cesare ( Ved. II CALENO ); a cui divenne sì caro, che fu destinato a raccogliere la publica biblioteca, la quale dallo stesso Cesare voleva aprirsi in Roma. Dopo l'infelice morte del dittatore perpetuo, Varrone, involto anch' egli nelle comuni turbolenze, fu compreso nella proscrizione de' Triumviri ; e sebbene a grave stento gli riuscisse di camparne la vita, non potè salvare

i suoi libr:, che furono scipati e dispersi. Cessati finalmente i tumulti, si ritirò a passare il rimanente de suoi giorni fra gli studi, de' quali sempre erasi dilettato. Visse fino all'estrema vecchiaja , e Plinio il seniore narra, che Varrone in età di 88 anni continuava ancora a scriver libri . Finalntente già nonagenario cessò di vivere nell'anno 27 av. G. Cristo. Gli elogi amplissimi, con cui dagli antichi è stato onorato Varrene, ci danno a conoscere, in quale stima egli fosse : è noto il verso di Terenziano Mauro, che dice :

Vir doctissimus undecumque

VARRO . In una sua opera narra egli stesso, che giunto all' età di 78 anni aveva già scritti 490 libri, e continuò indi a vivere e scrivere tuttavia. questi libri non v'era scienza, di cui non avesse trattato: grammatica, eloquenza, poesia, testro, storia, antichità, filosofia, politica, agricoltura, nautica, architettura, la religione ancora : tutte in somma le scienze e le arti liberali ne' suoi scritti erano siate illustrate da questo grand' uomo, come può vedersi dal Catalogo delle di lui Opere smarrite, colla solita sua diligenza rintracciato e tessuto dal Fabricio . Fu egli

egli altresì il primo autore tra i Latini di quel genere di satire, che dal nome del loro primitivo inventore greco furono appellate Menipose ( Ved. MENIPPO ). Quindi Quintiliano, non solamente lo riguarda, come il più dotto tra"Romani, ma lo pone anche nel numero de' migliozi poeti satirici. Sant' Agoftino, che fu uno de' più ardenti ammiratori del sapere di Varrone, ci ha conservato il piano della di lui grande opera circa le Antichità Romane, composta di xLI libro. Di quest' opera appunto parla Cicerone, indirizzando il discorso a Varrone stesso - . , Noi eravamo ( gli dic' " egli) in addietro, come stra-, nieri, ed in certa maniera n smarriti nella nostra pro-" pria città. I vostri libri " ci hanno, per così dire, " ricondotti in casa nostra, . dandoci a conoscere chi noi , eravamo = . Dopo la distinta enumerazione, che M. Tullio fa de' numerosi scritti di questo autore, sant'Agostino, pieno di ammirazione, esclama: = Varrone ha letto " un sì gran numero di li-" bri, che reca meraviglia, ,, come abbia potuto trovare ,, il tempo di comporne egli " stesso; e ne ha composto , nulladimeno un sì gran nu-, mero, che appena si com-

" prende, che un sì grand ., uômo ne abbia potuto leg-" gere tanti =. Era difficile, che tante opere fossero scritte in uno stile elegante e pulito . Quindi il medesimo sant' Agostino osserva, che M. Tullio commenda Varrone, come uomo d'un ingegno penetrante e di un sapere profondo, ma non come uomo di molto ornata facondia e di grand' eloquenza. Varrone dedico il suo Trattato della Lingua latina a quest' oratore, e ne compose un altro delle cose di campagna, De Re rustica, il quale è molto stimato. Queste due opere in parte sono pervenute sino noi , insieme con pochi frammenti di alcune altre . Le migliori edizioni del Trattato della lingua latina ( del quale per altro de' 24 libri che ne aveva scritti, non ne abbiamo che sei, e questi ancora imperfetti ) sono quella di Venezia 1474 in f., molto rara, queila di Roma 1557 in 8', colle note di Antonio Agostini; e quella di Lione pel Grifio, 1563 in 80. Trattato De Re rustica comparve in Venezia 1472 in f., ed indi è stato ristampato più volte cogli altri autori rustici, sotto il titolo Rei rustica Scriptores, de' quali.la più stimata edizione è di Lipsia 1735 vol. 2 in 4° . M. Sa

Saburean de la Bometrie ne ha data una traduzione francese, Parigi 1771 in 8°, che forma il secondo volume dell'
Economia turele, 6 vol. in 8°. I Fraumenni turuno impressi per oura di Ausonia 1900 in 8°. Vi sono M. Tercuni Varranie opera, que superfunt, Parigi per Enrito Siefano 1573 in 8°. edizione stimata e poco comune.

III. VARRONE ( Tetenzio IL GALLO ), poeta latino ne' tempi di Gialio Cesare, venne appellato Gallo, perche era nato nella Gallia, cicè nella provincia Narbonese, e precisamente in Atace situata sul fiume Aude, e perciò fu anche detto A:aci 10. Compose un poema De bello Sequanico; e pose altresì in versi latini il poema greco degli Argonauti di Apollorio di Rodi. Si trovano di lui alcuni Frammenti nel Corpus Poetarum .

. VARVICK , Ved. WAR-

\* VASARI ( Giorgio ), nacque in Arezzo nella Toscana nel 17:2, ed essendosi
applicato alla pittura, non si
fece in essa che una riputazione mediocte. Non aveane
un gusto veramente deciso ;
la necessità fu il principale
motivo, che l'impegnò ad
esercitare un'arte così bella;

Nulladimeno la sua assiduità al travagho, gli acvertimenti di Andrez del Sario e di Michel-Agnolo , de' quali fu discepolo, e lo studio, cha fece sui più belli pezzi antichi , gli diedero della facilità e del gusto pel disegno; ma ha troppo trascurata la parte del celorito. Era intendente soprattutto degli ornati, ed aveva del talento per l'architettura, nella quale fu più valente che nella pittura. Avera in oltre molte buone qualità, che lo facevano ticercare: era doiato d'una memoria così felice, che in età di nove anni sapeva a memoria tutta l' Eneide di Virgilio. La casa de' Medici l' impiegò lungo tempo, e gli procerò una onesta fortuna . Il cardinal Ippolito, il pontefice Clemente VII , il duca Alessandro lo ebbero successivamente al loro servigio ; ma la morte del duca gli fece prender risoluzione di non imp:gnarsi più in alcuna cor- . te. Ciò non ostante venne più volte adoperato e dai duchi successori e dai Romani pontefici, e da altri distinti personaggi in opere di architettura e di pittura . Egli stesso ci ha data relazione di tutto ciò, che fece in Firenz ze, in Arezzo, in Pisa, in Bologua, in Venezia, in Roma, ed in molte altre città. Cesso

Cessò di vivere in Firenzenel 1574 in età di 62 anni, ed il suo cadavere fu trasferito ad Arezzo sua patria. Il Vasari si è renduto principalmente celebre per la sua opera intitolata: Vite de' più eccellenti Pittori, Scultori e Architetti, con i ritratti in rame, impressa la prima vol ta in Firenze pel Giunti 1568 vol. 3 in 4 : edizione rara, ristampara indi più volte nella stessa forma, ma soprattutto ultimamente in Roma nel 1759. Questa bella edizione' non è facile a trovarsi. ed è molto stimata per le note ed illustrazioni aggiuntevi da monsignor Bottari. Una tale opera del Vasari, scritta con assai nettezza di stile, è sempre stata ed è in gran credito presso i dotti e per le molte notizie, che vi si trovano raccolte, e per le utili riflessioni sulle arti, di cui l'autore ragiona, esponendo seguitamente i progressi delle medesime. Due tacce vengono date al Vasari: l'una di essere poco esatto, e di aver commessi molti errori nel tesser le vite degli artisti de' secoli addietro: ma per questo diferto sembra meritevole di scusa, essendo egli stato il primo, che di proposito e con tanta estensione. abbia scritto su tale argomento. L'altra accusa, da cui

non ha ragionevole discolpa, si è quella di aver non solo pensato più ad adulare i professori viventi, che a farne conoscere il vero merito; ma ancora di aver parzialmente esaltati con ampi elogi i pittori ed altri artisti Toscani. e di avere o passati sotto silenzio, o lodati- più parcamente gli stranieri. Mons. Bottari nell'accennata edizione di Roma, aggiugnendo molto del suo, ha corretti non pochi errori, e rimediato in gran parte alle inesattezze dell'opera originale. Il Trattato della Pittura, publicato in Firenze nel 1619 in 40, credesi che sia di Giorgio VASA-RI nipote del precedente, sebbene molti bibliografi lo abbiano attribuito al zio.

VASCONCELLOS (Michele ), Portoghese, segretario di stato appresso la viceregina di Portogallo Margherita di Savoja duchessa di Mantova, era un ministro assoluto ed indipendente. Riceveva direttamente gli ordini dal conte duca d'Olivares primo ministro di Filippo IV re di Spagna, di cui era creatura. Era un uomo nato con molto ingegno per gli affari, d' un travaglio incredibile . fecondo nell'inventar nuove maniere di spremere denaro dal popolo: nel restante spietato, inflessibile e duro sino alla

cruz

crudeltà, senza parenti, senz' amici e senza riguardi ; insensibile per sino ai piaceri, ed incapace di essere toccato da verun sentimento di tenerezza. La cospirazione de' principali signori del Portogallo per mettere sul trono il duca di Braganza fu quella, che pose termine alla fortuna ed alla vita di questo ministro crudele. Essendo stato fissato per l'esecuzione di un tale disegno il giorno po dell'anno 1640, i congiurati, impadronitisi del palagio, entrarono nella camera di Vasconcellos. Lo trovarono nascosto in un armario formato nella groszcza del muro, coperto da una quantità di carte. Dopo aver passato questo scellerato con più colpi di spada, lo gittarono dalla-finestra gridando: Il Tiranno è morto : Viva la libertà, e Don Giovanni re, di Portogallo.

VASCOSAN, Vascosanus, (Michele), stampatore di Parigi, nato in Amiens, sposò una delle figlie di Badio, e divenne in tal guisa parente di Roberto Stefano, che aveva sposata l'altra. Vascosan viene riputato con ragione uno de' primi maestri dell' arte della stampa. Quasi tutt' i libri, che sono usciti da' suoi torchi, sono stimati non solamente per la bellezza de' caratteri , per la bontà della carta, la larghezza de' margini, l' esattezza dell'impressione, ma altrest perchi sono stati composti da uomini dotti. I curiosi ricercano principalmente le Vice degli . Uomini Il lustri e le Opere Morali di Plutarco tradotte dal greco de Amyot, che questo stampatore diede al publico nel 1567 in 3 vol. in 8°.

VASQUEZ (Luca), Ved. AYLON .

VASQUEZ-GAMA, Ved. GAMA . VASQUEZ (Gabriele),

gesuita spagnuolo, insegnò la teologia in Alcalà con riputazione, ed ivi terminò la sua carriera li 23 settembre 1604. Lascid molte opere, le quali furono impresse a Lione nel 1620 in 10 tomi in f. I suoi confratelli lo hanno appellato il Sant' Agostino della Spagna; ma gli uomini dotti hanno giudicato, che questo sant' Agostino non. equivalga a quello di Africa. I suoi grossi libri sono pieni di proposizioni perniciose. Ivi egli insegnà, che il papa, come supremo giudice della Fede, può deporre un re, che sia caduto in fallo o nell'errore, privarlo de' di lui stati, dar gli stessi ad un altro, ed anche metter questo in possesso de' medesimi, qualora faccia di bisogno, col mezzo della forza. Sostiene altresì, che gli ecclesiastici non sono sudditi del monar-

VASSE' (Antonio Francesco), scultore del re di Francia, membro della reale accademia di pittura e di scultura di Parigi, era nato in Tolone, e morì in Parigi nel 1736 di 73 anni. Ha decorate molte chiese colle sue opere, delle quali può vedersi la detragila a enumerazione nel Mercurio di Franeia del 1736.

VASSEO (Giovanni), Vasseus, natio di Bruges, morto in Salamanca nel 1560, è autore di una Storia di Spagna, in latino, Salamanca 1552 in f., la quale oggisti ha pochissimi leggitori, benchè si trevi anche inserita nell' Hyspania illustrata del P.

Schott .

VASSOR (Michele le), nato in Orleans, entro nella congregazione dell'Oratorio, ove si distinse pel suo sapere e per la singolarità del suo carattere. Avendo incontrato vari dispiaceri a motivo delle sue opinioni, uscì dalla predetta congregazione nel 1600, si ritirò in Olanda nel 1605, poi nell'Inghilterra, ove abbracciò la comunione Anglicana, ed ottenne una pensione dal principe d'Orangre, a sollicitazione di Burnes.

vescovo di Salisbury. Questo apostara morì nel 16:8 in età di più di 70 anni . Era stato disprezzato in sua vira, e fu poco compianto dopo la sua morte. Vi è di lui un Trattato della maniera di esaminare le differenti Religioni, in 12. Ma è principalmente conosciuto per una Storia di Luigi xIII piena di fatti singolari e di aneddoti curiosi . che comparve in 20 vol. 12 dal 1710 sino al 1721, impressa in Amsterdam, ed indi ristampata nel 1756 in 7 vol. in 4º. L'autore abitava in casa di milord Pertland i allorche ne compose il primo volume. Prima di publicarlo il comunicò a Giacomo Basnagio suo amico, che lo consigliò a non far comparire quest' opera, ch' era piuttosto una violenta satira contro i vivi e i morti, che una storia; e la quale in otre è sommamente diffusa, stucchevole e piena di massime pericolose. Le Vasser dispregiò questo consiglio, e publicò il suo libro. Sdegnato per tale motivo milord Portland lo scaeciò dalla sua casa, e Basnagio ruppe con lui interamente ogni amicizia. In tal guisa per una cattiva opera egli perdette la sua fortuna, i suoi protettori e i suoi amici . Bayle diceva, che aprebbe fatto meglio a restare o v' era . Le produzioni, che aveva composte, mentr' era ancor catrolico, sono: Un Trattato della vera religione, Parigi 1688 in 4, nel quale si trovano varie opinioni singolari : ed alcune Parafrafi sopra San Mattee, sopra San Giovanni , sopra l' Epiliele di San Paolo. Lascid altresi una Traduzione in francese con varie Osservazioni, Lettere e Memorie, di Vargas, di Malvenda e di alcuni vescovi di Spagna circa il concilio di Treato, in 8°.

VASSOULT ( Giovanni Batista), limosiniere di madama la defina, nato in un villaggio di Bagnolet presso Parigi, si distinse pel suo sapere e per la sua perà. Mori a Versaglies nel 1745 ri a Versaglies nel 1745 ri e rà di 75 anni. Vi è di lui una Traduz'ume dell' Apologetico di Tradiuliamo, impressa in 4° ed in 12; versione stimata per la fedelià.

VAST (San) V.d. wast. VAST (San) V.d. wast. VAST H1, moglie di Assaro re di Persia, lo stessoche Dario figlio d' Ilfappe. Questo principe, a wendo dato a tutto il suo popolo un gran binchetto, clue doro sette giorni, ordiolo , mentr' era viscaldato dal vino, che si faceste venire innanzi a lui la regina Vaffii col diadema in capo, per far vedere la di lei qara bollezza a tutt'i souvitatio.

Ma la regina, credendo, che non fosse conveniente nè alla sua dignità nè alla sua mo testia il darsi in i pattiacolo sulla fine del pranzo ad una sterminata moltitudine di persone, delle quali non poche avevano la testa riscaldata dal vino, ricusò d'ubbidire . Affuero ir -- , ritato la ripudiò per i-posare Esther . E' difficile il determinare per mezzo della storia profana, chi fosse questa Vafthi . Alcuni vogliono, che sia la stessa che Atoffa figliuola di Ciro, che sposò dapprima Cambise suo fratello, poi il Mago, ed in seguito Dario . Altri credono, che Vasthi tosse la propria sorella di Assuero. Ma nulla trovasi di preciso, che possa favorire l'una o l' altra congettura.

VASTO, Ved. AVALOS. VATABLO ovvero pintto-HO WATEBLED O GASTEBLED (Francesco), professore di lingua ebraica, era natio, non d'Amiens, come lo ha creduto il presidente de Thou. ma di una picola città della appellata Gama-Piccardia che. Francesco I lo fece nel 1530 e 1531 professore di lingua ebraica nel collegio reale, che allora appunto a. veva stabilito. Varablo aveva una sì grande counscenta di questa lingua, che i medesimi Ebrei intervenivano sovente alle spe publiche lezioni. Nè gi era meno famigliare la lingua greca. Si applied allo studio della sacra Scrittura, e la spiegò con molto successo. Ruberto Ste. fano, avendo raccolte le Nose, che aveva fatte sulla Scrittura nelle di lui lezioni publiche, le stampò nel 1545 nella sua edizione della Bibbia di Leone de Juda in 2 vol. in 8°; ma queste Note, essendo state alterate, per quanto credesi, dal predetto stampatore , furono condannate dalla facoltà teologica di Parigi. Furono ad esse più favorevoli i dottori di Salamanca, e le fecero imprimere in Ispagna con approvazione. Roberto Stefano le difese contro i teologi di Parigi, che non le avevano censurate, se non a motivo del luogo, da cui esse uscivano. Certo è, che, maigrado i loro aratemi, le spiegazioni di Vatablo sono state stimalissime : esse sono chiare, precise e naturali. L'ultima edizione è del 1629 vol. 2 in f. Di questa siamo debitori a Michele Henry professore di lingua ebraica nel collegio reale . L'illustre Vatablo morì nel 1547, lasciando vacante l'abbazia di Bellozane, che fu data al celebre Amyot. La sua pietà non era inferiore alla sua erudizione. Vi è

ancora di lui una Traduzione latina di alcuni libri di Ariatizione di questo filosofo data da Duvul. Fio Vatabbo, che consigibò Marot a tradurre i solim in versi francesi; a nzi gli presto anche 230 o in tale travagglio, che oggodi non fa quari notre ne all'altro. Vatabbo lascib due discepoli famosi, Giovanni di Salignae gontiuomo del Perigord, e Giovanni Mercier d' USEL. Ved GUALTIRO.

VATACE, Ved. GIOVAN-NI DUCA NUM. II. VATEAU, Ved. WAT-TEAU.

VATER (Abramo), Vaterus, nato nel 1684, divenne pel suo merito professore di notomia, di botanica, e di medicina in Wittemberga sua patria. Aveva viaggiato in Germania, in Inghilterra, in Olanda, ove il celebre Ruischia professore in Amsterdam gli diede particolari istruzioni intorno la notomia. Gli insegnò soprattutto l'arte di quelle belle injezioni , ch' erano il suo gran talento . Vater profittò così bene delle lezioni di Ruischio, che dopo esser stato suo discepolo, divenne suo emulo. Quest' uomo abile morì nella sua patria nel 1751. membro dell' accademia de' Curiosi della Natura . della

soc'età Reale di Londra, e di quella di Prussia. Vi sono di lui molte opere stimabili. Ha lasciato delle Preparazioni anatomiche, le quali in nulla cedono a quelle di Ruischio, e che compongono un magnifico gabinetto.
Se n'è publicata la descrizione sotto il seguente titolo:
Vateri Museum anatomicum
proprisium, in 4".

VATTEVILLE ( l'abate di ), di una illustre famiglia di Berna, di cui si stabilì un ramo nella Franca-Contea nel tempo della riforma, fu dapprima colonnello del reggimento di Borgogna pel re di Spagna Filippo iv, e si distinse con molte strepitose azioni. Un torto, che gli venne fatto, lo indusse alla risoluzione di farsi Certosino. Ben presto divenuto scontento del nuovo suo stato, se ne fuggì dal convento, dopo aver ucciso il priore. Ebbe in seguito diverse avventure, e terminò col ritirarsi, negli stati del gran signore, dove prese il turbante. Es endo entrato nel servigio militare, mostrò il suo valore in alcune occasioni, divenne bassà, ed ortenne il governo di alcune piazze nella Morea, in occasione della guerra della republica di Venezia colla Porta Ottomana, Questa circostan-

za gli fece nascere l'idea di rientrare nella sua patria . Maneggiò segretamente co' Veneziani, che gli ottennero da Roma l'assoluzione dalla sua apostasia, la sua secolarizzazione ed un considerevole beneficio nella Franca-Contea . A queste condizioni egli diede in loro potere le piazze, delle quali era padrone. Ritornato nella sua provincia nel tempo appunto, in cui Luigi xiv cercava d'invaderla , servì abbastanza utilmente la Francia per ottenere due ricche abbazie e l'alto decanato del capitolo di Besanzone. Ivi egli viveva da gran signore, avendo un equipaggio da caccia, una sontuosa tavola, temuto e rispettato, almeno esteriormente. Morì nel 1710 in età di più di 90 anni . Pellisson nella sua Storia della Conquista della France-Contea nel 1668 lo dipinge così: - Un temperamen-, to freddo e pacifico in ap-" parenza , ardente e violen-" to in effetto; molto spiri-" to " vivacità " impetuosità , internamente; molta dissi-, mulazione e ritenutezza " esteriormente ; fiamme co-, perte dalla neve e dai ghiac-, ci ; un gran silenzio ovve-, ro un torrente di parole atte a persuadere; concen-" trato in se stesso, ma co-, me per uscirne al bisogno

, con maggior forza; il rut, to escritato per una via
, piena di agitazioni e di
, tempeste atte a dare maggior fermezza ed agilità
, allo spiritos—. Il barone
di Vatteville, che fu ambasciatore a Londra, era suo
fratello; ed era un uomo destro ed abile; ma la sua vita non fu agitata come quella del decano di Besanzòne;
di cui aveva l'ingegno, senz' averne l'impequosi; sen-

VATTEVILLE , Ved. .

MONCHRESTIEN.

VATTIER ( Piero ), nacque a Lisieux nell'utimo passato secolo, si fece medico, divenne consigliere di Galbandono poi la medicina per celivare la lingua araba. Ci ha lasciata una Traduzione trancese del Timur e quella de Califfi Muomettari di Elmacino. Questa versione comparve a Parigi nel 1657.

VAU (Luigi le'), architetto francese, morto a Parigi nel 1670 in età di 58 anni, portàva nel travagito un 
assiduirà ed un genio artivo, che gli fece intraprendere ed eseguire grandi cose .
Occupò con distinzione il posto di primario architetto del
re di Francia. Sopra i suoi
disegni furono costruite una
parte delle Tuglierie, la porta dell' ingresso del Louvre,

e i due grandi corpi di fabbriche, che sono ai lari del Parco di Vincennes. Eggi diede le piante del palagio di Coubert, del palagio di Lonne, del Castello di Vau-le-Viconte, e i disegni del cullegia delle Quartro Nazioni eveguiri da Dorbay suo allievo &c.

VAVASSEUR, Ved. MAS-SEVILLE.

VAVASSEUR (Francesco ), in latino Vavafforius, gesuita, nato nel 1005 a Paray neila diocesi di Autun , divenne interprete della sacra Scrittura nel collegio de' Gesuiti a Parigi, ove terminò i suoi giorni li 14 dicembre 1681 di 76 anni, colla riputazione di religioso pieno di solida piera e senza affettazione. Il P. Vavasseur, imbevuto della lettura degli autori del secolo di Augusto, si è principalmente distinto sul Parnaso latino; ma è più stimabile per l'eleganza e la purezza dello stile, che per la vivacità delle immagini e l'elevatezza de' pensieri . Il -P. Lucas suo confratello publicò la raccolta delle di lui Poefie, 1683 in 3° . Vi si trovano: 1. Il Poema eroico di Job . II. Varie Poesse sante . III. Il Theurgicon in TV libri . ovvero i Miracoli de Gestà Crifto . IV. Un libro di Elegie . V. Un altro di Com-

ponimenti Epici . VI. Tre libri di Epigrammi, molti de' quali mancano di sale . Ciò che rende i suoi Eo grammi sciniti, si è che questi si aggirano sopra encomi, e per l'eprigramma è più a proposito la satira . Questa piace di vantaggio, soprattutto al leggitore maliggo . I buoni critici tacciano le altre di lui Poesie per un' esattezza troppo scrupolosa, più degna di un grammatico che di un poeta. I suoi versi sentono talvolta dello stentato. Le altre sue opere sono state raccolte in Amsterdam 1705 in fo, Esse contengono: I. Un Comentario sopra Giobbe . II. Una Differtazione sopra la bellezza di Gesti Cristo, ove si trovano alcune puerilità : egli pretende, che GESU' CRISTO tenesse un mezzo tra la bruttezza e la bellezza, ed in certa maniera partecipasse dell'una e dell'altra . III. Un Trattato De ludrica dictione, ovvero dello stile burlesco, contro il quale si scagliò con forza. Ivi egli mostra, che niun autore ne greco ne latino si è servito di questo stile. Passa in revista tutti gli scrittori antichi, le opere de' quali sono seminate di facezie, e ne giudica con molta sagacità. IV. Un Trattato dell' Epigramma, che offre aleune buone riflessioni . V. Tom.XXVI.

Una Critica della Paetica del P. Rapin, piena' di cattivo umore, ed anche di mala fede: E' scritta in francese, e e questo linguaggio non gli era si famigliare, come il latino: quanto questo è pura de clegante, altrettanto l'altro è spiacevole.

VAUBAN, Ved. PRE-

VAUCANSON ( N. . . de ) , dell' ascademia delle scienze di Parigi, morto li 21 novembre 1782, era nate a Grenoble nel 1709 : il caso sviluppo il di lui talento per la meccanica. Essendo stato chiuso, ancor fanciullo, in una camera, si pose ad esaminare il pendolo con tanta attenzione, che pervenne a concepirne il meccanismo . D'allora in avanti si esercitò in far piccole macchine, che tutte supponevano dell'ingegno. Ma ciò, che fondò la sua riputazione in questo genere, tu il suo Suonator di fiauto. Questo automato introduce realmente nel suo flauto un fiato, che dal movimento delle dita viene modificato con giustezza, ed eseguisce dieci arie con precisione. L'autore comparve in Parigi nel 1738 con questo sorprendente bamboccio . cui diede la descrizione in una Memoria impressa ed approvata con elogio dall'acca-

dc-

demia delle scienze. Se questa Memoria, in vece di essere l'esposizione di una macchina eseguita, fosse stata il progetto di una macchina da l' avrebbero farsi, quanti traitata da chimera! Vaucanson, animato dagli elogi del publico, che lo incoraggiavano, espose nel 1741 altri automati, che non furono meno applauditi : I. Un' Anatra, che prende il grano, lo digerisce e lo evacua. II. Un Suonatore di Tamburello, vestito da pastore che balla, e che suona una ventina d'arie. minuetti e contraddanze. L'abile meccanico non si restrinse agli automati, ma diresse anche i suoi talenti verso la pubblica utilità. Costruì de' Mulini per la seta, che, semplificando la maniera di lavorare, danno agli organzini una preparazione più perfetta e meno dispendiosa. Perfezionò altresì il filatoglio a seta, ed inventò un Telajo, sul quale un fanciullo poteva fare le più belle stoffe. Ma alcune delle sue invenzioni economiche ed ingegnose furono rigettate dallo spirito di parziale attaccamento agli usi inveterati, e dal timore di render inunili una quantità di braccia. L'autore di tante opere curiose ed interessanti accoppiava al dono dell'invenzione un carattere dolce,

un' anima sensibile, ed una semplicità di costumi, che gli hanno meritato d'essere compianto dalla sua famiglia e da' suoi amici. Fu buon padrone, buon padre, buon cittadino. Nel 1740 fu chiamato dal re di Prussia, ma ricusò le offerte fattegli da questo principe, illuminato giudice del merito. Poco tempo dopo, il cardinal di Fleury gli affidò l'ispezione delle manifatture di seta, uno de'più importanti rami del commercio di Francia. Vaucanson, attaccato negli ultimi suoi anni da una dolorosa malattia, conservò nientemeno tutta la sua attività. Si occupava tuttavia, pochi giorni prima della sua morte, intorno ad una macchina per comporre una catena senza fine . Affrettatevi, diceva esso agli operai, forfe io non vivrd abbastanza per ispiegare interamente la mia idea.

VAUCEL (Luigi Paolo du), figlio di un consigliere d' Evreux, aveva esercitata la professione di avvocato, prima di abbracciare lo stato ecclesiastico. Le sue cognizioni nelle lingue, nel dritto e negli affari, gli acquistarono fama. Pavillon vescovo di Aleth volle averlo presso di lui in qualità di canonico e di teologale della sua cattedrale. Vaucel fu di un

gran-

grande soccorso a questo prelato, e gli servì come di segretario, ma mentre prestavagli ajuto ne'suoi dispacci e nelle Memorie circa l'affare della Regalia, ricevette una lettera di sigillo, che lo relegò a Saint-Pourçain nell'estremità dell' Auvergne. Dopo quattro anni di cattività passò in Olanda nel 1681 presso Arnauld, che lo spedi a Roma, dove fu molto, utile a questo dotrore ed a' suoi amici. Il papa lo incaricò nel 1694 degli affari della missione di Olanda. Du Vaucel lasciò Roma, dopo avervi dimorato quasi dieci anni . Percorse la maggior parte delle città d'Italia, ed andò a morire a Mastricht li 22 luglio 1715. Le opere da esso lasciate sono: I. Un Trattato della Regalia, il quale spedì ad Agoltino Favoriti, che lo fece tradurre in italiano, poi in latino sotto il seguente titolo: Tractatus generalis de Regalia e gallico latine redditus audior O emendation , 1789 in 4º . II. Breves considerationes in doctrinam Michaelis de Molinos, in 12. III Molte Lettere, Memorie O'c., sotto il nome di Pavillon vescovo di Aleth nel tempo in cui serviva di segretario a questo prelato. IV. Vari Scritti sotto nomi supposti nelle Raccolte di altri autori &c.

VAUDEMONT (Antonio), Ved. 1. GUISA e RE-

VAUGE ( Egidio ), prete dell' Oratorio, natio di Beric nella diocesi di Vannes, insegnò le umanità e la rettorica con distinzione, poi la teologia nel seminario di Grenoble. Il cardinale le Camus vescovo di questa città, e Mont-Martin suo successore fecero un conto particolare delle cognizioni e delle virtù del P. Vauge. Questi, oppresso dai travagli e dagli anni si ritirò nella casa dell' Oratorio di Lione, ove morì in età avanzata nel 1739. Le sue opere sono : L 11 Catechismo di Grenoble. II. Il Direttore delle Anime penitenti; 2 vol. in 12. III. Due Dialoghi sopra gli affari del suo tempo. IV. Un Trattato della Speranza Cristiana contro lo spirito di pusillanimità e di diffidenza e contro l'eccessivo timore. Quest' opera profonda e solida è stata tradotta in italiano da Lodovico Ricco-

VAUGELAS, Ved. 11.

VAUGIMOIS (Claudio Fyot de), superiore del seminario di Sant'Ireneo di Lione, della società letteraria militare, morto nel 1754, era d'una buona famigla di Borgogna. Vi sono di lui alcune

L

2. 0.

Opere di pierà, che hanno avuto molto corso. Questi era un uomo d'un carattere dolce e di una solida pietà.

dolce e di una sol da pietà. VAUMORIERE (Pietro Dortigue, signore di ), genti-Icomo d'Apt in Provenza, pasò a l'arigi, ove il suo sparro gli meratò il posto di sollo disentore di un'accadem.a o piuttosto di una specie or guazzabuglio letterario forn a.u oali' abbate d' Aubignac . Numi nel 1693 molto povero, La sua probita, la sua puliterza e la sua giorialità gli tecero più partigiani che i suoi libri , Madamigelia di Scaderi ne ha tatto un ritratto, che rassoniglia un poco a queilo degli eroi de' suoi. rospanzi . = La sua minore , qualità ( ella dice ) era il " sue bello spirito. Egli bril-, lava da per tutto; maera , licola più onest' uomo , . the non era nom di lette. ,, re. Aveva lo spirito viva-., ce i sentimonti naturali e " nobili, le idee giuste e di-" stinte , l' espressioni gaje " ed ardite, le maniere dol-,, ci ed obbliganti, il cuore n superiore alle sue forze ed " al suo stato. Generoso, at-,, tivo, nobile, cortese, che non conoscera altro inte-, resse che quello de' suoi ,, amici, ed altro piacere che " quello di f-rue, nulla ave-, va che fosse sug ; tutti

" coloro, che lo conosceva-., no, erano più padroni delle , sue sostanze che egli stes-, so. Dice a sempre, che , il denaro el il cuore non fo-, no buoni, se non quando fi . danno, al che aggiugneva. " ch' era minor male il restar , ingamato, che il temer fempre " di efferlo , In una età mol-, to avanzata conservavatut-, to il fuoco di una bella " gioventù : era gioviale e , galante ne' luoghi di alle-" gria, modesto colle perso-" ne di ralento, allegro e so-" lido co' giovani . Sempre , dolce, sempre pulito, sem-, pre piacevole in ogni sor-., ta di società, portava con , se la gioja ed il piacere . " La sola sua presenza ave-.. va l'arte di risvegliare una ., conversazione assonna:a . = Vi sono di lui : I. L' arte di piacere nella Conversazione, in 1 . libro assai buono. II. Una Raccolta, sce ta molto malamente, di Aringle sopra ogni serta di Argomenti, unitavi l' Arte di comporle , Parigi 1687 vol. 4 in 4", III. Una Raccolia di Lettere, colla Maniera di scriverle , z vol. in 12, IV. Un gran numero di Ramanzi verbosi e senza ver.simiglianza: Scipione il Grande, vol. 4 in 80 : i cinque ultimi volumi del Faram na do, the ne ha 12, in 80: Diana di Francia , in 12 : la Ga-

Galanteria deeli Antichi , 2 vol. in 12 : Adelaide di Cambaena , 2 vol. in 12 : Aeiatis 2 vol. in 12. Questo rivale del fecondo Scuderi, di cui era l'ammiratore e l'amico, non ha tanta riputazione, come lui . Aveva disegno di mettere la Storia di Francia in dialoghi, e di far parlare ciascun personaggio secondo il di lui rispettivo carattere; ma per l'esecuzione di un tale progetto ci voleva uno scrittore meno mediocre di Vaumariere .

VAUPLAISANT Ved. 1. bupke'.

VAUQUELIN, Ved. FRES-NAVE ( la ) ed IVETEAUX.

VAÚQUER (Roberto), di Blois, celebre pittere in ismalto, motto nel 1670, ebbe pochi, che potessero stargli al paragone per l'eccellenza del disegno e per la bellezza de'colori, che impiegò nelle ste opere.

VAUVENARGUES (il Marchese di), di una nobile famiglia di Provenza, s'
impiegò di buon' ora nel servigio militare, e fu per lungo
tempo capitano nel reggimento
del re.l.a ritirata da l'raga per
lo spazio di 30 elghe in nezzo
ai ghiacci gli cagionò crudelli
malattie, che gli fecero perdere la vista, ed in seguito
lo ridusero alla morre nel
1747 o 1748. Sin dall'età di

25 anni egli possedeva la vera filosofia e la vera eloquen-Za , senz'altro, studio che l' auno di acuni buoni libri . Abbiamo di lui una Introduzione alla conscenza dello Spirito umano , figuita da ri- , flessioni e da massime: opera, che venne alla luce , Parigi 1746 in 12. La solidità e la protondità sono il carattere di questo libro. Esso è pieno di eccellenti cose, all'eccezione di alcune riflessioni che hanno del paradosso, o che mal intese potrebbeto'esser contrarie alla religione. VAUX, Ved. DEVAUX.

VAUX CERNAY (Pietro di ), religioso dell'ordine de Cisterciensi-noll' abbazia di Vana-Cernaya in vicinanza di Chevreuse, serisse
verso l' anno 1116 la Storia
degli Albigesi. Il-canento gi
di Troyes Nicola Camusat
diede nei 1615 unta buoña edizione di quest opera; la
quale per altro ton dà una
grandes idea dello storico.
Nolladimeno può esser utile
per gli avvenimenti del xiit
secolo.

VAUZELLE (Pierro), Vel. ONORATO di Santa Maria num. 111.

VAYER, Ved. MOTHE

VAYRAC ( l'abate di ), nato nell'Alvernia, è autore d'una buona traduzione delle.

L 3 Me

Memorie del cardinal Bentivoglio e di una descrizione
dello Stato presente della Spagna, Amsterdam 1719 vol. 4
in 12: opera esatta, over ovo. 4
in 12: opera esatta, over ovo.

Alunoy hà scritto circa la Spagna, è troppo misto di favole e di piccanti buffonerie per
mettere in ridicolo gli Spagnuoli. Pochi autori francesi hanno parlato dell' Inquisizione sopra informazioni così sicure e così imparziali, come l'àbate Verrae.

\* VECCHIETTI ( Girolamo e Gianbattista ), Fiorentini di origine, ma di famiglia stabilita in Cosenza, ove Francesco loro padre erasi trasferito per negoziare, ed ivi presa aveva in moglie Lanra di Tarsia . Questi due fratelli fecero per lo più unitamente diversi viaggi, ed incontrarono varie vicende . come vedesi narrato in una lunga lettera di Girolamo publicata non ha molto dal sig. Morelli tra i Codici maposcritti della libreria Nani . Aveva fatti Gianbattista i suoi studi principalmente in Napoli ed in Cosenza, ove tra gli altri aveva avuto per maestro il famoso .Telesio , de le di cui opinioni fu acerrimo sostenitore. Fece uno studio particolare delle lingue, e divenne singolarmente versato nell' arabica, nella

persiana ed in altre orientali. per la quale abilità viene sommamente commendato da' suoi coetanei. Gregorio x111, Siste v e Clemente VIII lo mandarono più volte in Persia ed in Egitto, per indurre il re di Persia a guerreggiare contro il Turco, e per riconciliare i Copti Alessandrini colla chiesa Romana. Morì in Napoli li 8 dicembre 1619 in età di 67 anni, senza lasciare veruna cosa alle stampe; e solamente conservasi una sua Relazione della Persia nell' accennata libreria Nani. - Girolamo che fu spesso compagno de' viaggi del fratello, aveva abbracciato lo stato ecclesiastico, studiò la teologia e ne prese la laurea, si applicò soprattutto alla storia ed alla cronologia, ed una volta al suo ritorno dall' Egitto recò seco molti codici orientali . Si diede principalmente a conoscere nella republica letteraria per un libro intitolato: De Anno primitivo & sacrorum temporum ratione. Quest' opera rara e piena di erudite ricerche fu impressa in Augusta nel 1621 in f., ed è divisa in otto libri. In essa l'autore procura di accordare la cronologia sacra col periodo Giuliano, e siccome tra le altre cose si avanza a sostenere, che il Divin Redentore non fece la Cena Pasquale nel giorno precedente alla sua morte, anzi neppure nell' ultimo anno di sua vita, così venne posto nelle carceri dell' Inquisizione. Egli volle sostenere per più anni lo squallore e i disagi della prigione, piuttosto che ritrattare mai la sua opinione; ma non è vero, che morisse in carcere, come asserisse il testo Francese. Finalmente ne fu egli liberato, e visse il restante della sua vita tranquillo in Roma, amato assai per le dolci e piacevoli sue maniere, anche in età avanzata, giacchè giunse sino agli 83 anni. Non si sa, in qual anno preciso morisse, ma è certo, che viveva ancora nel 1632, come si rileva dall' opera dell' Allacci, intitolata Apes Urbana .

VECCO o veccus (Giovanni ), Cartofilaio, val a dire Custode del tesoro di Carte ossia archivio di Santa-Sofia, fu inviato dall'imperator Michele Paleologo al concilio di Lione, dove fu conchiusa la riunione della chiesa Greca e della chiesa Romana nel 1274. Contribuì egli molto alla conclusione di questa grand'opera mercè la sua eloquenza e il suo spirito conciliatore. Essendo stato deposto Giuseppe patriarca di Costantinopoli, che fomentava lo seima, Vecco fu innalzato sulla sede patriarcale nel 1275. Il suo zelo pel mantenimento dell'unione gli tirò addosso l'odio degli scismatici Greci, che intentarono contro di lui calunniose accuse. Questa persecuzione lo indusse nel 1279 a spedire la rinunzia del suo parriarcato all' imperatore ed a ritirarsi in un monistero; ma questo principe lo richiamò poco dopo . Morto poscia Michele Paleologo, gli succedette Andronico, che lasciandosi condurre dalla principessa Eulogia sua zia, si oppose all' unione, fece deporre Vecco, e lo fece chiudere in una stretta prigione, ove questo gran prelato morì di miseria nel 1208. Aveva egli composti molti Scritti per la difesa della verità; ed inserì nel suo testamento una dichiarazione della sua credenza intorno l' articolo dello Spirito Santo, conforme alla dottrina della chiesa latina. Veggafi la Raccolta di Allazio circa la Processione dello Spirito Santo, Roma 1652 e 1659 vol. 2 in 4°.

VECELLI, Ved. TIZIA-

I. VECELLI (Francesco), fratello del celebre Tiziano, pittore anch'egli, morì in età molto avanzata, ma prima del suddetto suo fratello.

L 4 Sul

Sul principio Francesco Vece!li erasi dato alla professione delle armi; ma poi passò a Venezia, ed ivi imparò la pittura sotto il medesimo suo fratello, e fece rapidi progressi. Il Tiziano, temendo în lui un rivale, che lo superasse o almeno che l'uguagliasse, procurò di disgustarlo di questa bell'arte, e gli persuase, che abbracciasse il commercio. Francesco si applicò a fare de gabinetti di ebano ornati di figure e di architettura . Nulladimeno non l'asciava di dipingere an che talvolta pe' suoi amici. Molte delle sue opere sono state attribuite a Giargione.

II. VECELLI (Orazio), figlio del Tiziano, pittore, morto assai giovine per la peste del 1576, faceva de' ritratti, i quali sovente era difficile non confondere con quelli di suo padre. Ma lo stato d'opulenza, in cui trovavasi, e soprattutto la folle sua passione per l'alchimia, gli fecero trascurare la

pittura.

VEDELIO (Nicola), del Palatinato, insegnò la filosofia in Ginevra, poi la teologia e la lingua ebraica in Deventer ed in Francker. e fu rapito alle scienze nel 1642, lasciando un figlio ministro, come lui, che poscia cessò di vivere nel 1605. Di

Nicola vi è un Trattato contro gli Arminiani, intitolato: De Arcanis Arminianismi . 1632 e 1634, diviso in 4. parri in 4º.

VEDIO, Ved. POLLIONE.

alla meta dell'articolo.

VEENHUSEN (Giovanni ), letterato Olandese, viveva suila fine dell' ultimo passato secolo. Professo le belle-lettere con successo, e travagliò sopra diversi autori classici. Le principali edizioni, di cui eli siamo debitori, sono quelle di Stazio, e di Plinio il Giovine, appellate Variorum. Lo Stazio fu impresso a Levden nel 1661 in 80. ed il Plinio ivi parimenti in 8° nel 1669.

VEENINX ( Giovanni Battista ), pittore, nato in Amsterdam nel 1621, morto in vicinanza di Utrecht nel 1660, aveva una sorprendente facilità: il suo pennello seguiva in qualche maniera la rapidità del suo ingegno. Si applicò a tutt'i generi, storia, ritratto, paesaggio, marine, fiori, animali . Riusciva principalmente ne'grandi quadri; nulladimeno ne ha fatti anche de' piccoli colla pazienza e col talento di Gherardo Dow e di Mieris . Si bramerebbe più eleganza nelle sue figure e più correzione nel suo disegno.

I. VEGA (Andrea), teen

teologo scolastico spagnuolo dell'Ordine di S. Domenico, morì nel 1570, dopo essere intervenuto al concilio di Trento. Vi sono di lui i Trattati de Justificatione, de Gratia, de Fide, Operibus, O meritis, Alcalà de Henares 1564 in f: opere per altro oggidì poco lette.

II. VEGA ( Lopez de ), poeta spagnuolo, appellato altresì Lope Felice de Vega Carpio, nacque in Madrid nel 1562 d'una nobile famiglia. I suoi talenti gli meritarono posti e distinzioni. Fu segretario del vescovo di Avila, poi del conte di Lemos, del duca d' Alba &c. Dopo la morte della sua seconda moglie abbracció lo stato ecclesiastico, ed entrò come prete nell' Ord ne di Malta. Questo poeta si fece ricercare a motivo della dolcezza de' suoi costumi e della giovialità del suo spirito. Giammai non vi fu ingegno più fecondo per comporre Commedie. Quelle, che si sono raccolte, formano 25 volumi, ciascuno de' quali contiene dodici componimenti teatrali: anzi assicurasi, che avesse fatto sino a 1800 componimenti in versi. Ecco in qual guisa egli scusa questa incomprensibile fecondità nella sua Epistola circa la Nuova arte di far Commedie:

Regna l'abuso, arte e ragion sen fugge.

Chi con arte, con gusto, e con decenza

Scriver vuol, non ne coglie

Vive in disprezzo, e muor nell'indigenza.

A servir l'ignoranza io son

E quindi chiudo sotto quat-

Sosocle con Euripide, .

Da pazzo scrivo, ma scrivo per pazzi.

Il publico è il padron, d'

E dargli quel che vuol pel suo denaro,

Scrivo per lui, e non già per me stesso;

E riuscendo non ho, che ad-

Era giunto allora al suo 483 Drainma. Vi sono ancora di questo autore altre opere, come Voga del Parnaso; un poeintitolato, Gerusalemma conquistata; diverse Novelle; Laure del Apollo. Un autore così fecondo non ha sempre potuto dare cose eccellenti . Ouindi i suoi componimenti drammatici hanno molti difetti ; ma vi si trova ,invenzione, e sono stati molto utili a non pochi poeti francesi e di altre nazioni . Lopez de Vega morì li 17 agosto 1635 di 73 anni.

VEGA, Ved. II GARZIA. VEGEZIO (Flavio Renato ), Vegetius, autore, che viveva nel 1v secolo in rempo dell'imperatore Valentiniano, a cui dedicò le sue Istituzioni Militari: opera scritta con pura latinità, ed ove tratta in una maniera molto metodica e molto esatta di ciò, che concerne la milizia Romana. M. Bordon, che l' ha tradotta in francese, dice, che vari manoscritti danno all' autore la qualità di Conte, e che Raffaele di Volterra lo fa conte di Costantinopoli; ma lo stesso traduttore aggiugne, che non sa, con quale fondamento. La sua Versione comparve, Parigi 1743 in un vol. in 12, con una Prefazione e varie note; e fu ristampata nel 1744 in 8°. Il conte Turpin ha dato un buon Comentario sopra le Istituzioni Militari di Vegezio, Parigi 1783 vol. 2 in 4° . Vegezio lasciò altresì un' Arte Veterinaria, inserita nelli Rei rustica Scriptores, Lipsia 1735 vol. 2 in 4°, che è stata tradotta da M. Saboureux de la Bonetrie, Parigi 1775 in 8°, e che forma il tomo iv dell' Economia rurale, 6 vol. in 8°. Furono impresse le sue · Ilituzioni Militari cogli altri Scrittori dell' Arte militare cum notis Variorum, Vesel 1670 vol. 2 in 8°, e separa-

tamente, Parigi 1762 in 12. \* VEGIO (Maffeo), dal francese situato mal a proposito sotto l'articolo I MAFFEO, nacque nella città di Lodi nel Milanese nel 1406, e fece i suoi studi in Milano sotto valenti precettori. Sommamente portato per natural' inclinazione all' amena letteratura e specialmente alla poesia, non istudiò la giureprudenza che per compiacere i suoi genitori; ma non potè mai indursi ad esercitarla nel foro. Ancor molto giovine fu pubblico professore prima di poesia, poi di giureprudenza nell'università di Pavia, e vi si trovava ancora nel 1433; ond'è falso ciò, che hanno asserito non pochi, cioè che fosse chiamato a Roma dal papa Martino v, il quale cessò di vivere nel 1431. Bensì vi fu poscia chiamato dal pontefice Eugenio vi, che gli conferi un canonicato in S. Giovanni Laterano, e l'onorevole impiego di segretario de' Brevi, poi l'ancor più importante carica di datario. Soddisfec' egli alle accennate incombenze con lode e con molto zelo, talmente che si guadagnò in singolar maniera l'affetto non solamente dell' accennato Eugenio, ma anche de' suoi successori Niccold v e Pio 11, sotto il di

di cui pontificato morì nel 1458 di 52 anni. Illustrò egli la sua penna con molte opere scritte elegantemente in latino, e delle quali danno un distinto catalogo il gesuita Gianningo ed il Saffi nella Vita di questo autore, composta dal primo, e ripublicata dal secondo con correzioni ed aggiunte . Le principali produzioni del Vegio sono: I. Un trattato- De educatione Liberorum, Parigi 1511 in 40, che passava per uno de' migliori libri, che vi fossero in tal genere, prima de' vari scritti pubblicati su questa materia nel cadente secolo. Ivi la morale è da uomo saggio e cristiano; ma vi sono troppi luoghi comuni , l'autore scrive con maggior purezza di stile, di quello che pensi profondamente. II. Sei libri Della Perseveranza nella Roligione . III. Discorsi circa i quattro fini dell' U.mo . IV. Dialogo della Verità bandita . V. Le Vite di S. Bernardino di Siena , di S. Pietro Celeflino , di S. Agostino , di santa Monica, alla quale aveva fatta innalzare una magnifica cappella nella chiesa di Sant' Agostino in Roma, e nella stessa cappella egli fu sepolto. Queste Vite, ugualmente che i Trattati ascettici, de'quali abbiam riportati i titoli, sono in latino,

e si trovano nel volume 26 della Biblioteca de' Padri , edizione di Lione, VI. Molti Componimenti poetici , Milano 1597 in f, 1599 in ta, e Lodi 1513 in 4º. Quello . che gli fece più riputazione, fu il suo decimo terzo libro dell' Eneide, quantunque l' idea di essere il continuatore d' un poeta come Virgilio fosse non meno temeraria che ridicola. Trovasi questo supplemento nelle edizioni di Virgilio fatte in Parigi 1507 in f. , in Lione 1517 in f. &c. Senza fondamento il Vegio s' ideò, che mancasse qualche cosa all' Eneide di Virgilio : tutto ciò, ch'egli ha prete-. so di aggiugnervi in questo xIII libro, trovasi per anticipazione rinchiuso nell' opera stessa. Ciò non ostante un tale supplemento gli fece onore, e Borricebio assicura, ch'è stimabile, benchè in esso il Vegio siasi molto allontanato dal suo modello . E' stato tradotto in versi francesi da Pietro de Mouchault; e questa traduzione trovasi unitamente al testo latino in fine delle Opere di Virgilio tradette in versi francesi da Roberto ed Antonio il Cavaliere D' AGNEAUX; fratelli, di Vire in Normandia. Parigi 1607 in f. . Vi sono ancora di lui : Pompeana (villa agri Laudensis ), carmen; un poema circa le furberie de'

Con-

Confadini; il Cenvicium Deatum, Carmen; — A'bula; , carmen cum interlecutoribus; unitamente impressi; M'lano 1721 in 4°, Nelle poesi of Vego (dice M. Landı) scorgesi molta facilita, armonta ed invenzione; mr l'e-eganza in esse non è la mignor coss.

VEIL ( Carlo Mariade ). fichio di un Ebreo di Metz. fu convertito da Baffret . Entrò nell' ordine degli Agostiniani, ed indi ne Canonici-regolari di Santa Genovefa . Fu spedito iu Angers . dove prese a laurea, ed ove professò nelle publiche scuole la teologia . Lasciò indi la cattedra per divenire parroco di Sant' Ambrogio di Melun; poi lasciò questa cura, per passar a soggiornare in Inghilterra, dove abbiurd la religione Cattolica verso l'anno 1679. Poco tardò ad ammogliarsi colla figlia di un Anabattista, e si diede a conoscere con vari Scritti Vi sono di lui de' dotti Comensarj sopra S. Matteo e S. Marco, Parigi 1674 in 4°; sugli Atti degli Apostoli , 1684 in 8'; sopra Joele 1676 in 12; sul'a Cantica de' Cantici , Londra 1679 in 8° ; e sopra i dodici Profeti minari, Londra 1680 in 12. Questo apostata morì sulla fine del secolo xvII.

I. VELASQUEZ ( Giovanni Antonio ), gesuita nato a Madrid in Ispagna nell' anno 1585, morì nel 1669. Dopo essere stato più vo te rettore, venne fatto provinciale. Il re Filippo IV lo chiamò aila sua corte, e lo fece consigliere della Congregazione dell'Immacolata Concezione. Vi sono di lui: I. Un Cementario lating sopra l' Epifola ai Filippensi, in 2 vol. in f, non meno diffuso che dotto . II. Diversi Scritti in favore dell' Immacolata Concezione della SS. Vergine .

II. VELASQUEZ ( Don Diego de Silva ), pit:ore nato in Siviglia nel 1594, morì in Madrid nel 1660 . Un talento ardito, un ingegno penetrante, un pennello fiero, un colorito vigoroso un tocco energico, hanno fatto di Velarquez un artista celebre. Quelli, che lo colpirono più vivamente, furono i quadri del Caravaggio : egli procurò d'imitarlo, e può essergli paragonato per la sua arte nel dipingere ritratti . Si recò a Madrid, dove i suoi talenti furono per lui una potente protezione presso la famiglia reale . Il re di Spaena Filippo IV lo nominò suo primario pittore, gli accordò l'alloggio e le pensioni annesse a questo titolo, lo decorò di varie cariche, e gli da-

dono la chiave d'oro: distinzione valutata nelle corti per considerevole, poiche da l'ingresso in palaxzo in qualunque ora , Velasquez fece un viaggio in Italia: l' ambasciatore del re di Spagna lo accolse in Venezia nel proprio palagio, e gli diede una seorta di persone del suo servigio. Avendolo incaricato il re della compra di quadri di prezzo e di antichità per ornare il suo gabinerto, questa commissione gli fece intraprendere un secondo viaggio in Italia, dove tutt' i principi gli fecero una grande accoglienza : l'onorare Velasquez era un far la corte al re di Spagna, Questo monarca lo amava, godeva della di lui compagnia, e provava un singolar piacere in vederlo a dipingere. Agli onori, di cui avealo ricolmato, aggiunse la dignità di cavahere di San-Giacomo, e dopo la di lui morte gli fece tare magnifici funerali.

VELD (Giacomo), dotto feligioso Agostiniano di Bruges nelle Fiandre, morto a Sant'Omer nel 1583 ovvero 1538, ha composto un Comentario sul profeta Daniele, al quale ha congiunta u-Cronologia, che serve far intendera le profezie di Geremia , di Ezechiello e di Daniele . Quest' opera prova, che l'autore di essa non manca a nè di erudizione ne di asgacità.

VELDE, Ved. VANDEN-

VELDE .

VELEZ, Ved. GUEVARA. VELLE, Ved DEVILE.

\*VELLEJO PATERCO-LO, secondo il calcolo, cui su di ortime congetture stabilirce l'accuratissimo Dodwello, nacque in Roma circa l'anno 18 pria dell' era volgare. Discendeva da un' illustre famiglia di Napoli, e tra' suoi antenati contava il celebre Magio, tanto rinomato per la sua fedeltà verso de' Romani nella guerra contro Annibale. Diedesi alla m.lizia, e fece varie campagne in diversi paesi sotto Augufo, indi sotto Tiberio, cui seguì in tutte le di lui spedizioni particolarmente in Germania, dove fu suo luogo-tenente ed ebbe altre onorevoli cariche. Nè gli mancò l' onore delle magistrature civili, essendo eg i stato questore, tribuno della plebe, e pretore nell' anno stesso in cui manco Augusto. In qual. anno preciso morisse Patercolo, non si può con certezza affermare; ma il vedere, che nel fine della sua Storia prende ad adulare vilmente non solo Tiberio, ma ancora Sejano, fa congetturare con molta probabilità, ch' ei fosse

tra gli amici di questo indegno ministro, e che però fosse involto ancor egli rivoluzione, che nell' anno 31 dell'era cristiana tolse dal mondo Sejano con rutt' i suoi aderenti. Di lui abbiamo due libri di Storia; ma il primo di essi è mancante per tal maniera, e sparso di sì copiose vastissime lacune, che appena si può raccogliere, quale argomento egli avesse intrapreso a trattare. Giusto Lipjio pensa, ne senza ragione, ch'ei si fosse prefisso di fare un Compendio di storia generale de' tempi e de' popoli antichi cioè della Grecia e dell'Oriente, di Roma e e dell' Occidente; e quindi passar a narrare più ampiamente ciò, che apparteneva alla storia Romana della sua età: lo che realmente egli fa' nel secondo libro, in cui conduce il racconto dalla sconfitta di Perseo sino al sedicesimo anno del regno di Tiberio. Agli eruditi è rincresciuto, che una parte di quest' opera siasi smarrita; quindi Volfango Lazio pretese di averne ritrovato un considerevole frammento, e lo diede in iuce ne' suoi 'Commentaria de Rep. Rom., ma niuno volle restarne persuaso. Più ardita fu l'intrapresa di Francesco Asolano, il quale avrebbe volato farci credere interamente supposta la Storia di Patercolo; ma egli pure non trovò seguaci. Patercolo è molto esatto in accennare le date degli avvenimenti: egli risale all' origine delle città e de' nuovi stabilimenti: fa l'elogio in poche parole degli uomini celebri nel governo, nella guerra o nella letteratura. Egli dipinge, per così dire con una sola pennellata; quindi al Bodino e ad alcuni altri sembra, che Velleje ne' suoi ritratti sia inimitabile, e che abbia scritto con una finezza ed una grazia difad uguagliarsi . per verità il suo stile non è il più soave nè il più puro; anzi, secondo l'uso appunto di que' tempi, è conciso e vibrato più del dovere, e perciò non rade volte oscuro. A questo autore non manca enfasi e forza, ma di quando in quando ne abusa, e vi sparge i detti sentenziosi con una soverchia liberalità. Soprattutto ributta quella servile bassissima adulazione, con cui parla di Tiberio e di Sejano e di tutte le persone ad essi care: difetto, che non può perdonarsi a qualunque. sia scrittore, cui niuno costrigne a dir sempre tutto ciò ch'è vero, ma che non deve mai abbassarsi a mentire sfacciatamente adulando. Ma Vellejo non vedeva nell' im-

Imperatore e nel favorito, se non i suoi benefattori, mentre tutto il restante del genere umano non vi scorgeva che due mostri. Rhenano publicò per la prima volta questo autore, Basilea 1520 in f: edizione ricercata e rara; dopo la quale ne sono venute altre moltissime. Tra di esse si distinguono quelle, di Firenze per Giunti 1525 in 8° di Venezia per Aldo 1571 in 8°, di Leyden per l' Elzevirio colle note del Vossio, 1639 in 12; ad usum Delphini 1675 in 4°; cum notis Variorum Leyden 1668, 1719, e 1744 in 8°; di Oxford 1711 in 8°; di Londra 1725 in 12; di Glasgovia 1752 in 8° (Ved. LACARRY). La leggiadra edizione data da Barbou nel 1746 in 12 è dovuta alle cure di M. Philippe, che l' ha arricchita della Vita dell'autore, di una Tavola geografica, d'un Catalogo delle precedenti edizioni, e di altri letterari ornamenti. Doujat la tradusse. in francese, aggiugnendovi de' supplementi, che non hanno guari consolate le persone di gusto. Viene preferita alla sua versione quella dell' abate Paul, publicata in Avignoue nel 1768 in 8º ed in 12.

VELLERON, Ved. CAM-

VELLUTELLO ( Alessandro), nacque in Lucca circa l'anno 1519, e morì nella stessa città sulla fine del secolo xvi. Compose de' Comenti sulle Poesie di Dante, de' quali si fa conto, e che in vari luoghi non riescono inutili per comprendere il senso sovente oscuro di questo antico poeta italiano. Tali Comenti furono impressi la prima volta unitamente a quelli di Cristoforo Landini, Venezia 1578 in f. In seguito il Vellutello lesse le opere del Petrarca, e tutto ciò, ch' era stato scritto/ circa questo celebre autore. Credette, che il contado di Avignone gli somministrerebbe delle memorie per rischiarare la storia della di lui vita e delle di lui opere. Appunto su queste superficiali ricerche, esopra tradizioni e voci popolari egli compose la Vita del-Petrarca ed i comenti sulle di lui poesie, che sono stati impressi più volte. Il Vellutello è molto inesatto, ma per altro meno di coloro, che lo avevano preceduto nella stessa carriera. L' edizione più stimata de' suoi Comentarj è quella di Venezia 1545 in 4°. Lascid pure alcune altre opere nello stesso genere. ma meno considerate.

VELLY ( Paolo Franceseo ), nato in vicinanza di

Ffs-.

Fismes nella Sciampagna, entrò nella società de Gesuiti ed essendone uscito undici anni dopo, si abbandonò tutto interamente alle ricerche istoriche. La sua Storia di Francia, di cui non potè dare che otto volumi, publicati da Dessaint e Saillant , gli fa ottenere un posto tra gli storici Francesi. Egli si è principalmente proposto di indagare e dar a conoscere il cominciamento di alcuni usi e consuctudini, i principi delle libertà Gallicane, le vere sorgenti ed i diversi fondamenti del dritto publico francese, l'origin: delle grandi dignità , l'istituzione de' parlamenti, lo stabilimento delle università, la fondazione degli Ordini religiosi o militari; finalmente le scoverte utili alla società . Il suo stile, senza essere d'una forza e di un' eleganza osservabili, in generale è facile, semplice, naturale e molto corretto. Egli respira un' aria di candore e di verità, che piace nel genere istorico. L'antore cominciò a scrivere nel te npo, in cui richiedevasi, che il clero desse la dichiarazione de' propri beni . = " Sembraci ( dice M. Palis-,, set ), che strascinato dalle " circostanze l' abate Velly , dissimuli sovente i privile-" gj di questo corpo con una

, troppo manifesta affetta-, zione , e che in genera e " non lasci sfuggire alcuna " occasione di portar qual-, che colpo contro di essi . " Era pulladimeno troppo il-"luminato per non sentire . " che tali antichi privilegi " de' grandi corpi, la di cui origine confondesi colla mo-" narchia, dovevano essere " tanto più rispettati, poichè , erano in qualche maniera , l' ultimo asilo delle nostre " moribonde libertà = . Un altro rimprovero, che gli si può fare, è di aver sovente copiato il Saggio sulla Storia Generale di Voltaire, non solamente senza citarlo, ma senza sottoporlo, pria di valersi di ciò, che prendevane in prestito, ad una esatra e giudiziosa critica . L' abate Nonotte dice , che l'abate Velly scrisse una volta a questo poeta storico, per sapere, in quale luogo aveva ricavato un aneddolo curio o, ma arrischiato. Che importa (gli scrisse Voltaire ) , che l'aneldoto fia vero o falso? Quando scrivesi per divertire il publico, fa egli d'uopo essere cost scrupoloso di non dire che la verità? Questa risposta, citata dell'ab. Nonotte, è assai conforme alla maniera ; con cui Voltaire ha espressi certi fatti . Nulladimeno questo poeta ha provato di non aver giam.

giammai avuta alcuna corrispondenza nè diretta, nè indiretta coll'abate Velly. Ma se questo storico non aveva ricevute di lui lettere, aveva per altro letti molto i di lui libri, e questi talvolra lo hanno fatto traviare. Villaret ha continuata con sucsesso l'opera dell' ab. Velly sino al xvi volume ( Ved. VILLA-RET ). L'abate Velly fu rapito da un colpo di sangue li 4 settembre 1759 in età di 48 anni. Era un uomo regolato nella sua condotta, sincero e solido nell' amicizia, fermo ne' veri principi della religione e della morale, amabile nel commercio della vita. A'veva nel' tempo stesso una singolare giovialità, dono che la natura fa di rado: egli rideva quasi sempre e di buon cuore. Questo scrittore erasi annunciato nella letteratura con una Versione francese della Satira del dottore Swift, intitolata Jonb Bul, cioè la Lite senza fine, in 12. Essa aggirasi circa la guerra terminata colla pace d' Utrecht .

VELSEN (Gherardo), Ved. Fiorenzo v conte di

Olanda.

VELSER (Marco), Ved.

WELSER.

VELTKUYSEN (Lamberto), Velthuysius, nato in Utrecht nel 1622, prese la Tom.XXVI.

laurea di medicina, ma non esercitò mai questa professione . Dedicatosi interamente allo studio della filosofia e della teologia, difese con zelo le opinioni di Descartes contro Vuezio ridicolo nimico di questo gran filosofo. Fu per alcuni anni nella magistratura di Utrecht; ma il calore, con cui difese i dritti de' magistrari nelle assemblee ecclesiastiche, gli fece de' nimici, che trovarono il mezzo di levarlo di carica. Visse poi nel ritiro sino alla sua morte segulta nel 1685 età di 63 anni. Le sue Opere sono state raccolte, Roterdam 1680 vol. 2 in 4°. Il primo tomo contiene molti trattati teologici, la maggior parte contro Spinofa: il secondo comprende diversi scritti di filosofia, di astronomia, di fisica e di medicina.

VENANZIO FORTU-NATO ( Venantius Honorius Clementianus Fortunatus ), il solo può dirsi, che meritasse in qualche modo il nome di poeta latino sulla fine del vi secolo, era nativo della terra anticamente appellata Duplavilis, oggidi Valdebiadene, o secondo altri San Salvatore, non lungi da Trivigi nello stato Veneto. Attese agli studi in Ravenna, coltivando la grammatica, la rettorica, la poe-M sia

sia, divenne famoso: cosa facile in que' tempi di universale ignoranza. Era in oltre uomo di uno spirito vivace, di una piaceyole pulitezza, di un carattere dolce e di una pietà, che nulla aveva di ributtante. Racconta egli stesso, che mentre tuttavia stava in Ravenna, fu preso da un male gravissimo agli occhi, a cui non trovando alcun rimedio, ricorse all' intercessione di san Martino, e per tal modo ottenne la guarigione. Mosso quindi da gratitudine verso il Santo suo liberatore, abbandonata la patria poco prima dell' invasione de' Longobardi, recossi a Tours in Francia a visitarne il sepolero. Ivi i suoi talenti e le sue virtù lo strinsero in intima amicizia con Gregorio vescovó della prederta città; da cui poscia fu ordinato prete. La regina santa Redegonda lo prese al suo servigio in qualità di segretario, ed egli diede precetti di politica a Sigeberto, che · facevane molto conto. In seguito fu promosso al vescovato di Poitiers, nella qual città terminò santamente i suoi giorni verso il 609; ed ivi celebrasi la sua festa nel di 14 dicembre. Ciò non ostante si è lungamente e con calore disputato, se gli competa il titolo di Santo: intor-

no alla qual contesa principal. mente tra il Sig. Bernardino Zanetti ed il Sig. Michele Lazzari, uscirono ultimamente vari scritti pro e contro impressi in Roveredo nel 1756. Noi non parleremo degli indegni sospetti, che la malignità formò in quel tempo in proposito della di lui intima amicizia con Redegonda. Nella Vita di questa Santa Baillet non ne ha fatta menzione, se non come di ciarle sparse dai ministri di Satanasso. I monumenti dell'amicizia di Fortunato con Redegenda sussistono nelle di lui Poesie. Fa d'uopo essere molto ingiusto per veder ivi altra cosa che le prove d'una societa virtuosa ed amabile, il di cui nodo era formato dalla religione e da una intera confidenza. Redegonda faceva de' piccoli regali a Fortunato; ed a vicenda ne inviava egli pure a lei : questi consistevano in fiori, frutta, latte, crema, prugne, marroni . Sì fatti donativi, che fanno onore alla cristiana frugalità di que' tempi, venivano accompagnati da Fortunato con piccoli componimenti in versi. Agnese badessa del monistero di Santa-Croce, nel quale Redegonda erasi ritirata, entrava quasi sempre a parte di questi divertimenti. Venanzio aveva talvolta l'onore di man-

giare colla principessa e colla badessa, che, essendo entranibe dotate di spirito, l' impegnavano a fare qualche piccola composizione all' improvviso: e di fatti ce nerimangono alcune tra gli Scritti di que to poera. Pretendere di autorizzare le mormorazioni, che la ma ignità inveniò allora, sopra il fondamento de' pensieri ingegnosi, dell' espressioni vivaci e ricercate di due o tre componimenti, che possono riguardarsi come giovialissimi Madrigali, questo è un ignorare ( dice M. du Radier ), sin dove possa giugnere la sicurezza dell' innocenza. In oltre queste composizioni sono accompagnate da molte altre, che respirano il più puro Cristianesimò e la pietà la più consumata. Aggiugniamo, che la parola, Amor impiegata talvolta da Fortunato, presenta tutt' altro senso in francese che in latino, mentre in quest' ultimo linguaggio una tal espressione bene spesso non significa che l'amicizia e la carità Cristiana. Le Opere di Venanzio Fortunato pervenute sino a noi sono alcune Vite de Santi in prosa, undici libri di Poesie diverse, ed un Poema della Vita di San Martino in Ivlibri. Queste produzioni furono publicate dal. P. Brower

nel 1616 in 4°, L'accennato poema, che trovasi parimenti inserito nel Corpus Poetarum, dice egli sresso di verlo composto in rendimento di grazie a San Martine per la grazia ricevuta, come abbiam accennato, Quantunque una tal opera faccia più onore alla di lui pietà che al di lui talento inientemeno sì in questa che negli suoi scritti s'incontrano alcuni pensieri delicati ed anche alcuni versi felici; e ne' caratteri, che delinea, sa dire molte cose in poché parole. I Maurini vi riconoscono dolcezza, grazia, facilità ed altre doti poetiche; ma non tutti sanno convenire nel loro sentimento. Le sue Lettere in prosa sono ancor più oscure; che i suoi versi. Fortunato, simile per alcuni rapporti ai poeti d'ognitempo, incenso Brunechi'de e Childerico . Sarebbe difficile ( dice l' abate Millot ) il citare un maggior abuso della poesia.

VENCE (Enrico Francesco di), prete, dottore della Sorbona, proposto della chiesa primaziale di Nancì, consigliere di stato di Leopoldo duca di Lorena, e precettore de' di lui figli, si acquistò fama per l'edizione che diede de' Comentari del P. Carrieres, Nancì 17,8 e 1743.

L'abate di Vence vi aggiunse sei volumi di Analisi e Dissertazioni sopra l' Antico Testamento, e due volumi di un' Analisi ovvero Spiegazione de' Saimi. Don Calmet pregiava molto queste Dissertazioni, le quali in effetto sono erudite, solide e scritte con nettezza. L'autore aveva meditato bene i libri santi, e le sue cognizioni si estendevano a molte scienze. Egli morì a Nancì nel di po novembre 1749. M. Rondet ha inserita la maggior parte di queste Dissertazioni nella edizione, che ha data Bibbia in latino ed in francese, Avignone 1773 17 in 4°: lo che ha dato luogo ad indicare talvolta questa Bibbia sotto il nome di Bibbia dell' abate de Vence, oggidì più conosciuta sotto il nome di Bibbia di Avignone.

VENCESLAO Wenceslaus, figlio di Carlo IV, imperatore d'Alemagna, ebbe il trono imperiale dopo la morte di questo monarca nel 1378 in età di 15 anni . Suo padre aveva stabilita, colla Bolla d'oro, l'età necessaria al re de'Romani: egli fu il primo a violare questo medesimo regolamento in favore di Venceslao suo figlio, che fu un mostro di crudeltà e di scostumatezze. Non altrimenti che Nerone, diede dap-

prima grandi speranze; ma poi avendo dovuto per motivo della peste andarsene dalla Boemia, si ritirò ad Aquisgrana, ed appunto in questa città cominciarono a sembrargli pesanti Ali affari. Il gusto del fasto rovinoso. il commercio delle femmine, e le prodigalità, alle quali questo strascina, gli fecero ben presto perdere di vista, in mezzo ad una truppa di giovani dissoluti dell' uno e deli'altro sesso, i doveri e la maestà del trono: ammollito dalla voluttà divenne vile e crudele. Avendo voluto difendere gli Ebrei contro i suoi sudditi di Boemia, ed essendosi segnalato con vari atti di furore, i Boemi lo arrestarono e lo rinchiusero in una stretta prigione nel 1394. In uno de' suoi accessi di frenesia egli aveva fatto gittare nella Moldava S. Giovanni Nepomuceno. perchè non aveva voluto rivelargli la confessione della regina sua consorte. Dicesi, che andasse talvolta per le strade accompagnato da un carnefice, e che da esso facesse sull' istante ucccidere coloro, che gli dispiacevano. Da tutte queste ragioni si trovarono costretti i magistrati di Praga a tenerlo in uno stretto carcere, dal quale nulladimeno gli riuscì di

fuggire in capo a quattro mesi. Un pescatore gli somministrò una fune, colla quale scese abbasso, accompagnato da una serva, che divenne la sua favorita. Appena fu in libertà, che si formò in Praga un partito in suo favore: I magistrati di questa capitale, trattandolo sempre come un principe insensato e furioso, l'obbligarono a fuggirsene dalla città. Questa era per Sigismondo suo fratello re d' Ungheria un' occasione di farsi riconoscere in re di Boemia: egli non mancò di metterla a profitto; ma non potè ottenere, che di essere dichiarato reggente. Fece quindi rinchiudere suo fratello in una torre in Vienna d' Austria; ma Vences lao anche questa volta fuggi di prigione, e ritornato a Prana, si fece de' partigiani, condannò all' ultimo supplizio coloro, che lo avevano posto in carcere, e nobilitò il pescatore, che avevagli dato il mezzo di fuggire. Intanto le traversie, che provò, lo ridussero alla necessità di alienare i rimanenti domini dell' impero in Italia; donde gli elettori presero motivo di deporto nel 1400 pe' seguenti torti: " Egli ha venduto alla Fran-" cia Genova ed il suo ter-, ritorio, malgrado l' oppo-, sizione degli stati dell'im-

" pero; ha filasciato a Ga-" lenzzo Visconti il Milanese ", e la Lombardia; ha alienati molti patrimoni ed eredità, che per la morte de' proprietari erano devo-" luti all' impero; ha accor-. data ai ladri ed ai malandrini l'impunità de'loro " delitti; ha trucidati, an-"negati , bruciati prelati , preti e molti personaggi di distinzione &c. Noi adunque, avendo invocato il " santo nome di Dio, e stan-" do assisi nel nostro tribunale di giustizia, mossi dai motivi sopra noverati, 2biamo deposto, colla pre-" sente nostra sentenza, il signor Venceslao, come dissipatore del corpo Germanico, come membro inutile, e come capo indegno di governare; e come tale , lo abbiamo privato delle " dignità e degli onori, che "gli appartengono. Facciamo sapere ai principi, poten-" tati, cavalieri, città, ter-", re e popoli del sacro im-" pero, ch' essi sono assolu-, ti dal giuramento di fedel-, tà e dall'omaggio, che gli " dovevano per la sua qua-", lità d'imperatore — . Fu detto, che, quando gli venne annunciata la sua deposizione, egli scrivesse alle città imperiali di Germania, che non richiedeva da esse al-M Ire

ire prove della loro fedeltà, fe non alcune botti del loro miglior vino. Nulladimeno cali non rinunziò interamente al trono imperale se non nel 1410, e mori re di Boemia nel 1210 in età di 57 anni. Non lasc à tigli, beache fosse stato ammogliato due volte. La sua prima consorte fu Giovanna fielia di Albe to di Baviera conte d' Olanda; la seconda Sofia figliuola di Stefano l'arricciato duca di Baviera = Sembrava che a natura formando Venceslao ,, ( dice M. de Montieny ), " si fosse esaurita a radunare ,, nella di lu persona, l' ec-, cessiva prodigalità di An-, tonio, l'infame vi'tà di E-" liogabalo , e l'anima cru-, dele di Tiberio. Tutto fa-. ,, cevasi lecito per soddisfare , le sue passioni ; niuna equi-" tà ne' suoi giudizi, niun ri-, tegno nelle sue vessazioni, ., niun riguardo nelle sue dis-" solutezze. Fiero nella buona fortuna, avvilivasi nel-" l'avversità . Guai a chiun-.. que, che offindeva o : egli non accordava perdono, se " non a coloro, che poteva-, no comprarlo a prezzo di ,, denaro, con provando maia , rossore di porre la sua cle-, menza all'incanto, e di , fare un vergognoso traffico , della più bella viriù de' monarciu . =

I. VENDOME ( Cesare duca di ), figlio di Enrico IV, e di Gabriella d' Eftrees , morto nel 1665, fu governatore della Bretagna , capo e soprantendente della navigazione . Il ducato di Vendome, antico appanaggio di un ramo della casa di Borbone, esseadosi riunito alla corona nella persona di Eurico IV. fu da questo principe donato a Cefare suo figlio, ch' egli amava e come il frutto de' suoi amori , e come l'erede del suo coraggio. Ecco la serie cronologica della ducale famiglia di V.n.l.me. Dal suo matrimonio colla fig ia di Filippo Emmanuele di Lorena duca di Mercheur Cefare ebbe tre figli: I. Luici, morto nel 1669 , che soosò Laura Mancini, morta nel 1657 dopo avereli dati due figli, Luigi Giufeppe e Filippo . da' quali si perferà quì appresso. morti entrambi senza posterità . II. Francesco i duca di BEAUFORT, del quale abbiam parlato sotto quest'ultima barola in un articolo particolare . III. Isabella , maritata a Carlo-Amadro duca di Nemours, morto nel 1664.

H. VENDOME ( Luigi Giuseppe, duca di ), pronipote di Enrico IV, era figlio di Luiei duca di Vendome e di Laura Mancini nerza del cardinal Mazarini . Dopo la

mor-

morte della sua sposa il padre ottenne la porpora Ro mana e divenne legato a latere . Suo figlio Luigi Ginseppe, nato nel po di luglio 1651, fece la sua prima campagna di 18 anni in Olanda, ove segul Luigi xiv in qualità di voloctario. In progresso si segnalò alla presa di Lussemburgo nel 1684, di Mons nel 1691, di Namur nell'anno susseguente, nella batta-. glia di Steinkereque, come pure in quella della Marsaelia. Dopo e sere passato per tutt' i gradi, come un soldato di fortuna, pervenne al generalato, e fu spedito in Catalogna, dove guadagno una battaglia, e prese Barcellona nel 1607 -Il re lo nominò nel 1602 per venir a comandare in Italia nel posto di Villeroy, il quale non avea sofferto che de' rovesci: comparve Vendeme e subito i Francesi cominciarono ad avere de vantaggi . Egli riportò due vittorie, l' una a Santa-Vittoria sul territorio di Reggio in Lombardia , l' altra a Luzzara sul Guastallese, fece levare il blocco di Mantova , scacciò gl' Imperiali dal luogo fortincato in que' contorni appellato il Serraglio, si avanzò nel territorio di Trento, ed ivi prese varie piazze. Essendosi ritirato dall' alleanza colla casa di Borbone il duca di Sa-

voja, Vendone dovette marciare verso il Piemonte, dove s' impadront di Asti, di Verce li , d' Ivrea , di Verrua , dopo avere disfatta la retroguardia del duca in vicinanza di Torino li 7 maggio 1704. Batte il principe Eugenio a Cassano sul Milanese nel 1705, ed il conte di Reventlau alla Fossa Seriola tra Lonato e Calcinato nel Bresciano nel 1706 . Era sul procinto d'impadronirsi di Torino, allorchè venne spedito nelle Fiandre per riparare le perdite di Villeroy. Dopo aver tentato invano di ristabilire gli affari, pas-ò in Ispagna, ed ivi portò il suo coraggio e la sua fortuna. I grandi di Spagna posero in discussione, quale rango dovessero dargli. Oeni rango mi è buono, loro ei disse, io non vengo a disputarvi la precedenza : vengo a falvare il voftro re ; ed effeltivamente lo salvo. Filippo v non aveva più ne truppe, nè generale : la presenza di Vendome gli valse un esercito; il solo suo nome gli tirò una folla di volontari. Non eravi più denaro: le comunirà 'delle città , de' villaggi , de' religiosi ne somministrarono : la nazione s'investì di uno spirito di entusiasmo. Il ducă di Vendome, profittando di un tal ardore, inseguì i nemici , ricondusse il re a M 4

Madrid, costrinse i vincitori a ritirarsi. verso il Portogallo, passò il Tago a nuoto, fece prigioniero Stanhope con cinque mila Inglesi, raggiunse il generale Staremberg, e nel susseguente giorno, 10 dicembre 1710, riportò sopra di lui la celebre vittoria di Villaviziosa. Questa giornata rassodò per sempre la corona di Spagna sul capo di Filippo v. Si pretende, che dopo la battaglia, trovandosi questo re senza letto, il duca di Vendome gli dicesse: or ora io vi farò dare il più bel letto, su di cui alcun sovrano fiasi giammai coricato; e gli facesse fare un materazzo di stendardi e bandiere tolte a' nemici . Vendome ebbe in premio delle sue vittorie gli onori di principe del sangue. Filippo v gli disse : io vi fono debitore della corona. Il duca, che aveva de' gelosi', benchè meritasse degli amici, risposegli : Vostra Maestà ha vinti i juoi nemici ; io ho vinti i miei. Nel udire la notizia di tale vitroria Luigi xIV esclamò: Ecco quanto vile un uomo di pù! Indi scrisse immediatamente al generale vittorioso una lettera piena delle più onorevoli espressioni. Un official generale ebbe la vile imprudenza di dire a Vendome, che tali servigi doveyano essere ricompensati in altra maniera ; ma il duca gli replicò vivamente: Voi v' ingannate : gli uomini miei pari nen si pagano che con parole e con carce. Il re Filippo v ricolmò Vendome di riprove della sua riconoscenza: lo dichiarò primo principe del suo sangue, e da' suoi tesori allora apppunto giunti dall' America levò pria di tutto 500 mila lire per offrirgliele. SI-RE ( disse Vendome ) , io fono fensibile alla vostra genero-sità; ma vi supplico di sar di-Stribuire quest cro a que bravi Spagnuoli, il di cui valore vi ha conservati in un giorno tanti regni. Questo monarca lo trattò da amico, e parlavagli con tutta confidenza. Un giorno dicevagli: E' cofa forprendente, che, effendo figlio di un padre d' un incegno limitato, voi abbiate così grandi talenti militari . --Il mio spirito ( risposegli Vendome ) viene più da lungi : egii voleva dire da Enrico IV. Continuava questo gran g?nerale a discacciare gl'Imperiali da vari posti, che occupavano tuttavia nella Catalogna, quando cesso di vivere gli 11 gingno 1712 in Tignaros in età di 58 anni per una indigestione. Filippo v volle, che la nazione spagnuola prendesse l'ab. to di lutto: distinzione, ch' era ancor inferiore a quanto meri-

tava questo gran generale , che fu trasferito al monistero dell' Escuriale, ed ivi sepolto nella tomba de'reali infanti di Spagna. Il duca di Vendome, pronipote di Enrico IV, era ( dice Voltaire nel suo Secolo di Luigi xtv ) intrepido al par di lui, dolce, benefico, senza fasto, non conosceva nè odio, nè invidia, nè vendetta. Non era fiero che con de' principi; rendevasi uguale con tutti gli altri. Era veramente un padre verso i soldati; e questi avrebbero data la loro vita per trarlo da un cattivo passo, allorchè il suo genio ardente ve lo precipitava. A Cassano, avendo osservato un soldato d' una straordinaria bravura, dopo la battaglia recossi a trovarlo nella di lui tenda, e gli donò 5ò luigi d'oro . Egli non meditava i suoi disegni con molta profondità, trascorava troppo le ispezioni subalterne, e lasciava perire la disciplina militare, Forse contava troppo su quella voce segreta. che sovente ci avvertisce a proposito di ciò, che dobbiámo fare o tentare. Diceva scherzevolmente, che nella marcia delle armate aveva spesso esaminate le contese tra i muli ed i mulattieri, e che, a vergogna dell'umanita, la ragione era quasi sem-

pre dalla parte de muli. La sua moliezza lo poce più volte in pericolo di essere sorpreso e fatto prigioniere; ma in un giorno di azione egli riparava a tutto con una presenza di spirito e con cognizioni, che lo stesso pericolo rendeva più vive. Il medesimo disordine e la stessa regligenza, che porrava negli eserciti, l'aveva egli ad un sorprendente eccesso nella sua casa e sulla propria persona. A forza di odiare il fasto egli giunse ad una impulizia cinica, di cui non v'è esempio. Le sue persone di servigio erano in possesso di rubargli . Ad un suo fedele domestico, che dinunziavagli le bricconerie d'uno de'suoi compagni, Vendome rispose : Eh bene! lascialo fare, e rubumi tu pure. Il suo disinteresse, la più nobile delle virtù, divenne in lui un difetto, che gli fece perdere, pel disordine de' suoi affari, più di quello che avrebbe speso in beneficenze: nulladimeno egli fu benefico . La Provenza, di cui gli fu conferito il governo, gli esibì una somma considerevole: No, diss' egli, i governatori sono fatti per rappresentare al re la miseria de' popoli. Io non posso accettare un dono, che febbene volontario, sarebbe eneroso al paese. Il maresciallo di Villars,

lars, a cui si fece la stessa officta, non giudicò a proposito di ricusarla; e quando gii si ricordò la generosità di rendone nella medesima occasione, disse. Ah, M. de Vendome et un nomo inimizabile! Il duca di Vendome a veva sposata nel 1710 una figlia del principe di Conde, ca cui non ebbe prole, e che morì nel nel 1718. Il cavaliere de Belleire ha data la Storia, delle di hi Campagne, Parigi 1714 in 12.

III. VENDOME (Filippo di ), gran priore di Francia e tratello del precedente, nacque in Parigi li 23 agosto 1655 . Si segnalò dapprima sotto il duca di Beaufort suo zio, cui accompagno nella di lui spedizione di Candia . Seul poscia Inici xiv nel 1672 alla conquista dell' Olanda, e si distinse nel passaggio del Reno, negli assedi di Maestricht, di Valenciennes e di Cambrai, nella battaglia di Fleurus, à quella della Marsaglia, nella quale restò ferito, ed in varie altre occasioni. Innalzato al posto di tenente generale nel 1697, ebbe nel 1695 il comando della Provenza in luogo del duca di Vendome suo frate lo, che passava in Catalogna . Lo seguì egli qualche tempo dopo, e si mostrò un eroe nell'assedio

di Barcellona nel 1697, indi nella sconfitta di D. Francesco de Velasco vicerè della Catalogna. Nella guerra della successione fu mandato in Italia. dove tolse varie piázze agl' Imperiali; ma dopo la battaglià di Cassano, data li 16 agosto 1705, alla quale non erasi trovato per una mancanza di condotta, cadde in disgrazia . Si ritiro egli a Roma, dopo avere rinunziata la maggior parte de suoi numerosi benefici. Il re gli gli assegnò una pensione di 24 mila lire . Vendome , dopo un viaggio fatto a Venezia prese la via di ritornare in Francia pel paese de' Grigioni . Temmaso Masner consigliere di Coira lo fece arrestare li 28 ottobre 1710 (per rappresaglia, diceva egli, a motivo d'essere stato ritenuto prigioniere in Francia un suo figlio ), e lo fece passare sulle terre dell'impero. L'ambasciatore di Francia negli Svizzeti si dolse di questo insulto fatto da un privato ad un principe del sangue . I Grigioni fecero il processo a Masner, ch' erasene fuggito in Germania, ed in contumacia lo condannarono a morte nel 1712 . Il gran priore rimesso in libertà ritornò in Francia, ed ivi si abbandonò a tutt' i piaceri : egli amava soprattutto quelli dello spiri-

to: e la sua corte era composta di quanto eravi di più delicato e di più ingegnoso In Parigi (l'ed. CAMPISTRON, CHAULIFU , PALAPRAT ) . Avendo i Turchi minacciata nel 1715 l'isola di Mata, egli corse in di lei aiuto, e nominato generalissimo delle truppe della Religione; ma poi non avendo avuto effetto il minacciato assedio . egli ritornò in Francia nel mese di ottobre dello stesso anno. Rinorziò nel 1719 il suo gran-pricrato, prese il titolo di Priore di Vendome, c morì in Parigi li 24 gennajo 1727 di 72 anni. I due fratelli si rassomigliavano perfettamente nelle loro virtù e ne' loro difetti ; quinti nel dipinger uno di essi, abbiamo anche delineato il ritratto dell' altro. In lui terminò la posterità de' duchi di Vendome discendenti da Enrico 19.

VENDOME, Ved. IV.

GOFFREDO e III. MATIEO.

I. VENEL (Maddalen de Gaillard de Lonjumeau vescovo di Apt, di un'antica famiglia di Provenza (Ved.
GAILLAED), nacque a Marsiglia li 12 ag ennajo 1720.
Sposò di età di 16 anni Venol dapprima consigliero un'adrana
parlamento di Provenza, indi
referendario delle suppliche
del paazzo della regina e

consigliere di stato. Avendo meritata la confidenza di Anna d' Austria, questa principes a le dono le ghiacciaje della Provenza, che appartenevano alla regalia, e gliaccordo il privilegio esclusivo di fare vendere il phiaccio a minuto: lo che gli apportò un'annua rendita di venti mila lire. Ella ebbe moltaparnel disciogliere l'intima amicizia ma Luigi xive madamigalla Mancini, ch'essa medesima condusse a Roma, ailorché fu sposata al contestabile Colonna . In seguito divenne dama della regina e sotto-governante de' duchi di Birg ena, di Berri e d' Aneid. Cesso di vivere nel castello di Versaglies li 24 novembre 1687 di 67 anni -Era una donna d' un carattere fermo, piena di spirito, di gudizio e di virià.

II. VENEL ( Gabriele-Franceco ), nato a Pezena, si distinse nella profissione di medico, ed ptrenne per concosto nel 1758 una cattedra di medicina in Monrpellier. Sino dal 1753 egli era stato numinato inspettor, gentrale del eacque mineral i di Francia. Travagliò per lo spazio di molta anni all' analisi di queste acque unitamente a M. Bayen ceiebre artista, che la inearicaro della parte manuale delle operazioni. Venel mercè il

suo travaglio, il quale richie-. se a diversi viaggi, dimostrò di essere abile osservatore ed illuminato chimico. Si preparava a fare nuovi viaggi a fin di continuare le sue operaz oni, allorchè venne a morte in Montpellier nel 1777 in età di 54 anni. Le diverse opere da lui lasciate sono : I. Esame delle Acque minerali di Passy, Parigi 1755. II. Istruzioni circal' ufo del Carbone di terra, Avignone' 1775, grosso volume in 8° con figure . Gli stati della provincia di Linguadocca lo avevano incaricato di esaminare la natura, le proprietà e gli usi del carbone di terra , Questo libro contiene il risultato delle di lui operazioni: ivi egli prova, che il carbone di terra non pregiudica alla salute, secondo l'esperienza di coloro, che ne fanno uso costantemante. III. Analiji delle Acque di Seltz, nelle Memorie dell'acca emia delle scienze di Parigi . IV. Aquarum Gallie mineralium Analysis: manoscritto in 2 vol. in 40, ch'è il frutto delle sue ricerche e de'suoi viaggi. V. Una Materia Medicinale, in 2 vol. in 8°: opera postuma. VI. Gli articoli, che ha somministrati intorno questa scienza agli editori dell' Enciclopedia, sono in gran numero e

generalmente molto ben fatti; ma l'autore non si guardava abbastanza dallo spirito sistematico. Era un uomo di un' immaginazione viva, che aveva delle viste nuove ed un colpo d'occhio pronto, ma non sempre sicuro . Insorse più volte, e con ragione, contro l'informe unione di rimedi, che hanno formata diversi speziali: unione e mescolanza, che impedisce di sperimentare la virtù di ciascuno in particolare . Paragonava' i medici ostinatamente attaccati a questa Poly-Pharmacia ad Arlecchino, il quale ordina ad un infermo una carretta di fieno, a colla spe-, ranza, che in una si gran-., de quantità d'erbe, ond'è " composta, se ne troverà .. cualcuna alattata alla ma-, lattia = . Veggafi il sno Elegio Storico, Grenoble 1777 int 8°.

"VENERE, Venus, Dea dell' amore, delle grazie e della bellezza Sicone il Paganesimo non fu ristretto ad una sola contrada, così non deve recar meraviglia, che si trovi tina ta varietà circa il nome, l'origine e la storia di questo nome. Da per tutto ricono-secuasi una divinità, che presedeva alla qualità naturale, che hanno quasi tutti gli esseri, animali e piante, di riprodutre i loro simili. Al ri-

i Latini l'appellavano Venere e i Greci Afrodita . Quì dicevasi nata dalla schiuma del mare; altrove era figliuola di Giove e di Dionea . Parimen . ti è accaduto, che le storie, le quaii si sono publicate della Venere di un paese, sieno state ugualmente in seguito attribuite alla Divinità, cui riferivansi altrove le stesse funzioni . Cicerone (nel 111 libro della Natura degli Dei) dice, che la Venere la più antica era figlia del Cielo della Dea del Giorno: COE-LO ET DIE NATA. -- Vi è " ( dic' egli ) in Elide un , tempio di questa Venere. La seconda Venere (prosie-, gue lo stesso ) è stata for-, mata dalla schiuma " mare; e da lei appunto e , da Mercurio si dice che sia , nato il secondo Cupido . " La terza è nata da Giove ., e da Dionea : questa è quel-, la, che fu moglie di Vul-, cano; e da lei e da Marte nacque Antero. La qua tar .. Venere è figliuola della Dea Siria e di Tiro; essa è ap-, pellara Aftarte, ed è quel-,, la , che sposò Adone = . Vi era altresì una Venere celeste, Dea dell'amore puro, che dicevasi figlia di Giove e dell' Armonia; come pure una Venere, che appellavasi Venere-popolare, Dea dell' amore carnale; e finalmente Venere

Apostrosia da una parola greca, che significa rimuovere o distrarre, perchè distraeva i cuori da ogni impurnà . La Venere nata dal mare è appellata Venere Marina, e di lei Esiodo dice, che fu prodotta dal sangue che scorse dalla piaga da Saturno fatta al Cielo suo padre, dandogli un colpo colia sua falce; e che quesangue mischia o schiuma del mare formò la dea Venere, la quale subito comparve sopra una conca marina con tutto lo spiendore della bellezza. Dallas hiuma appunto del mare i Greci la chiamarono Afrodita, Appena fu e la discesa in terra, che i fiori nacquero sotto i suoi 'passi, gli amorini svolazzarono intorno a l., e gli zefiri co'spavi loro fiati rinfrescarono l'aria, ch'ella respirava. Tosto ch' ella fu venuta alla luce, le Ore la portarono con pompa in ciele, dove tutti gli Dei la trovarono sì bella che la nominarono Dea dell' Amore. Vulcano l'ebbe in isposa in premio di aver fabbricati a Giove i fulmini contro i Giganti. Questa Dea, non potendo soffrire suo marito, ch' era di un'orribile bruttezza, ebbe un' infinità di amatori, e tra gli altri Mercurio e Marte. Avendola sorpresa, Valceno, meatre giacevasi con

quest' ultimo, circondò il luogo con una minutissima graticola impercettibile, e chiamò in seguito tutti gli Dei, che si burlarono di lui, veggendo, che rendeva publico il suo scorno. Ella n'ebbe Cupido, ed in seguito amò Adone: Sposò altresì Anchise principe Trojano, di cui ebbe Enea, pel quale fece fare da Vulcano ( cui malgrado gl' infiniti torti Sapeva placare co'suoi vezzi ) una fornitura di armi, allorchè il profugo principe Trojano passò a fondare un nuovo regno in Italia. Questa Dea aveva una cintura, la quale inspirava così infallibilmente la tenerezza, che Giunone gliela chiese in prestito per farsi amare da Giove . Trovavasi Venere sempre accompagnata dalle grazie, dai risi, dai giuochi, dai piaceri, dalle attrattive . Paride, davanti a cui ella si mostrò in tutta la sua bellezza, le diede il pomo, che Giunone e Pallade disputavano con lei, e che la Discordia aveva gittato sulla mensa nelle nozze di Teti e di Peleo. Presedeva a tutt'i piaceri, e le sue feste si celebravano con ogni sorta di oscenità. Le s' innalzarono tempj da per tutto . I più celebri erano quelli di Amatunta, di Lesbo, di Pafo, di Gnido, di Citera e di Cipro. Ella volle, che le fosse consecrata la colombo (Ved., PERISTERO). Viene ordinariamente rappresentata con Cupido suo figlio sopra un carro tirato da colombi, da cigni o da passeri, e talvolta montata sopra un becco.

Cicerone pretunde nel suo Trattato della Natura degli Dei, che la parola Venus sia derivata da Venire, perchè la Dea delle grazie va datutti; ma, a vero dire, questa etimologia è un poco sforzata. Si è dato il nome di Venere ad uno de'tre pianeti inferio-, indicato co nunemente per la stella del mattino, ovvero la stella della sera e del pastore, I Romani l'appellavano Lucifero, allorchè precedeva il Sole, ed Espero o Vespero, allorchè seguivalo.

Tra le diverse figure antiche di questa Dea conservat, si fino ai nostri giorni, è notoria la famosa che serbasi in Firenze appellata la Venere de' Medici. L'ignoto impareggiabile autore di questa statua ha rappresentata la Dea nella più bell' aurora delle sua bellezza, in quella età cioè, in cui si sviluppa totto il p'ù bello delle grazie e delle attrattive di un corpo ben formato. La Venere del Campidoglio, ben conservata anch' es a a riserva di alcune dita, che le mancano, presenta la Dea di una sta-

tura più alta ed in una età più matora . - Vi era anche una Venere appellata Vittpriosa, VI RIX, e rappresentavasi con un diadema in capo simile a quello di Giunone. La più bella statua, che ci resti della Venere vitterbsa, fu scoverta tra gli avanzisepolti del teatro dell' antica Capoa; ed oggi vedesi nel real palagio di Caserta ; tiene il piede sinistro poggiato sopra un elmo, ma è mancante di ambe le braccia . Venere aveva il singolare privilegio tra tutti gli Dei d' essere rappresentata nuda: ciò non ostante dipingevasi anche o scolpivasi talvolta vestita, La famosa Venere di Gnido di mano di Prassitele , per relazione di Plinio, era adorna di vesti; e parimenti la hella statua della stessa Dea, che vedevasi in Roma nel palazzo Spada, e che poi è stata trasferita in Inghilterra, è panneggiata.

VENERONI (Giovanni), nato a Verdun, appellavai Vigeren; ma siccome aveva studiato l'italiano e voleva darne lezioni in Parigi, si spacciò per Fiorentino ed italianizzò il suo nome. La chianizzò di suo nome. La chianizzò di suo nome. La chianizzò il suo nome. La chianizzò il suo nome. La chianizzò dei suo i principi gli procurò molti scolari. Egliè puno degli autori, che hanno contributto il più nel xvri scolo a spargere nella Franseno.

cia il gusto della letteratura italiana. Le sue opere sono: I. Metodo per apprendere la lingua italiana , Parigi 1770 in 12. Questa grainmatica, di cui si sono fatte molte edizioni in differenti forme, è chiara, ma alquanto prolissa. Si pretende, che questo libro non sia di lui, ma del famoso Roselli, di cui si sono stampate le avventure in forma di romanzo. Mentr' era di passaggio in Francia . andò un giorno a pranzo in casa di Veneroni, il quale avendo udito, che ragionava molto giustamente circa la lingua italiana, l'impegnò a fare una grammatica, per la quale gli diede cento franchi-Veneroni non fece che aggiugnervi qualche cosa a suo genio, ed indi la publicò sotto il proprio nome. IL Dizicnario Italiano-francese e francese-italiano, 1768 in 4°. Questo è stato oscurato da quello dell' abate Alberti, ch' è al tempo stesso più chiaro e più copioso . III. Favole scelte, colla Traduzione italiana di questo autore. Ve n'è un'edizione con una Versione tedesca, adorna di figure, Augusta 1709 in 4° . IV. Lettere di Loredane, tradotte in francese. V. Lettere del Cardinal Bentivoglio, tradotte similmente. Il suo stile e più facile che puro. Igno\_ gnoriamo l' anno della sua morte.

VENETTE ( Nicola ), dottore di medicina, morì nel 1698 in età di 65 anni alla Rocella sua patria. Aveva studiato in Parigi sotto Guido-Patin e Pietro Petit ; e dopo aver viaggiato in Italia ed in Portogallo, si era ritirato nel suo paese natio, ove si consecrò interamente all' esercizio della medicina. Vi sono di lui diverse opere. I. Trattato dello Scorbuto, Rocella 1671 in 12. Il. Trattato delle l'ietre, che si generano nel corpo umano, Amsterdam 1701 in 12. III. Quadro del! Amor conjugate Oc. 2 vol. in 12 con fig. Quest' opera è quella, che ha acquistato maggior nome al suo. autore; ma la lettura di essa è pericolosa pe' giovani ed insufficiente per coloro, che vogliono istruirsi.

\* VENIERO (Domenico), patrizio Venero, dopo essersi felicemente formato alla bella letteratura, onorato della loro stima ed amicizia dagli nomini dotti del suo tempo, e particolarmente dal Bembo, e mentre cominciava a raccogliere i dolci frutti de suoi studi ed insieme a godere degli onori, a cui la sua nascita e il suo senno lo chiamavano nella republica, circa il 1548 fu sorpreso da

straordinaria debolezza di nervi, in età di 31 anno. A questa succedettero in brieve acuti dolori nelle gambe ne' piedi, che l'obbligarono d' allora in poi a starsi rinchiuso nel'e sue stanze e per lo più immobile nel suo sino al dì 16 febbrajo del 1582, in cui in età di anni 65 diede fine a' suoi spasimi ed a'suoi giorni. Per sollievo di una vita così miseramente condotta per lo spazio di 34 anni non trovò altro mezzo che ouello di coltivare la poesia e di conversare cogli eruditi. La casa del Veniero era a guisa di un'accademia di dotti, che ivi radunavansi e si occupavano non poco tempo ora poetando, ora disputando di quistioni scientifiche ed ora trattenendosi in piacevoli ragionamenti. Quindi l' Aretino scriveva, che Veniero al dispetto della sorte, da cui era perseguitato, aveva fatto dell' ornata sua stanza un tempio non che un ginnasio. Da queste adunanze ebbe origine la celebre Accademia Veneziana, che dopo il Badoaro riconosce in suo principal autore ed ornamento il Veniero. In mezzo a' suoi atrogi dolori egli compose la maggior parte delle sue Poesie, che lo fecero annoverare tra i buoni poeti del suo tempo, e che furono im-

impresse dapprima nelle Raccolte del Dolce e del Ruscelli, e poi sono state ristampate unitamente a quelle di Luigi e Maffeo Veniero suoi nipoti. Bergamo 1650 in 80. Le poesie di Domenico Veniero sono piene di vive immagini ed in lui è singolare la forza dell' espressioni; ma abusaudo talvolta del suo ingegno cade nel gigantesco e si accosta allo stile dell' Achillini e di aliri secentisti. Affetta anche di porre in uso certi difficili incontri ed accozzamenti di parole, che incatenano il genio del poeta; come in quel sonetto:

Non punse, arse, o legò stral, fiamma, laccio.

Viene parimenti riguardaro, come uno de'primi, che, dopo il risorgimento della poesia, facessero uso degli Acrostici, val a dire di que'conponimenti, ove le lettere iniziali e talvolta le finali esprimono qualche disegnato nome
o altra particolarità.

Fratelli di Domeniro furono Girolamo, Francesco e Lorezo (non Lingi come equivoca il tevo francesco) ventero, conosciuti anch'essi per diverse loro overe in prosa ed in versi. Ma Lorezo, avendo avunta la disparaia di farsi discepolo ed imitatore dell'Aretino, disonorò la sua penat, con un poema d'una streada.

Tom. XXVI.

nata licenza in tre canti, intitolato, La Puttanna errante; in seguito del quale ne publicò un altro non men osceno, in un solo canto, che ha per titolo il Trentuno; il tutto impresso a Venezia nel 1531 in 8'. Queste due infami produzioni sono state da alcuni bibliografi mal a proposito attribuite all' Aretino . Più calunniosamente ancora sono state attribuite a Maffeo VENIERO, arcivescovo di Corfù figlio del medesimo Lorenzo, da un editore Protestante, che le ha fatte stampare in Lucerna nel 1661 : imputazione evidentemente distrutta dal fatto, poichè quest' arcivescovo non era ancora nato nel 1531, allorchè suo padre le diede alla luce. Lorenzo morì nel 1556.

VENIUS ovvero VENIUS (Ottone), celebre pittore di Leyden, nacque nel 1556. Dono avere appresi nella sua patria i princioj dell'arte del cisegno, fu indi spedito a Roma con varie lettere di raccomandazione, che gli fecero avere buona accoglienza. Travaglio in questa città solto Federico Zuicaro, e consulto l'antico, non meno che i quadri degli eccellenti pittori moderni per lo spazio di sette anni, che dimorò in Italia, dove fece diverse belle opere. L'imperatore, il duca N

duca di Baviera e l'elettore di Colonia occuparono in seguito a vicenda il di lui pennello. Venio, essendosi ritirato in Anversa, ornò le chiese di questa città con molti magnifici quadri. Finalmente questo pittore fu chiamato dall' arciduca Alberto a Brusselles, e nominato intendente delta moneta. Luigi XXII re di Francia tentò di averlo al suo servigio; ma l'amore del proprio paese gli fece ricusare le offerte di questo monarca. Venio aveva una grande intelligenza del chiaroscuro, metteva molra correzione nel suo disegno, e gittava bene i suoi panneggiamenti; le sue figure hanno una bella espressione; egli è grazioso nelle sue arie di testa; finalmente osservasi ne' suoi quadri una vena facile ed abbondante regolata da un giudizio sano e rischiarato. Vengono stimati singolarmente il suo Trionfo di Bacco e la Cena, che, dipinse per la cattedrale di Anversa. Morì questo artefice nel 1734, lasciando due figlie, che sono state altresi eccellenti nella pittura. Non meno del suo pennello egli ha illustrata la sua penua con diversi Scritti, che ha arricchiti di figure e di ritratti disegnati da lui medesimo. Queste opere sono: I. Bellum Batavicum cum Romanis ex Cornelio Tacito, 1612 in 4°, con 36 figure intagliate dal Tempe/ta. II. Historia Hispaniarum Infantum cum icombus. III.Conclusiones Physica & Theolopice notis & figuris disposite. IV. Horatii Flacci Emblemata, imaginibus in as incisis, notisque illustrate, Brusselles, 1607 in 4 . V. Amorum Emblemaia, 1603 in 4° . VI. Vita Saucti Thoma Aquinatis 32 imaginibus illustrata. VII. Amoris Divini Emblemata . 1625 in 4°. Il celebre Rubens for suo allievo. - Giberto e Pietro Venio, suoi fratelli, si applicarono l' uno all' intaglio, l'altro alla pittura, e vi si distinsero. - Vi è stato nel secolo xvi un Ernesto VENIO ouvero VŒNIUS, di Brusselles, di cui abbiamo: Tractaens physiologicus de pulchritudine juxta ea, que de Sponsa in Canticis Canticorum mystice pronunciantur, Brusselles 1662 in 8° con figure: piccolo volume, raro e singoiarissimo.

VENTADOUR, Ved. Mo-THE-HOUDANCOURT & V RO-HAN.

VENTI, Divinità poetiche, figlie del Cielo e della Terra, ovvero secondo altri di Astreo e di Eribea. Il loro re era Eolo, e tenevali incatenati entro alcune caverne. Ivi ne erano quattro principali: Borea, Euro, Noto e Zefiro. Gli altri erano Coro, Circio, Favonio, Africo, Aquilone, Volturno e Subsolano.

VENTIDIO-BASSO, Romano, di bassa estrazione, fu dapprima mulattiere ; ed indi si cavò dali' oscurità mercè il suo corangio. Brillò talmente sotto Giulio Cesare e sotto Ma co Antonio, che divenne tribuno della plebe , poi pretore, poutefice e finalmente console. Vinse i Parti in tre grandi battaglie, e ne triontò nell'anno 38 avanti l'era volgare. La sua morte fu un lutto per Roma, e i suoi funerali vennero fatti a spese del publico.

VENTIMIGLIA ( Mariano ), Carmelitano di Napoli, si distinse nel suo Ordine per le sue virtà e per la sua scienza, e divenne prior-generale li 29 maggio 1762. Lascio un' opera intitolata : Historia Chronologica Priorum Generalium Ordinis B. Maria Virginis de Monte Carmelo , Napoli 1773 in 4º con fig. Ivi l'autore dà un Compendio della Vita di ciascun Generale da San Bertoldo fondatore dell' Ordine verso il 1145, ed un Ristretto delle cose memorabili accadute sorto il loro governo. Vi regna molta erudizione, ed il suo stile è netto e facile. L'autore morì poco dopo la publicazione della predetta sua opera.

VENUSIO, Ved. CAR-

\*\* I. VENUTI ( marchase Marcello ) , nato in Cortona li 9 agosto 1700, d' una ira le più antiche famiglie di origine Longobarda, che molti secoli addietro possedeva diversi feudi nella Toscana, e feconda d' uomini illustri nelle lettere . nella toga e nell'armi, rimase privo del genitore nella tenera età di sette anni . Mercè le cure di suo zio Girelamo Veneti valente giureconsulto ed onorato d'importanti impieghi, ricevette un'ottima educazione e fece i svoi studi con molto .profitto, pria in Bologna, poscia nel collegio di Prato in Toscana , e finalmente li compiè nell' università di Pisa . Le lettere greche e latine, tutte le diverse parti della matematica, la storia , la geografia , le antichirà furono i principali oggerti dell' assiduo suo studio. Crebbe talmente in riputazione, che i migliori letterati, i quali aliora fiorissero in Bologna e nella Toscana, il Grands, l' Averani , il Valsecchi, il Gianotti, il Tanucci, il Senator Buonaroti, Anton-M. Salvini, e tanti altri ebbero cara la sua amicizia e la sua corrispondenza. Lo stesso fecero que' di Roma allorchè vi si recò sotto il

N 2 pon-

pontificato di Benedetto XIII, che lo accolse con molta distinzione. Restituitosi a Pisa. ebbe l'impiego di gran-conservatote dell' Ordine di S. Stefano, nel quale era già stato precedentemente ascritto in qualità di cavaliere. L' occasione ch'ebbe di recarsi con altri cavalieri ad incontrare e complimentare in Antibo il real infante di Spagna D. Carlo, mentre passava in Italia, gli fece acquistare talmente la grazia e la benevolenza di questo principe, che lo ammise nel suo nobile seguito, e quando poi fu assunto al trono delle due Sicilie, col nome di Carlo 111, gli diede reiterate prove della sua rea'e stima e munificenza. Gli conferì un distinto grado tra le sue truppe di mare, e lo dichiarò custode e soprantendente della biblioteca e del celebre Museo Farnese. Quì fu, dove il cavalier Venuti spiego il suo gusto e la sua erudita cognizione in genere di antichità, specialmente in occasione delle scoperte dell'antica città di Ercolano, delle quali egli diede al publico la prima descrizione : libro, che, sebbene non andasse esente da invidiose critiche, si sostenne nulladimeno in riputazione , fu in varie lingue tradotto e servì di fondamento a quan-

to scrissero circa le prime scoverte di Ercolano il P. Belgrado gesuita ed il francese M. d' Artenay . Il marchese Venuti fu anche destinato a presedere alle predette scoperte, e quindi a ragione può dirsi, aver da lui avuto principio la celebre Accademia Ercolanese stabilita in Napoli. Maggior parte ancora ebb' egli all' origine della cospicua Accademia Etrusca di Cortona, della quale non solo propose ed operò la primitiva fondazione, ma altresì indusse l' abate Onofrio Baldelli suo prozio materno, uomo versatissimo soprattutto negli studi dell'antichità, a cedere per uso della nuova società il suo copioso museo e la sua scelta libreria. Sin dal 1740 il marchese Marcello, abbandonando le lusinghiere speranze di una corre regale, ov'era gradito e stimato, erasi restituito a Cortona sua patria, ed ivi presa moglie riposava in seno alla privata tranquillità tra le cure domestiche ed i favoriti suoi studi, quando cesso di vivere li 15 luglio 1755 in età di 55 anni. La sua morte fu generalmente compianta dai letterati non meno che da'suoi concittadini, poiché ali' erudizione ed al sapere accoppiava egittutte le belie doti, che formano l'uomo cristiano, socievole

le, ed atto a giovare a' suoi simili. Aveva egli publicata altresì in sua gioventù una lunga Epistola latina sopra l'Antichità e Nobiltà di Cortona, accolta con molto applauso dai dotti, encomiata principalmente dal Muratori e dal marchese Maffei, ed inserita dal proposto Gori nel tomo 11 delle sue Iscrizioni

della Toscana.

\*\* II. VENUTI ( Ridolfino ), fratello del precedente, nato in Cortona nel 1705, tu un profondo indagatore delle antichità: studio pel quale aveva un deciso genio, ed a cui però, dopo compiuti i consueti corsi delle belle lettere e delle scienze filosofice e matematiche, applicossi con tutto l'impegno. Esperto nelle lingue latina e greca, ampiamente versato nella lettura degli antichi storici e poeti , avvezzo a fare diligenti riflessioni sui costumi e sui monumenti de' rimoti non meno che de' vicini secoli, acquistò un gusto fino e delicato ed un maturo criterio circa tutto ciò, che appartiene alle belle arti. Frutti delle sue incessanti indagini e del suo istancabile studio furono gl'interessanti proemi, e le dotte dissertazioni, con cui illustrò le Memorie dell' allora nascente Accademia Etrusca, di cuk era

segretario. Recatosi poscia a Roma fu incaricato quasi subito della prefettura del museo Albani. Il pontefice Benedetto xiv ne conobbe ed onord l'abilità, volendolo ascritto all' Accademia Capitolina da esso istituita, ed indi conferendogli il luminoso impiego di presidente alle Antichità Romane. La fama delle sue cognizioni gli acquistò la stima e la corrispondenza de' più intendenti viaggiatori e de' migliori letterati. Per le studiose cure del Venuti, e per l'accurata descrizione ch' ei ne diede, furono aperte le ricchezze del Museo Capitolino alla curiosità degli eruditi, che non hanno agio di averne o leggerne le più voluminose relazioni. Questo illustre letterato, vero gentiluomo filantropo, si guadagnò la benevolenza di tutti col candore de' suoi costumi, colla schiettezza e soavità delle sue maniere, e: coll'indole sua dolce e mansueta. Una sì amabile docilità, effetto della bassa opinione, che aveva di se stesso, forma uno degli ornamenti delle opere del Venuti; ond' egli si fa leggere dagli amatori del vero con una certa maggior fiducia e oddisfazione. La sua morte, seguita in Roma li 30 marzo 1763 in età di 58 anni, fu una ve-N

ra perdita per la letteratura e per l'umanità; onde con ragione di lui disse un dotto moeta Veronese:

Bello l' ingegno tuo: coglie-

sti il fiore

Dell' arti greche e de latini studi;

Ma p. h bel degl'ingegno era il tuo cuore,

E ti piangon le Muse e le

Virtuels . Oltre non poche inedite, le opere di Rido fino Venuti date alla luce bastano per la loro varietà, importanza ed erudizione a farci conoscere viemmaggiormente il merito di questo infaticabile . scrittore . Le principali sono: I. Oratio de Laudibus Leonis x , 1735 in 8' . II. Collecianea Remanarum Antiquitatem , O'c., ivi 1736 in t. III. Antivua Numismata maximi moduli ex Myles Albano in Vaticanam Ribliothecam translata , 16,9 vol. 2. in f. IV. Numismata Rom. Pontificum a Martino v ad Benediction xIV, 1744 in 4° . V. Mufee Capitolino Ce., 1750 in 4º . V1. Muferm Certonenfe, 1750 in f. VII. Offervazioni fopra il fiume Clitumo , 1753 in 4". VIII. Rifpefta alle Riflessioni critiche sepra differenti Scrole di Pittura del signor Marchefe d' Argens , Lueca 1755 in 8° . In questa vittoriosa risposta il nostro dottissimo Toscano con sano cri-

terio, con ampia erudizione e con vibrato stile seppe garantire la gloria giustamento dovuta all' Italia per la pittura e le arti sorelle, contro gli sforzi del fervido scrittore francese, che troppo aveva esaltata la sua nazione a spese della nostra. IX. Marmora Albana O'c. , Roma 1756 in 4 . X Spiegazione de' Bassi ·ilievi, che ji affervano nell' Ura sepolerale detta volgarmene di Aleffandro Severo . ivi 1756 in 4° . XI La Favola di Circe, 1758 in 4º . AII. Virgilio Vindicato , 1768 in 4° . XIII De Dea Libertare O' de Libertinorum pileo. 1762 in 4°, di cui in questi ultimi tempi se ne sono replicate diverse edizioni in Francia . XIV. Ragionamento fapra il Piano di Roma . 1762 in f. XV . Accurata e fuccinta Descrizione topografica delle Antichità di Roma, 1763 tom, 2 in 4º: opera postuma, come pure le altre due seguenti . XVI Accurata e suecinta descrizione topografica e isterica di Roma moderna , 1766 tomi 2 in 4° con ra-mi. XVII Vetera Monumenta , ava in Hortis Calimontanis, O' Ædibus Matthejarum adfervantur, 1779 vol. 3 in a. In oltre una quantità di Ol'ervazioni e Differtazioni sopra diverse materie, inscrite parte ne' Saggi dell' Accademia Etrufca di Cortona, tom.t.

IV. VI., e II, e parte nel Giornale Romano dal 1742 al 1758. \*\* III. VENUTI ( monsignor Filippo ), ben degno fratello de' precedenti , nacque in Cortona li 5 cttobre del 1706. Passato a termina-. re i suoi studj in Roma, si acquistò tale riputazione co' suoi felici pregressi e colla saggia sua condotta, che in fresca età venne spedito da Clemente XII in Francia pet le contese riguardanti la famosa badia di Clerac, da Enrico iv donata alla basilica Lateranense, e riuscì in questa incombenza con tale soddisfazione del pontefice, che da questo gli venne conferita in premio la stessa ricca badia. Il Venuti si trattenne parecchi anni in Francia, dove fu anche segretario e bibliotecario dell' accademia di Bordeaux, tenuto in molta stima pe' suoi talenti e per le vaste sue cognizioni, non meno che per la sua morigeratezza è le soavi sue maniere. Ritornate in Italia mantenne corrispondenza con diversi tra' più insigni eruditi di Francia, e singolarmente coll' illustre Montesquieu , che gli scrisse e ne ricevette molte lettere, come rilevasi ancora dalle stesse operedell'immortale autore dello Spirito delle Leggi. Intima amicizia ebbe altresì il Venuti col celebre

senator Filippo Buonarcti, e fu carissimo al papa Benedetto xIV. L' imperator Francefco 1, per dargli prove della stima, che aveva pel di lui merito, lo richiamo in Toscana, e gli conferì l'insigne propositura di Liverno . Ivi tra le altre cure si prese ancor quella di attendere all'educazione del suo nipote marchese Benvenuto Venuti figlio del march. Marcello , giovane, che corrispose in sommo grado alle premure del zio, e che indi assai stimato da tutti e molto distinto in corte del gran-duca Leopoldo, dava di se grandi speranze; ma fu da immatura morte rapito. Finalmente monsignor Filipto, dopo avere governata per molti anni da vero pastore la chiesa di Livorno, la rinunziò, e ritirossi a godere una migliore tranquillità in Cortona tra i favoriti suoi studi, e nella famigliare conversazione de' suoi concittadini, che per le sue belle doti lo amavano, quanto per la sua dottrina lo stimavano ed ammiravano gli stranieri. Cessò di vivere li 14 marzo 1778 di 62 anni , lascian lo una gtan quantità di letterarie dotte produzioni, delle quali lungo sarebbe il darne una precisa enumerazione a ma ne accenneremo le più interessanti . I. Varie Differ-

N

14-

tazioni de' Saggi dell' Accademia Etrusca di Cortona. tra le quali si distinguono quelia Sipra i Tempietti degli Antichi , ivi Tom. 11 pag. 211 , ed un' altra sopra l' Egide degli Anticki, nel tomo ottavo. II. Varie altre erudite Disternazioni nelle Memorie dell' Accademia di Parigi, tra le quali una fopra il Tempio di Giano in italiano ed in francese, the riportò il premio dalla stessa accadeania, ed un' altra ful Nettare e full' Ambrofia. III. Una Differtazione , in francese , Sulle antichità di Bordeaux , ivi 1754 in 4°. IV. Diverse Traduzioni dal francese in prosa italiana, e particolarmente, della Dissertazione sugli Specchi degli Antichi di M. Cari ; delle Memorie sull' inoculazione del Vajuolo di la Condamine , Livorno 1755 e 1759 tom. 2 in 4°; del Tempio di Gnido di Montesquien, Londra in 8 . &c. V. Alcune Traduzioni in versi italiani di opere francesi, conse del Poema della Religione di Raeine il giovine, in versi sciolti, Livorno 1760 in 8°; e similmente della Didone, tragedia di M. le Franc, Parigi 1746 e Firenze 1747 in 8º . VI. Il Trionfo Letterario della Francia, in terza rima, canti 111, Avignone 1750 in 8°. VII. Una dottissima

Distertazione sul Gabinetto di Cicerone , inserita nelle Memorie della Società Colombaria di Firenze, Livorno 1752 in 4°, ed anche compendiata nella Raccolta francese, intitolata , Variera Letterarie . VIII. Diverse Vite, come di Dante , di Cosimo Padre della Patria, del Poliziano, di Filippo Strozzi Oc., scritte con buona eleganza e sana critica, Livorno 1757 e 1758 in 4°. IX. Quisquilia Botanica, feu de Plantis, que in Acro Cortonense Sponte nascuntur, Livorno 1760 in 8º. X. Molti Articeli d Estratti nel Magazzino Tofcano d' istruzione e di piacere, impresso in vari tempi ed in più tomi in Livorno, come pure nel Giornale degli Eruditi di Parigi, ed in varie altre periodiche letterarie Collezioni .

VERAN, Ved. SALONIO. \* VERARDO ( Carlo ). nato in Cesena nella Romagna nel 1540, fu arcidiacono nella sua patria, cameriere è segretario de' Brevi de' pontefici Paolo 11, Sisto 1v, Innocenzo VIII ed Alessandro vi, e cessò di vivere li 13 dicembre 1500 in età di 60 anni. Compose due rappresentazioni teatrali in qualche forma di drammi; ma senza divisione di atti, e che piuttosto possono considerarsi come una unione di Dialoghi,

che come vere azioni drammatiche. La prima ha per titolo: Historia Batica, scritta in prosa a riserva dell'argomento e del prologo, che sono in versi, rappresentata massimo appiauso Roma nel 1492 e stampata più volte. La seconda è intitolata, Fernandus servatus, ovvero : Historia Careli VE-RARDI de Urbe Granata, singulari virtute, felicibusque auspiciis Ferdinandi et Elisabeth Regis & Regine expugnata, Roma 1,93 in 4° con figure molio belle, indi ristampara nel 1513. Anche questa, che è scritta in versi, ottenne gran plauso, quantunque l' argomento sia serio: nientemeno è scritta in uno stile burlesco; ma oggidi si l'una che l'altra non meriterebbero guari attenzione.

VERCELLI ( Pantaleone da ), natio della terra di Confienza presso Vercelli, e non di Coblentz in Alemagna, come con alcuni altri ha sognato il Marchand, fu un celebre medico italiano nel secolo xv. Null'altro sappiamo della sua vita, se non che fu per qualche sempo in Francia, e specialmente nella Gallia Turonese, ove esercitò con inolta fama la sua professione. Si sarebbe forse interamente perduta la sua memoria, se non ce l'aves-

sero conservata alcune sue opere, le gua i sono: I. La-Ricinierum & Traffatus varii de butyro, de casecram variorum differentia Oc., Torino 1477 in 4 . II. Pilluldrium . impressso univamente ad una Summa Lecticiniorum completa Oc. Lione 1525 in 4°. Pantaleone cra appassionato fautore delle pillole, e quindi credeva, che coll'uso di certe, ch'egli ne prescrisse da prendersi ogni giorno ed in ogni occasione (d età , potesse guarirsi qualunque male ed avere lunga vita. III. Vita Sancleium, impresse alle Caselle nel Piemonte (e non a Cashel nell'Irlanda, come crede il medesimo Marchand ), 1475 in 4°. Di queste Vite però de' Santi Padri egli propriamente non ne fu che l'editore, avendole tratte da diversi antichi codici. -Vi è stato pure un fra Antonio da VERCELLI minor Osservante, che diede alle stampe un libro intitolato: Trattato degli Consegli de la salute del percetore, Modena 1492 in 4°: edizione rara.

VERAZZANI, Ved. VER-

I. VERDIER (Antonio du), signore di Vauprivas, nato gli 11 novembre 1544 in Montbrison nel Forese,

morto li 24 settembre 1000 di 56 anni, fu storiografo di

Fran-

Francia e gentiluomo ordinario del re. Innondò il publico di compilazioni, delle quali la meno cattiva è la sua Biblioteca degli Autori Francesi, benchè non siavi molta critica nè esattezza. Fu impressa per la prima volta in Lione nel 1585. M. Rigolei de Javigni ne ha data una nuova edizione, come pure della Biblicteca di la Croix du Maine , Parigi 1772 e 1773 vol. 5 in 4°. Le Note del dotto editore rettificano gli errori dell'originale, e rendono questo libro necescario a coloro, che vogliono conoscere l'antica letteratura francese. Nulladimeno non sappiamo, se M. Rigolei non avesse fatto meglio a darci una completa Biblioteca Francese, che stampare l'informe ammasso di du Verdier . Diciamo l'informe ammasso, perchè ha empiuto il suo libro di estratti lunghi e malamente scelti de' più cattivi autori. Questo scrittore manca assolutamente di gusto: il suo stile è insoffribile: oltre i vizj del suo paese, la lettura de' libri italiani e latini gli faceva impiegare parole straordinarie, che guastavano ancora la sua miserabile dicitura. Per altro egli non intendeva che mediocremente il latino, e, sebbene affettasse frasi ed espressioni greche,

appena conosceva quest' tiltima line a. Ciò, che ha fatta dare la preferetiza alla sua Biblioteca sopra quella di la Croix du Maine, si è : po, ch' egli accenna più esatta-, mente i titoli de'libri. 2" . Indica i libri anonimi, la maggior parte rarissimi, e molti de' quali senza di lui ci sarebbero rimasti ignoti : lo che force sarebbe stato un mediocre inconveniente; mentre che importa il sapere, che un autore obbliato ha dato un libro, il quale merita al par di lui di restare in dimenticanza? 3°. Egli dà il catalogo delle opere latine, che ciascuno scrittore francese ha composte: cosa, per vero dire, estranea al suo libro, ma che può avere la sua utilità. - Claudio Du VERDIER , figlio di Antonio , avvocato nel parlamento di Parigi, cercò di procurarsi del pane colla sua penna . Publicò molte opere mal accolte, e straseinò una vita lunga ed oscura, dopo aver dissipate le grandi sostanze. che suo padre aveagli lasciate. Mori nel 1649 di 80 anni: era erudito, ma cattivo

critico.

II. VERDIER ( N.... ),
autore poco conosciuto del
Romanzo de' Romanzi, in 7
vol. in 3º: produzione non
meno triviale che insipida.

III.

III. VERDIER (Cesare), chirurgo e regio dimostratore in San-Cosimo in Parigi, era nato a Molieres in vicinanza di Avignone. Le sue lezioni ed i suoi corsi di notomia gli trassero un gran numero di uditori; ed egli formò de' buoni discepoli. Quest'uomo stimabile visse celibe e fu sempre animato da una pietà sincera e senz'affettazione. Pieno di probità e di pulizia, cercava co'suoi riguardi di non dispiacere ad alcuno. Pronunciava volentieri questo detto, ch' era in cerro modo la sua divisa : Amico di tutti; ma quest' amic zia generale impedivagli talvolta di prendere il partito de' suoi amici particolari. Verdier moil in Parigi li 19 marzo 1758.-E' autore d'un eccellente C mpendio di Notomia, Parigi 1770 vol. 2 in 12, 'e colle Note di M. Sabatier , 1775 vol. 2 in 8°; come pure è autore delle Note sul Compendio dell' Arte di levar i parti. composto da madama Bourfier du Coudray. Vi sono parimenti di lui ( nelle Memorie dell'accademia di Chirurgia ) varie Osservazioni sull' Ernie della vescica, ed alcune Osservazioni su di una piaga nel ventre e su di un' altra nella gola.

I. VERDUC (Lorenzo), chirurgo giurato di San-Co-

simo in Parigi, era natio di Tolosa, è fu uomo pieno di candore e di probità. Impiegò un gran numero d'anni a professare la chirufgia, e sono usciti. dalla sua scuola molti abili discepoli, che avevano profittato delle sue cognizioni e della sua sperienza. A loro vantaggio appunto Vardue publico in Parigi nel 1639 il suo eccellente trastato intitolato: La maniera di guarire coll' uso delle fasciature le fratture e, gli slogamenti, che accadono nel corpo umano. Ivi egli risale sino ai principi de la chirurgia alla storia delle ossa. Quest' opera è stata tradotta in olandese, ed impressa in Amsterdam nel 1691 in 8°. Verduc morì in Parigi nel 1595.1

II. VERDUC (Giovanni Battista), figlio del precedente, dottore di medicina. confermò la vantaggiosa idea, che avevasi della sua scienza, publicando l'opera, che intitolò : Le Operazioni di Chirurgia, con una Patologia, 1739 vol. 3 in 8°. Questo libro fu tradotto in tedesco ed impresso in Lipsia nel 1712 in 4°. Aveva altresì intrapreso un Trattato dell' Uso delle parti, in cui voleva spiegare le funzioni dal corpo col mezzo di principi i più chiari, ma essendo egli

man-

mancato di vita senza aver potuto terminare un tale Trattato , lorenzo VERDUC suo fratello, chirurgo della comunità di San-Cosimo, rivide il manoscritto da lui lasciato in perfetto, supplì a tutto ciò che mancava, ne fece un'opera eccellente, e la publicò in Pargi nel 1696 in 2 vol. in 12. Vi è puie di quest' ultimo, il Maestro in Chivergia, ovvero la Chirurgia di Guido di Cauliac, 1704 in 12.

VERDURE ( Nicola Giuseppe de la ), nato in Aire, morto a Douay nel 1717 di 83 anni, era dottore dell'università di questa città, primario professore di teologia e decano della chiesa di Sant' Amato Era un uomo di un profondo sapere, e d'un disinteresse ancora più raro . L'illustre Fenelon onoravalo della sua amicizia. Vi è di lui un I rattato della Penitenza in latino, di cui la miglior edizione è quella del

1698. VERDUSSEN (Giovanni Pietro ), membro dell' accademia di pittura di Marsiglia, morto li 31 marzo 1763, è stato uno de' più celebri pittori nel genere delle battaglie. Tratto da' suoi talenti alia corte del re di Sardegna nel 1744, accompagnò questo principe nelle campagne d' I- talia, ed immortalò la gloria, ch' erasi già acquistata, a Parma ed a Guastalla. Restituitosi in Francia dopo un assenza di 16 anni e più, e dopo avere percorse varie corti d' Europa, si fissò ad Avignone, ed ivi si segnalò con nuovi capi d' opera. La vivacità e la morbidezza delle sue ultime produzioni rendette queste superiori a quelle, di cui aveva abbellita l'Italia e l' Inghilterra.

VERELIO ( Olao ), Verelius, isrorico Svedese, morto verso il 1680, ha publicato: I. Runographia Scandica antiqua ; l'autore, che aveva scorsa tutta la Svezia, per ivi scoprire le antiche iscrizioni, confessa, ch' esse non ispargono quasi niun lume sulla storia antica di quelle contrade . II. Historia Gothrici & Rolfonis Westrogothie Regum, in lingua gotica, con una traduzione francese e varie note in latino. Uspsal 1664 in 4º . Questo celebre comentatore ha spiegato con molta erudizione in queste note tutto ciò, che riguarda la religione degli antichi popoli del Settentrione. III. Hijioria Hervara, in lingua gotica, con una versione latina e lunehe note, Upsal 1671 in f. IV. Supplemento all'istoria precedente, Upsal 1674 in f. &c.

VEREMONDO, Ved. BER-

VERGENNES ( Carlo Gravier conte di ), commendatore dell'ordine dello Spirito Santo, capo del reale consiglio delle finanze di Francia, ministro degli affari stranieri, morto in Versaglies li 12 febbraio 1787 di 68 anni, era di una famiglia nobile di Borgogna. Essendosi fatto conoscere alla corte mercè il suo spirito attivo e conciliatore, fu destinato nel 1755 ambasciatore alla corte di Costantinopoli . Trovò questo importante posto numerose difficoltà da superare; ma ebbe la gloria di sormontarle, e si conciliò la stima e la benevo!enza non solamente del re suo padrone e del gran signore, ma anche delle due imperatrici Maria Teresa e Caterina 11 . Ritornato a Parigi fu spedito ambasciatore in Isvezia, ed ebbe molta parte alla rivoluzione, che cambiò il sistema di quel regno in assoluta monarchia . Appena l' infelice Luigi xvt fu sul trono, che si affrettò a chiamarlo presso di se, situandolo alla te ta del dipartimento degli affari esteri, ed accordandogli la più gran confidenza pel governo interiore del regno. Sotto il di lui ministero la Francia ripigliò ne' paesi stranieri una considerazione politica altrestanto più solida, poichè era fondata sulle virtù e sullo spirito di beneficenza del conte di Vergennes . Il suo più vivo desiderio ed il suo zelo più ardente furono sempre di prevenire l'effusione del sangue umano, e di accomodare amichevolmente le vertenze, che avrebbero potuto produrre una guerra. Per appunto a questo pacificatore delle nazioni l' Europa fu debitrice della pace di Teschen tra l' imperatore ed il re di Prussia; di quella del 1783, che stabili l'indipendenza delle provincie Americant e pose fine alla guerra tra le due maggiori potenze Borboniche e la Gran-Bretagna; finalmente dell'accomodamento delle dispute tra l'imperatore e l'Olanda. A lui pure la Francia fu debitrice de' trattati di commercio coll' Inghilterra e colla Russia, frutti d' una saggia politica e della pace felicemente stabilita. Considerato, come ministro dell' interno del regno, il conte di Vergennes accoppiò sempre ad una consumata prudenza un amabile candore; alla severità per se stesso molta indulgenza per gli altri ; all' ostinazione d'un travaglio sovente secco e laborioso l' attenzione di scrivere di propria mano varie lettere per conso-

lare amiei o soccortere sventurari . Dando a tutti un facile e libero accesso, a coltava favorevolmente chiunque cercava di approssimarglisi . Gran politico e uomo dabbene, si mostrò sempre tenero padre, buon mariro, fedele amico, e non cercò di ricrearsi de suoi penosi travagli, se non in seno della sua diletra famiglia e di alcuni virtuosi am ci . Se la sua vita fu un modello per coloro, che gove;nano la terra , la sua morte parimenti servì ad essi di lezione. Allorchè ebbe ricevuto il. Viatico . essendoglisi accostato al letto uno de' suoi confratelli , Vergennes dissegli: Ho adempiuto era un dovere, che tutti dobbiamo adempiere, ma che dovremmo ripetere più spesso. Questo grand uomo, pieno del vero spirito del Cristianesimo, aveva avuta, malgrado i suoi talenti, la vir-1ù, che nel mondo appellasi modeflia, e che la religione chiama umiltà. Quindi, per meglio praticarla, anche dopo morte, egli aveva dimandato d'essere sepolto nel cimitero della parrocchia, nella quale moriva. Le sue esequie non furono così modeste, com'egli avrebbe voluto, una parte de'grandi signori della corte accompagnò i di lui funenerali colle lagrime agli occhi;

forono sospesi in Versaglies i diverrimenti, ed il re lo pianse. Le sventure dell'infelice monarca cominciarono appunto dopo la perdita, d'un cost abile e saggio ministro.

VERGER DE HAURANE ( Giovanni du ), nacque in Baiona nel 1581 d'una nobile famiglia. Dopo aver fatti i snoi studi cal più gran successo in Francia ed in Lovanio, fu provveduto nel 1620 dell' abbazia di Saint-Cyran ( o piuttofto di Sant Siran , Sirignanus, secondo l' abbate Chatelain ), mercè la rinunzia, che ne fece Enrico Luigi Chataignier de la Roche-Pusav vescovo di Poitiers, di cui era vicario generale . L' abate di Saint Cyran si applicò alla lettura de' Padri e de' Concili, e credette di trovarvi un nuovo sistema circa la Grazia, che si sforzò d'inspirare a Gianfenio e ad un eran numero di teologi . Questo sistema non era veramente suo : egli credeva di poter sulle tracce di Baic assegnare un filo nel labirinto della Divina Onnipotenza e della libertà . Dopo la morte di Gianfenio l' ab. di Saint Cyran , inconsolabile per la perdita del suo amico, procurò di spargere la di lui dottrina , o piuttosto ciò, che credeva essere la dottrina de' Padri. Parigi gli sembrà il teatro più

conveniente al suo zelo; e però ivi fece uso de'suoi talenti per accreditare il libro intitolato Augustinus del vescovo d' Ypres. La sua aria semplice e mortificata, le sue parole dolci ed insinuanti, il suo sapere, le sue virtù gli fecero molti partigiani: preti, laici, femmine della città e della corte, religiosi, e sopratutto religiose adottarono le sue idee. Ecco, quali erano queste idee, secondo Maronas, il quale non era chel' eco del P. d' Avrieni, di Abelli, di Collet, che tutti hanno scritto con troppa passione per l'abate de Saint-Cyran, perchè la loro testimodebba sembrar nianza non sospetta. = Secondo la de-" posizione dell' abbate de " Prieres, egli diceva di po-" ter indicare chiaramente l' " epoca della distruzione del-" la Chiesa, di cui Diostes-" so era l'autore. Secondo , lui, era così inutile l'ac-" cusarsi de' peccati veniali, ,, che di fatti una tale pratica era nuova; e questo era , un arto di umiltà, che po-, teva farsi ad ogni laico. " Nè vi era maggior neces-, sità d' indicare il numero " de' peccari mortali, o le , circostanze che ne distin-" guono la specie. La Consessione non era che un'opera di supererogazione; e

" l'assoluzione, non essendo , che un segno, ch'essi so-" no perdonati, non rimet-" teva punto i peccati. Egli n richiedeva, come una disposizione essenziale , Confessione, una contri-, zione perfetta, e voleva " che la soddisfazione prece-, desse l'assoluzione . Tro-" vava egli molto più atta a " cancellare i peccati la Co-,, munione che la Confessio-,, ne ; come pure l'invoca-,, zione del santo nome di " GESU' egualmente efficace ,, a tal uopo che la Comu-" nione. Di tutt'i sacramen-" ti la Cresima era quello s di cui aveva la più al-" ta idea : egli la preferiva , al Battesimo, e giudicava , i di lei effetti più vivi e , più pronti. Questo sacra-" mento, secondo lui, non , ribiedeva altra disposizio-" ne che il battesimo : vo-"leva, che ognuno potesse " riceverla solamente col di-" mandar perdono a Dio de " peccati mortali , di cui " erasi renduto colpevole . " Spacciava un' infinità altre massime, le qua-" li credeva ugualmente fon-", date sull'antichità; e dis-" pregiando sommamente i " sentimenti de' teologi, che gli " erano opposti, diceva di , saperne più di loro. Non , aveva maggior rispetto per , S.

" S. Tommaso e pel concilio , di Trento . Nulladimeno , non isviluppava i suoi sen-, timenti che con cautela; e " per chiuder la bocca ai delatori, diceva, che neghe-" rebbe tutto: ciò è quanto . depose l'abate de Frieres. ., a cui egli ne fece confiden-" za nel 1655. Siccome ri-, chiedeva il segreto da co-" loro, a' quali parlava a vi-" va voce, non lo raccoman-.. dava meno nelle sue let-, tere; e ciò vedesi in alcu-", ne , che sono rimaste — . Ma non vi si scorgono gli errori quì attribuitigli Morenas sul fondamento dell' odiosa esposizione d'un uomo, che aveva svelati i cegreti, ovvero i pretesi segreti confidatigli. Con tutto 63 si fece passare l'abate de Saint-Cyran per un uomo pericoloso, ed il cardinale di Richelieu, altronde irritato ( per quanto si disse ), perchè non voleva dichiararsi per la nullità del matrimonio di Gastone d' Orleans con Margherica di Lorena, lo tece porre in carcere nel 1638. Dopo la morie di questo ministro, uscì egli di prigione, ma non godette lungamente sua libertà, essendo · della morto in Parigi li 11 ottobre 1642 di 62 anni. Lasciò le seguenti opere: 1. La Somma degli errori e delle falsità

capitali contenute nella Somme Teologica del P. Francesco Garasse. Ve ne dovevano essere quartro volumi; ma non ne sono comparsi che i due primi, ed il compendio del quarto, 1626 tom. 3 in 4°. II. Lettere Spirituali, vol. 2 in 4°, ovvero in 8°, ristampato a Lione 1079 vol. 3 in 12. Vi si aggiunse poi un quarto volume, che contiene a coni piccoli Trattati di M. de Saint-Cyran, impressi separatamente, cioè la Teologia . famigliaie, ovvero breve Spiegazione de principali Misteri della Fede: i Pensieri Cristiani circa la Povertà. Da queste Lettere M Wallon de Beaupuis ha estratte le Massime principali, che ha fatte stampare in 12. Arnauld d' Andit'y ha accresciula questa Raccolta, e l'ha publicata in 8 ed in 12, sotto il ti-tolo d' Istruzioni ricavate dalle Lettere di M. de Saint-Cyran. III. Apologia per M. de la Roche Posuy, contro coloro ehe dicono, non esser lecito aeli Ecclesiastici il ricorrere alle armi in caso di necessità, impressa nel 1615 in 8. IV. Un piccolo Trattato, publicato nel 1609 sotto il titolo di , Quistione Reale, in cui si esamina, in qual estremità il suddito potrebb'essere obbligato a conservar la vita del principe a spese della propropria, 1609 in 12, contraffatto sotto la medesima data. Queste due opere fecero un gran rumore, e specialmente ultima. I Gesuiti lo annunciarono da per tutto, come un apostelo del suicidio, e d' Avrieni diede nelle sue Memorie un estratto molto maligno di guesto libro. Ma è evidente, che Saint-Cyrau volle solamente provare, esservi delle occasioni, nelle quali si può sacrificare la propria vita per gli amici o per la patria. V. Un grosso volume in f., impresso a spese' del clero di Francia, sotto il nome di Petrus Aurelius. L' assemblea del 1641 ne fece fare un'edizione nel 1642, che i Gesuiti fecero sequestrare, ma che non per questo mancò d'essere distribuita in seguito delle rimostrauze del clero. In questa edizione vi sono due scritti ; uno intitolato, Confutatio Collectionis Locorum, quos Jesuita compilarunt; e l'altro Convitia petulantia, che non si trovano nella terza edizione, la quale comparve parimenti a spese del clero nel 1646. Ma premesso a questa medesima edizione leggesi l' Elogio, che Godeau vescovo di Vence ne fece per ordine dello stesso clero. Questo libro per altro avrebbe potuto esser migliore e meglio fatto. All' Tom. XXVI.

eccezione del suo talento pel discorso e per la direzione. l'abate de Saint-Cyran era un uomo ordinario. Scrittore debole e prolisso, non meno in latino che in francese, senza grazia, senza correzione e senza chiarezza, aveva qualche calore nell'immaginazione; ma questo calore, non essendo diretto dal gusto, lo gittava talvolta nelle affettazioni, delle quali se ne trovano molte nelle sue Lettere. Per la maggior parte coloro. che tanto le commendano oggidì , non vorrebbero esser condannati a leggerle. La sua maggior gloria è di aver annoverato tra le sue conquiste il monistero di Porto-Reale; e di aver avuti gli Arnauld, i Nicole ed i Paschal per suoi discepoli. Ved. 11. LANCE-

\* I. VERGERIO (Pietro Paolo), il Seniore, celebre filosofo, giureconsulto ed oratore, nacque, di nobile ma povera famiglia, nel 1349 nella città di Giustinopoli, oggidì Capo-d' Istria, sul golfo di Venezia. Fece i suoi primi studi in Padova, e passò indi a Firenze, dove ancor giovine fu professore di dialettica con molto grido. Aveva avuti per maestii due celebri nomini, il Grisolora nella lingua greca, ed il Zabarel'a nella giurepru-

denza. Le qualità del suo talento e del suo bei cuore lo fecero stimare ed amare, specialmente dal Zabarella il quale lo prese per compagno ed amico in diversi viaggi, e divenuto cardinale lo fece ancora intervenire con lui al concilio di Costanza. Ivi essendogli stato rapito dalla morte il predetto porporato suo benefico protettotore, il Vergerio aderì all' onorevole invito dell' imperator Sigismondo, che allettato dal di lui sapere e dal di lui merito, lo volle condur seco in Ungheria, e tener nella sua corie, dove cesso di vivere verso il 1431 in età di circa 80 anni . Sembra, ch' ei fo:s: stato anche per qualthe tempo professore di dialettica nell' università di Padova; nella quale non prese la laurea di giureprudenza the nel 1404, e così nell' avanzata eta di 55 anni . Godette anche per qualche tempo la grazia ed il favore de' Carraresi signori di Padova; ma non perciò uccì dal suo stato di mediocrità e quasi d'indigenza, che per altro sopportò sempre con sentimenti di generosa costanza, Lascid varie Traduzioni dal greco, Orazioni , Epistole , ed una Commedia, tutte in latino, la maggior parte rimaste inedite. Le sue due oppre

principali uscite alla luce sono : I. Una Storia de' Principi della Casa di Carrara, 11 Muratori, credendola inedita, la publicò nel 1730 nel tom. xvi della sua gran raccolta Rerum Italic. Script., insieme con vari Discorsi ed alcune Lettere dello stesso Vergerio; ma essa era già stata impressa otto anni prima in Olanda nel Thesayr. Antiquit. Ital. vol. vs par. 3. II. De ingenuis moribus, & liberalibus Adolescentia studiis, Mi-lano 149; in 4°: trattato, a cui si sono dati molti elogj, de'qua i è meritevole per alcuni riguardi, benchè, non vada esente da difetti.

\* II. VERGERIO ( Pietro Paolo ), juniore, natio egli pure di Capo d'Istria e della stessa famiglia del precedente, stud ò le leggi in Padova, ed ivi ne ottenne la laurea . Alcune sue Lettere indicano, che sin d' allora covasse sentimenti propensi per le nuove eresie; ma seppe destramente occultarli per lungo tempo. Nel 1521 fu nell'università di Padova professore dell' arte de' notaj; poscia accintosi a trattar cause, in Padova stessa, dove fu anche vicario del podestà, indi in Venezia, si acquistò nome di valente oratore ed insieme d'uomo di virtuosi costumi. Ebbe nulladimeno de nimici e de-

gli acerrimi detrattori: il Casa specialmente scrisse, che il Vergerio nel trattar le cause altra eloquenza non usasse, che quella dell'ingiurie e delle villanie, e che avesse fatta morir di veleno Diana sua moglie, a fine di poter poscia aver parte ne' benefici ecclesiastici . Ma verisimilmente in tale sua invettiva il Casa si lasciò troppo trasportare, poichè è certo, che il Vergerio continuò per lungo tempo a godere molto credito. Recatosi a Roma, e datosi a conoscere al Clemente VII, acquistò fama d' uom saggio e prudente, e verso la fine del 1532 fu spedito nuncio a Ferdinando re de' Romani. Paolo III nel 1535 richiamollo dalla Germania, per essere più esattamente informato dello stato di quelle provincie, e poscia ve lo rispedì, a fine principalmente di sollecitare la convocazione del coneilio, ed in quest' occasione si abboccò con vari eretici, e col medesimo Lutero, la di cui conversazione fu molto pericolosa per un uomo già inclinato alle novità. Tornato in Italia nel 1536 fu dal pontefice mandato all' imperator Carlo v in Napoli, e nel susseguente anno, in premio de' suoi buoni servigi per la Chiesa, venne fatto vescovo

di Capo d' Istria sua patria. In una sua Lettera scritta lo stesso anno egli si duole della tenuità del premio con un' aria motteggiatrice e con sentimenti poco degni di un buon vescovo. Un viaggio, che poco dopo egli fece spontaneamente in Germania, dispiacque non poco al pontefice, alte di cui orecchie erano giunti i sospetti, i quali la dimora del Vergerio in quelle parti destava contro di lui. Ciò non ostante, tenuto tuttavia per cattolico, intervenne nel 1540 al Colloquio di Vormazia speditovi in suo nome col titolo di ambasciatore dal re di Francia. Non regge punto ciò, che asseriscono alcuni, ch'egli realmente vi assistesse in nome del papa, ed è un mero sogno dello Sleidano la sua supposizione, che lo stesso pontefice volesse farlo cardinale. Sembra, che dopo l'accennato Colloquio, in cui egli finse di servire il papa ed il re di Francia, e non servi alcuno, il Vergerio si ritirasse al suo vescovato; ma ivi i sospetti circa la sua Fede divennero sì forti; ch' egli sentendosi accusato a Roma, credette di dovere in vece recarsi al concilio per discolparsi, lo che fece nel 1546. Ma tanto è lungi dal vero. ch' egli avesse ivi quelle ridi-O 2

dicole risposte, le quali si raccontano da alcuni Protestanti riferiti dal Bayle, che anzi i Legati, le di cui lettere vengono citate dal cardinal Pallavicini, ricusarono di ammetterlo, e solamente si adoperarono ad ottenergli, che non fosse obbligato a portarsi a Ròma, e ne venisse rimessa la causa al nuncio ed al patriarca di Venezia. Il Vergerio, citato a render ragione della sua fede , ando lungamente tergiversando ora col negare, ora coll' interpretare le sue proposizioni, onde gli riuscì di prolungar, l'affare sino, al 1548, in cui gli fu ordinato di non accostarsi alla sua diocesi. Ma egli allora, ragionevolmente temendo di peggio , prese la fuga, e ritirossi ne Grigioni, dove fu ministro delle loro chiese nella Valtellina, e vi si trattenne alcuni anni. Dopo aver in fine apertamente apostatato, passò in Germania, e fece un giro per alcuni paesi della Polonia e della Prussia, indi recossi a Tubinga, colà chiamato dal duca di Vittemberga. Ivi nel 1561 si abboccò col nuncio Delfino, ch' ebbe qualche speranza di ridurlo sul buon sentiero; ma poi si avvide, che nel cuore del Vergerio poteva più l'orgoglio che l'amore della ve-

rità. Fermo adunque ne' suoi errori costui morì in Tubinga li 4 ottobre 1565. Lasciò molte opere, che per la maggior parte si possono vede e dettaeliate nella Biblioteca dell' Haym. In esse non si mostra nè profondo teologo nè uomo erudito: il fiele. che vi sparse contro la chiesa Romana, ed una certa popolare eloquenza sono i soli pregi di questo scrittore; onde i suoi libri ebbero allora gran corso, ma per poco tempo, così che oggidì sono disprezzati dagli stessi Protestanti. Solamente ne vanno in traccia i maligni, o pure alcuni di que'bibliomani che corrono dietro alle rarita , poiché tali scritti, a motivo della soppressione, che allora se ne fece, sono divenuti difficili a ritrovarsi. I principali sono : I. Ordo eligendi Pontificis , 1556 in 4° . II. Quomodo Concilium Christianum debeat esse liberum, 1537 in 8°: l'edizione del 1557 non è ricercata. III. Operum adversus Papatum tomus 1 . 1563 in 4°. IV. De Natura Sacramentorum , 1559 in 40 . I suoi Scritti diversi in italiano sono ancor meno conosciuti ( Ved. NEGRO ). Giovan Battifla VERGERIO suo fratello, vescovo di Pola nell' Istria, abbracciò egli pure il Protestantismo, e fece

una

una tragica morte. Alcuni hanno preteso, ch'entrambi questi fratelli si fossero lusingati per qualche tempo di ottenere il cappello cardinalizio.

I. VERGI (Alice di ), uscita da una delle più illustri case della Borgogna, sposò nel 1199 Odone 111 duca di Borgogna, e morì li 3 maggio 1251. Alla corte appunto di questo principe l'autore del romanzo della contessa di Vergi suppone che sieno seguite le avventure da esso narrate. L'eroina del romanzo è Laura figlia di Mat. teo II duca di Lorena, ch' era stata maritata a Guglielmo di Vergi siniscalco di Borgogna, morto dopo il 1272 senza posterità; ma l'autore non era quari informato delle epoche, poichè surpone questa dama vedova prima del suo matrimonio.

II. VERGI (Antonio di), conte di Dammartin, fu attaccatissimo a Giovanni duca di Borgogna ed agl' Inglesi. Era con questo principe, allorchè costrinse il delfino e i partigiani del duca d'Orleans ad escire da Montereau-Faut-Yonne, ove questo medesimo principe fu assassinato nel 1419. Creato nel seguente anno maresciallo di Francia dal re d'Inghilterra, che arrogavasi il titolo di

reggente del regno, disfece le truppe francesi alla giornata di Crevant presso di Auxerre. Venne fatto cavaliere del tason d'oro, e morì nel 14,9, senza lasciar posterità dalle due mogli, che aveva avute, Giovanna di Rignei e Guglielmetta di Vienna.

III. VERGI (Gabriella

di ) Ved. FAIEL .

VERGIER (Giacomo), nato a Lione nel 1657, passò molto giovine a Parigi, dove il suo spirito piacevole e le sue pulite maniere lo tecero ricercare. Portava ra l'abito ecclesiastico; poi essendo poco conforme un tale stato al di lui ed alla di lui inclinazione pe' piaceri, lo lasciò per cingere la spada. Il marchese de Seignelai ( Colbert ), allora segretario di stato della marina, gli diede nel 1690 un posto di commissario ordinatore, ch'egli occupò per più anni. Fu in seguito presidente del Consiglio di commercio in Dunkerque; ma quella voluttuosa negligenza, che formò sempre le sue delizie, gl'impedì il salire a più alti impieghi, e gli fece tra curare altresì di ammassare grandi sostanze. Lungi dall' occuparsi negli affari, non occupavasi neppure nella poesia, che molto piacevagli, per timomore che i suoi divertimenti non divenissero un' occupazione. Menava una vita libera e tranquilla, allorchè fu ucciso con un colpo di pistole nella contrada du Bout du-Monde ( a capo del Mondo ) in Parigi sulla mezza notte nel ritornare da una cena, a cui era stato in casa d'un suo amico, li 23 agosto 1720. L'autore di questo assassinio era un ladro, noto sotto il nome di Cavaliere le Craqueur, con due altri complici, tutti compagni del famoso Cartouche. Il cava ier le Craqueur fu arrotato in Parigi li 10 giugnot 1722, e confesso quest'omicidio con molti altri. Il suo disegno era di spogliare Vergier, ma ne resto impedito da una carrozza, che passò in quel luogo quasi sull'istante. Senza fondamento adunque viene attribuita questa morte ad un principe. che volesse vendicarsi d'una satira, che il poeta avesse composta contro di lui. Vergier non era capace di far versi contro alcuno = Era , un filosofo, ucmo di so-" cietà, che aveva molta , leggiadria nello spirito , , senza veruna mescolanza ,, di misantropia, nè di ama-, rezza . = Reussenu, che parla in tal guisa di questo poeta, ch' egli aveva molto conosciuto, aggiugne: = Noi

" non abbiamo forse nulla ", nella nostra lingua, ove " siavi più naturalezza, no-, biltà ed eleganza, che " nelle sue Canzoni di tavola, le quali potrebbero far-" lo passare per l' Anacreon-. te francese = Quanto alle altre sue opere, la poesia è negletta, ed il suo stile troppo spesso è prosaico. Egli ha fatte delle Odi, de' Sonetti, Madrigali, Epitalami, Epigrammi , Favole , Epistole , Cantate, Parodie. La miglior edizione di queste diverse opere è quella del 1750 in 2. vol. in 12. = Vergier ( dice Vol-, taire ) è rispetto a la Fon-, taine , ciò che Campistron , è rispetto a Racine, imi-, tatore debole, ma natura-" le = . Generalmente la narrazione delle sue novelletlette è un poco mal concatonata. E men osceno che Grecourt, ma lo è più che la Fontaine. Vi sono ahcora di lui Zeila ovvero l' Africana, in versi; ed una Storiella in prosa ed in versi, intitolata: Don Juan ed Isabella, Novella Portoghese.

VERGNE (Pietro de Tressan de la), nato nel 1618 di un'antica casa della Linguadocca, venne allevato nella religione pretesa riformata, la quale abbiurò poscia nell'età di 20 anni. Dopo aver passati alcuni anticali.

alla corte, si ritiro presso Pavillon vescovo di Aleth . Fece col consentimento di questo prelato un viaggio nell'a Palestina, e dopo il suo ritorno si occupò interamente nelle missioni e nella direzione delle anime. La parte che prese nel Libro della Teologia Morale, lo fece mandar in esilio, ma poco dopo il re gli restituì la primiera liberta , di cui non godette lungo tempo. Si annego egli presso il castello di Terargues, venendo da Parigi li 5 aprile 1784. La sua opera principale è intitolata : Esame generale di tutti gli stati e condizioni , e de' peccati , vi si possono commettere, 1670 vol. 2 11 12, sotto il nome di signore de Saint Germain. con un terzo volume concernente i mercanti e gli artigiani . Questo libro, assai utile per coloro, che si consacrano alla direzione delle anime, ebbe molto succes-

VERGNE, Ved. FAYET-

VERHEYEN (Filippo ), figlio d' un contadino del villaggio di Vererbroucq nel paese di Waes, nacque nel 1648. Lavorò la terra co' suoi genitori sino, all'età di 22 anni, nella quale il parroco, scorgendo in lui molto talento, gl' insegnò i primi rudi-

menti, e gli proccurò un posto nel collegio della Trinità di Lovanio. Ivi il giovine contading fece tanti progressi, che fu dichiarato il primo tra' suoi condiscepoli. Dopo avere conseguita la laurea di medicina, ottenne la cattedra di professore. Vi sono di lui: I. Un eccellente Trattato, De Corporis humani Anatomia, Brusselles 1710 vol. 2 in 4°, ed Amsterdam 1731. vol. 2 in 8°: opera, che fu tradotta in tedesco. II. Un Trattato de Febribus, ed altre dotte produzioni. Quest' uomo abile morì in Lovanio li Febbrajo 1710 di 62 anni, dopo aver adempiuti in tutto il corso della sua vita i doveri di Cristiano, d'uom dabbene e di medico. Ai quattro figii, che aveva avuti dalla sua seconda moglie, non lasciò altri beni che la sua riputazione. Voll' essere sotterrato nel cimitero della sua parrocchia, ne Templum dehonestaret, aut nocivis halitibus inficeret, come lo disse nel proprio epitafio, chi erasi preparato egli stesso.

VERINA (Elia), sorella di Basilisco e moglie dell'imperator Leone, non si occupo che ne'suoi doveri, sinche visse suo marito; ma, dopo la di lui morte, si abbandono all'amore. A vendo fatto eleggere per imperatore

4 he

nel 474 Zenone suo genero, cospirò in seguito contro del medesimo, a fin di porre in di lui luogo il patrizio Leone suo amonte ( Ved. IV. LEONE ) . Ella non potè riuscire nel suo disegno. Zenone in verità perdette l'impero; ma Basilisco fratello di Verina, che fu eletto per succedergli, fece toglier la vita a Leone. Allora questa principessa raggiratrice si vendicò della morte del suo amante, facendo esiliare Basilisco e rimpiazzare Zenone sul trono. Costui sulle prime permise, ch'ella governasse; ma poi avendo scoperto, che Verina faceva nuove cabale , la relegò nel fondo della Tracia. Ivi appunto ella morì nel 485, dopo aver tentato più volte di giugnere a figurare di nuovo.

 VERINI ( Ugolino ), nato in Firenze nel 1432 , morto verso l'anno 1505, venne commendato dai coetanei, come uno de' più fecondi poeti latini del suo tempo; ma; ciò non ostante, le diverse opere da esso composte non gli hanno acquistata ché una mediocre riputazione. Tra queste si annoverano: le Imprese di Carlo Maeno, la Presa di Granaia, una Selva in onore di Filippo Benita , la Vita del re Mattia Corvino Oc. I tre libri, che pubblicò in

lode della sua patria, col titolo: De Illustratione Florentia, Parigi 1583 in 4° 3 sono tra le sue produzioni i più stimati.

II. VERINI (Michele), figlio del precedente, nato in Firenze, morì nel 1487 in età di 10 anni circa. Narrasi, che questo giovinetto non volle punto seguire il consiglio de' medici, che gli ordinavano di maritarsi, se voleva ristabilir la sua salute, e guarire da certa infermità, per cui non conoscevano altro rimedio: egli volle piuttosto sacrificare la vita, che macchiare il pregio della castità da lui amato con eccessivo trasporto. Questo poeta si renduto celebre pe' suoi Diffici morali , ne' quali ha saputo compilare le più belle sentenze de' filosofi greci e latini, e particolarmente quelle di Salomone. La sua versincazione è facile ed elegante. I predetti Distici, impressi la prima volta, Firenze 1487 in 8°, sono poi stati ristampa:i in Francia pure in 8', e tradotti altresì in francese in versi ed in prosa.

VERITA', Veritas, divinità allegorica, figlia di Saturno e madre della Virrà. Viene rappresentara sotto la figura di un'a femmina dorata di un'aria m estosa, vestita coa somma semplicità, ed anche talvolta interamente nuda, come pure alle volte in atto di uscire dal fondo di un pozzo, ch' è il suo emblema. Essa ha per nemica la Favola, altra Divinità molto più incensata di lei, e colla quale nondimeno sovente fa lega per impegnarla a raddokcire i suoi tratti austeri e disgustosi. Veggasi l' Allegoria della Verità del famoso lurico Rousseau.

VERKOLIE (Giovanni), pittore ed incisore Olandese, tiglio d' un chiavajo, nato in Amsterdam nel 1550, morto a Delft nel 1693, è soprattutto celeberrimo pe'suoi pezzi appellati in maniera nera. Fu telice, perchè fu siegio, e seppe porre a pro-

fitto i propri talenti.

VERMANDER (Carlo), pittore e poeta, nato a Meulebeck nelle Fiandre nel 1518, morto nel 1607, ha fatti molti quadri, i soggetti de' quali sono tratti per la maggior parte dalla Storia sacra. Fu egli, che venne incaricato in Vienna di fare gli Archi-trionfali per l'ingresso dell'im- . perator Ridolfo. Questo pittore ha composto un Trattato di Pittura, ed ha date le Vite de' Pittori Italianie Fiamminghi. Vi sono altresì varie Commedie e molte Poelie di Vermander .. Generalmente nelle sue opere vi è molto fuoco ed ingegno, ma troppo

poca correzione.

I. VERMANDOIS covero VERMANDESE (Erberto II conte di ), pronipote di Bernardo re d'Italia, fu un principe distinto pel suo coraggio. Alla battaglia di San-Quinti 4 no fece prigioniere Carlo il semplice, e lo spedì per essere custodito a Peronne. dove terminò i suoi giorni . Erberco morì nel Il ramo di Vermandois, di cui era lo stipite, terminò in Adela, che sposò Uzo di Francia terzo figlio di Enrico 1, il quale si segnalò nelle crociate, e mort per alcune ferite in Tarsi nel 1102.- Suo . figlio Ridolfo DI VERMAN-DOIS siniscalco di Francia, ebbe la reggenza del regno in occasione del viaggio che oltramare il re Luigi vii nel 1147, e morì nel 1152. Era stato scomunicato nel 1142 per avere ripudiata Eleonora di Sciampagna sua prima moglie, di cui aveva avuto Uzone, che fondò l' Ordine della Trinita della Redenzione degli Schiavi sotto il nome di Felice di Valois. Dal suo secondo matrimonio con Alice di Guienna nacquero alcune figlie ed un figlio morto senza rità .

II. VERMANDOIS (Luigi di Borbone conte di ), Ved. Ved. MASCHERA DI FERRO

VERMEYEN (Giovanni Cornelio), pittore nato in un villaggio presso di Harlem morto a Brusselles nel 1559 in erà di 59 anni. Questo attefice aveva una barba sì lunga, che la strascinava per terra, anche quando era in piedi, il-che lo ha fatto soprannomare Carlo il Barbuto . L' imperatore Carlo Quinto amavalo, e lo prese nel suo seguito in diversi viaggi, tra gli altri in occasione della sua intrapresa contro Tunisi, che da Vermeyen su dipinta in vari quadri, poscia eseguiti in tapezzerie, che tuttavia si veggono in Portogallo.

VERMIGLI (Pietro Martire ), nacque in Firenze nel 1500 di civile famiglia, e malgrado la ripugnanza de'suoi genitori, ch'erano ricchi e considerati, entrò ne' canonici regolari di Sant' Agostino . Ivi egli ottenne fama d' uomo assai dotto e prudente, di modo che fu adoperato ad insegnare, a predicare ed a presedere in diverse case del suo Ordine, ed il suo sapere non meno che i suoi sermoni gli acquistarono gran riputazione in tutta l' Italia. Ma la lettura di Zuinglio e di Bucero, come pure l'amicizia, che contrasse in Napoli con Giovanni

Valdes, cominciarono a piegarlo in favore delle opinioni de' novatori . Nulladimeno, sebbene si prendesse la libertà di dogmatizzare in alcune case private di Napoli della più intima sua confidenza, pure non è vero, ch'ei fosse ivi nel procinto di essere arrestato; anzi seppe sì accortamente dissimulare, ed anche dileguare i sospetti contro di lui suscitati da taluni, che in quel tempo medesimo venfatto visitator-generale dell'Ordine e poscia priore di S. Fridiano di Lucca Quì fu. dove non solo apertamente smascherò i suoi s-nimenti ereticali, ma ancora prese a tenerne quasi publica scuola e pervertì molti letterati, finchè, temendo d'essere arrestato, se ne fuggì in segreto nel 1542 con Paolo Lacize Veronese e con alcuni altri compagni de' suoi errori. Tra questi menò seco Bernardino Ochino generale de' Cappuccini, e si reco a Zurigo, indi a Basilea, e finalmente a Strasburgo, dov'ebbe la cattedra di professore di Sacre-Lettere, e sposò una giovane religiosa. La sua riputazione fece sì, che dal famoso Cranmero venisse invitato a trasferirsi in Inghilterra; ove si recò nel 1547 unitamente a sua moglie. Ivi ottenne una cattedra di teologia nell' università di Oxlord; ma essendo poi succeduia nel 1553 al re Odoardo la regina Maria, questa lo scacció da tutt' i di lei stati insieme cogli altri eretici -Essendo morta qualche tempo dopo la predetta sua moglie Caterina, il di lei cadavere fu in seguito disotterrato nel 1554, e gittato in un letamajo per sentenza giuridica. Pietro in tal guisa discacciato ritornò alla sua primiera cattedra in Strasburgo; poi nel 1556 si restitul a Zurigo, dove morì li 5 novembre 1562 di 62 anni. Lasciò una figlia postuma, che ridotta alla mendicità per la cattiva condotta del suo consorte, fu, in considerazione del merito di suo padre, soccorsa dal senato di Zurigo . Pietro Martire lasciò un gran numero di opere, delle quali dà un lungo e distinto catalogo il Chausepie, e che quasi tutte furono unite e publicate sotto il ritolo di Loci communes Theologici , 1624 vol. 3 in f. Ne compose la maggior parte per sostenere i suoi errori, che eli erano comuni' co' Calvinisti . Fa d'uopo nulladimeno eccettuarne la sua opinione circa l'Eucaristia, nella quale andava più oltre di essi, perchè, non solamente sosteneva, che GESU-CRISTO non era corporalmente nel Sacramento dell' Altare, ma ancora, non poter dirsi, che vi fosse realmente. Ci resta altresì di questo aspostata una Raccolta di Lettere in latino, impresse con alcune opere di Ferdinando Pulger, 1670 in per l' Elzevirio . - Di .. tutt' i pretesi riformatori " non ve n'è stato alcuno , dopo Calvino, che abbia " scritto meglio di Pietro " Martire. Egli superava au-, zi lo stesso Calvino in e-,, rudizione e nella conoscen-, za delle lingue . Aveva , letto molto i Padri, e si , era applicato a studiare l' , antica disciplina della Chiesa. Aveva moderazione e dolcezza più che alcuno degli altri Protestanti, non , solamente nelle sue espres-" sioni, ma ancora ne' suoi " sentimenti. Se gli si fosse , prestato orecchio, non sa-, rebbe mancato da lui , che , non solamente i Luterani, " i Zuingliani ed i Calvini-, sti si fossero uniti insieme, . ma ancora che si fossero riuniti alla chiesa Catto-" lica. Sventurato, che ab-, bandonò il seno della Chie-, sa, forse per l'incitamen-,, to, che potevano avergliene dato i cattivi trattamen-,, ti di alcune persone trop-" po zelanti, le quali allonsa tanarono un soggetto attis", simo a rendere grandi ser-", vigi alla religione ed allo ", stato → . Tale si è il giudizio, che il *Dupin* dà di questo autore.

VERMOND, Ved. 11.

COLIN .

VERNEGUE (Pietro di), gentiluomo e poeta Provenzale del xir secolo, passò i suoi primi anni al servigio del Delfino d' Auvergne . desiderio di rivedere la sua patria l' obligò a ritifarsi sulla fine de' suoi giorni in Provenza presso la contessa moglie di Alfonso figlio di Raimondo, che dopo la di lui morte gli fece innalzare un superbo mausoleo. Verneque ha fatto un Poema in rime provenzali intorno la presa di Gerusalemme fatta da Saladino: produzione mediocrissima.

VERNEUIL ( Caterina-Enrichetta di Balzac d' Entragues, marchesa di ), figliuola di Francesco de Balzac-d' Entragues governatore di Orle ns, e di Maria Touchet, ch' era stata favorità di Carlo iv. La figlia rassomigliava alla madre: aveva grazie, spirito ed una scaltra civetteria. Dopo la morte della duchessa di Beaufort il re Enrico iv ne divenne perdutamente innamorato: ella irritò la di lui passione colle ripulse, e gli dichiarò, che non

poteva soddisfarla senza una promessa di matrimonio. La promessa fu sottoscritta; ma il duca di Sully, a cui il mbnarca la mostrò, prese questa carta, e non gli fece altra risposta, se non che la stracciò. Il re dominato dal suo amore ebbe la debolezza di fare un'altra promessa di matrimonio, e di comprare alla sua favorita il marchesato di Verneuil. Nulladimeno egli sposò poi Maria de' Medici. La marchesa ne rimase così irritata, che per consiglio del duca di Angouleme suo fratello uterino e dei conte di Entragues suo padre, si collegò col re di Spagna per detronizzare Enrico IV, e far proclamare monarca il figlio, che la marchesa aveva avuto da lui, e ch' essi trattavano da delfino. Questo figlio fu in seguito il duca de Verneuil, e morì senza prole nel 1682. Sua madre fu condannata ad essere condotta all' abbaz:a di Beaumont-les-Tours, per ivi passare il restante della sua vita. Il duca d'Angouleme ed il conte d' Entragues dovevano avere troncata la testa; ma il re permutò loro tale pena in una prigionia perpetua. Si pretende, che la marchesa avesse detto, durante il corso del processo criminale, contro di lei e de'suoi parenti, ch' ella non chiedeva al re,

se non un perdono per suo padre, una corda per suo fratello, e giustizia per lei. Dicesi, ch'ella rientrasse in grazia, a segno tale che non uscisse dal cuore di Eurico Iv, se non per l'amore; di cui egli si accese per la principes a di Condé. La cospirazione, in cui ella era entrata, fu diretta ( secondo il presidente Henault ) da un Cappuccino suo confessore. La marchesa avevalo persuaso, che non erasi abbandonata alle brame del re, se non in considerazione della di lui promessa di matrimono; e questo buon uomo credeva, che la sua salute fosse interessata a fargiiela mantenere. Questa femm na intrigante ed altiera cessò di vivere nel 1633 di 54 anni, poco stimata e poco compianta. Ecco come l'ha dipinta M. du Radier sulle tracce degli autori contemporanei. = Il suo " spirito era vivo; la sua " conversazione leggiadra ed amena non permetteva che , in di lei compagnia si pro-, vasse un momento di noia. " Ella aveva anzi delle fa-" cezie, che simpatizzavano col gusto di Enrico 1v; , quella lingua affilata ( di-, cono le Memorie di Sully), , che co' suoi buoni riscontri , rendevagli la sua compagnia 23 una delle più piacevoli;

" quella critica fina e mali-" gna, che non manca giam-" mai di divertire coloro, che ", non ne sono gli oggerti, " e che fa ciò, che appellasi , il Genio della Corte. La " storia letteraria del suo tem-" po ci fa sapere, ch' ella " non aveva trascurati i van-, taggi dell'erudizione e d' , una solida lettura. Con " tutti questi talenti natura-" li ed acquistati, essa era ,, maliziosa, imperuosa e po-" co delicata, civetta, ed , ancor più ambiziosa che , tenera: non v'è cosa la ,, quale provi , che Enrico " fosse da lei amato: ella , non amò giammai che il ,, re ; e questo principe , l' , amante il più appassiona-, to e l'uom più dabbene ", del suo regno, ebbe moti-" vo di pentirsi più d'una " volta della sua debolezza. ,, Quanto alla figura, mada-,, migella d' Entragues non ", era bella, come la duches-sa di Beaufort. Con linea-" menti meno regolari, me-" no vivacità negli occhi, " una testa meno bella, me-,, no bianchezza, essa la su-" perava per la gioventù, la " giovialità cd un'aria viva, , che animava tutt'i di lei " tratti, e ne faceva spari-" re le imperfezioni -. Ne costò una volta cento mila scudi ad Enrico IV. per un penpentimento; quindi egli disse all'accennato suo ministro: Poter di Bacco, ecco una notte, che mi è costata molto cara.

VERNEY ( Guiscardo Giuseppe du ), membro dell' accademia, professore di notomia nel giardino reale, nacque a Feurs nel Forese li 5 agosto 1648 da un medico. Il figlio recossi ancor giovine a Parigi, e fu prodotto alla corte, dove diede lezioni di notomia al delfino. suoi protettori gli procurarono de' posti, le di cui incombenze egli adempiè con diligenza e con successo. Quando parlava di notomia, nol faceva già solamente con chiarezza e giustezza di metodo; il suo era un fuoco/ nell'espressioni, nelle frasi e per sino nella sua pronunzia: tuoco, che sarebbe quasi bastato ad un oratore. Gli stranieri riportavano la più grande idea di lui alla loro patria. Illustrissimo DU VER-NEY, scrivevagli il famoso Pincarne nel 1712, ecco ciò che scrive un uomo, il quale ti deve molto, ed il quale ti ringrazia de' discorsi, che ha uditi da te, trent' anni sono, si raccomanda Tompson suo amico &c. Morì in Parigi li 10 settembre 1730 di 82 anni. Vi è di lui un eccellente Trattato dell' organo dell' Udito, ristampato a Leyden nel 1731 in 12. Era questi un uomo vivacissimo, ma ottimo, ed appassionato per l'arre sua. Qualche tempo prima della sua motre aveva intrapresa un'opera su gl' Insetti, che l' obbligava a penosissime diligenze. Malgrado l' avanzata sua età, passava delle intere notti ne' luoghi i più umidi del giardino, coricato sul ventre, senza osar dl fare alcun movimento, per iscoprire gli andamenti e la condotta delle lumache. Ne pativa la sua saiute; ma avrebbe patito ancor più trascurando qualche cosa. La sua religione giugneva sino alla più fervente pietà: egli rimproveravasi d'essere troppo occupato dalla sua professione, pel timote di non ocabbastanza circa l' cuparsi Autore della natura. Si è stampata in Parigi presso Iombero la Raccolta di tutte le sue opere, sotto il titolo di Opere Anatomiche di M. DU VERNEY, 1762 vol. 2 in 43. Si sono fatte entrare in tale collezione tutte le Memorie di questo celebre anatomico sparse nella numerosa serie delle Memorie dell'accademia. Vi si trova altresì un Trattato della Generazione. in cui stabilisce il sistema delle uova, come il più probabile.

VER-

VERNULEO ( Nicola ). Vernulaus, nato nel ducato di Lucemburgo nel 1570, prorto in Lovanio verso il 1649, otterne un posto di professore nell' università di quest' ultima città. Ivi fece fiorire il gusto delle belle lettere, per le quali ne aveva molto egli stesso. Ha lasciate non poche opere, le quali per la maggior parte non · respirano guari nè la delicatezza nel'esattezza, Le principali sono: Una Storia latina dell' Università di Lovanio. 1667 in 4, ove si trovano molte ricerche, Essa vale meglio che la di lui Historia Austriaca, in 8°, la quale manca di metodo e di ordine. Le sue Tragedie latine, 1635 in 8°, offrono molta purezza, ma quasi niente di genio . Le sue Institutiones Politica, 1647 in f. contengono molte idee comuni.

VERO (Lucio Cejunio Commodo). Verus, imperatore Romano, era figlio d' Elio e di Dowizia Lucilla. Vino aveva che sene anni, quando Adriano, che amava il di luj gciotrore, fece adottare il figlio da Marco Auralio, che gli diede per consorte sua figlia Lucilla, e lo associà all'impero. Lucio Vero, spedito da questo monarca in Oriente contro i Parti, gli sconfisse hell' anno 163 dell' era volgare. Sei anni dopo morì di apoplesia in Altino nel 169 in era di 39 anni secondo alcuni, e di 42 secondo altri. Dopo la di lui morte. Marco Aurelio associò Commodo all'impero. Vero aveva poche delle buone qualità del suo collega . Affermasi , per vero dire, che fosse dolce . sincero e buon amico: amava molto la filosofia e le lettere, ed aveva sempre presso di se qualche nomo dotto. Ma, sebbene affettasse un'aria grave e severa, e portasse una barba lunghissima, aveya nulladimeno una somma inclinazione a' piaceri. Dapprima il suo rispetto per Marco Aurelio ritenne in freno questa propensione, ma in seguito essa manifestossi eccessivamente. Veniva egli allora governato da' suoi liberti, alcuni de' quali erano viziosissimi e scelleratissimi . Marco Aurelio era incaricato egli solo degli affari, mentre il suo collega, ozioso e voluttuoso, non conservava dell'autorità, se non ciò, che gliene abbisognava per appagare i suoi vizi. I commedianti, i saltimbanchi, i suonatori di strumenti formavano l'ordinaria sua compagnia. Ogni giorno, dopo avere frugalmente cenato con suo fratello, recavasi a fare in casa propria un suntuoso bancherto in compagnia di giovani scostumati . In uno di questi banchetti non basto a l'ero il far imbandire la mensa di tutto ciò, che vi era di più delizioso e più raro in vini ed in vivande : egli era il duodecimo a mensa, e dono a ciascuno de suoi convitati il giovine scalco, che aveva servito dando da bere, un mastro di casa, con un completo servizio da tavola, ed i medesimi animali vivi, fossero quadrupedi o volatili, di cui si erano portate in tavola le carni-Tutt' i vasi, de' quali 'si fece uso per bere, erano preziosi per la materia e pergli ornamenti, oro, argento, cristalli, gemme; si cambiarono ogni volta che si bevette, e sempre il vaso fu donato a colui, che se n'era servito. Loro donò altresì corone di fiori fuor di stagione, con pendenti tessuti d' oro . vasi d'oro pieni di profumi i più squisiti, e per ricon urli alle rispettive case, loro regalò cocchi tutti brillanti di argento, co'muli ed il mulatiere per condurli. Questo convito costò a Vero ( o piuttosto al popolo ) sei milioni di sesterzi, val a dire circa 75 mila zecchini: som ma in que' tempi esorbitantissima. Talvolta fu veduto imitare gl' indegni divertimenti di Nerone . Colla testa rin-

chiusa nel suo cappuccio, che coprivagli una parte del volto, scorreva le strade di Roma in tempo di notte, entrava nelle taverne e ne' postriboli, ivi attaccava contrasti colle persone da nulla, che ci trovava, e sovente riportò a palazzo i segni percosse, che aveva ricevute in quelle indecenti pugne . A mava sino al furore gli spettacoli della corsa delle carrette, ed era fautore appassionato della fazione Verde. Interessavasi in una maniera sì decisa e sì parziale pe' corridori di questa livrea, che sovente, mentr'era assiso ai ginochi del Circo a fianco di Marco Aurelio, si trasse rimproveri ed ingiurie dalla parte de' Turchini loro avversari . Emulo delle stravaganze di Caligola, amò follemente un cavallo , cui appellava l' Urcello, e che nutriva di uve passe e di pistacchi . Ved. AGA-CLITO .

VERON (Francesco), Missionario di Parigif, entrò ne Gessiti, e ne usci qualche texpo dopo. Si conserò alle missioni, e fu l'intermento della salute di molti peccatori. Morì santamente nel 1649 curato di Charenton. Viene riferito, che dopo la famosa conferenza, ch'egli ebbe in Caen circa la religione col ministro Buchart

(aven-

( avendo l'une e l' altro di e sl in loro aiuto un subalterno molto inferiore di forze), un Cattolico, ch' era presente, diede agli Ugonotti, i quali gliene dimandavano novelle, la seguente risposta: Per verità non può accertarfi, che il vostro Sapiente fin più detto del noftro Sapiente; ma in compenso il nostro Incrante e dieci volte più sciocco de! vostro Ignorante. Ha lasciato un eccellente Metodo di Controversia, e soprattutto una Regola della Fede Cattolica, come pure altre Opere, the per la maggior parte sono state impresse in una collezione delle medesime in 2 vol. in f. Veron si era dapprima annunciato con un libro singolare intitolato. La Sharra de' Giansenissi: 0pera, che fece dire ad un cattivo motteggiatore, che l' autore meritava la sbarra, ch' ei voleva mettere agli altri.

I. VERONESE ( Paolo deito il ), pittore celebre,

Ved. I CAGLIARI.

\* II. VERONESE (Alessandor Jurofi, sopranominato il'), appellato anche Probato, perché da fanciulo conduceva un orbo ovvero cieco, nacque in Verona nel foo, con un si manifesto genio per la pittura, che indusse i suoi geniori a farlo istruire in una tal arte. Il Tom.XXII.

maestre, ch'ebbe in Verona, cioè Felice Ricci, benchè pittore di non mediocre stima , aveva una maniera secca ed affettata, e quindi non era troppo a proposito per formarlo grand' artista; ma Alessandro, seguendo il suo naturale talento , approffittò molto studiando da se le opere del Correggio pel colorito. e quelle di Guido per le arie di testa. Venne indi a Roma, ed ivi migliorò assai il suo gusto, ed acquistò fama; onde vi si stabilì e prese per moglie una donzella Romana di civi'e condizione, dotata di una rara bellezza di modo che ella e le sue figlie gli servirono sovente di modello, ma che, portata al lusso, se, condo l'uso ordinario delle Romane, lo rovinò colle sue profusioni. Quindi, allorchè egli venne a morte in Roma nel 1670 in eta di 70 anni. lasciò la sua famiglia in uno stato molto ristretto e quasi di totale indigenza, benchè avesse guadagnato non poco. Le sue principali opere sono in Verona ed in Roma: tra le prime è molto stimato il Sant' Antonio nella chiesa di Santa Maria in organo; e tra le seconde la SS. Vergine col Bambino e S. Giuseppe, che vanno in Egitto, nella chiesa di 'S. Romualdo , Sebbene la sua maniera di dipingere avesse alquanto del debole e basso, era nondimeno piacevoie. Kiuscì più eccellente pel colorito che pel disegno; dipingeva le sue figurea i naturale; ma i suoi quadri, fatti sovente in freta per la necessità del guadagno, non possono entrar in comparazione con quelli de grandi maestri.

VERONICA: questo è il nome, che si dà ordinar amente a Berenice donna ebrea. che, secondo una tradizione popolare, gittò un fazzoletto sul voito del Divin Redentore, mentra saliva al Calvario, per asciugarlo dal sangue e dal sudore, di cui era coverto . L' im ressione di que' sacri delineamenti Salvatore rimase stampata nel riferito fazzoletto, che venne appellato Vere Icon , donde si è poi tormato per corruzione Ver nica, cipè vera immagine. Tillemont ha distrutta una tale favolosa tradizione . Secondo questo giudizioso scrittore, non vi ha alcun indizio della Veronica nell'aptichita, o si prenda essa per una femmina, o si prenda per un' immagine; e solamente neil? x 1 secolo si comincia a parlare del santo Sudario, sul quale supponesi che sia stato impresso il volto di GESU' CRISTO. Mariano Scoto, che viveva in que' tempi, è il primo, che abbia riferita una tale storia sulla fede di non so qual Metodio , la di cui narrazione è piena di favole. Solamente ne' tempi più prossimi a noi si è fat a della Veranica una santa, la di cui festa alcuni hanno collocara ai 4 di febbrajo; ma essa non è negli antichi Martirologi, e nemmeno nel Romano. Molte città vantano di avere il tesoro originale del santo Sudario, lo che ha dato luogo a non poche dispute ed incertezze circa l'identità del medesimo.

VERRAT (Giovanni Maria), Ierraten, Carmeliano, natio di Ferrara, morto nel 1504, ha composto una Concotta del Pargeli, e vari altri Seriti latuni, raccolti in 2 vol. in f. Le sue Dispatationes adversus Lutherum öcc. fornono anche impresse separatamente, Venezia nel 1544 in 8º.

E VERRAZZANO ouvero verrazzano (Giovanni
da), d'una famiglia assai
ragguardevole tra le nobli li
Fiorentine, nacque in Firenze circa il 1485; ma dove e
come egli menasse i primi
anni della sua vita, e quando e per qual occasione passasse in Francia, tutto è sconosciuto. La Relazione da lui
invitata da Dieppe il 8 lugilo
del 1524 a Francesso 1 re di
Francia

Francia, è la prima certa memoria, che di lui s' incontri, e l'unico monumento della navigazione da lui intrapresa. Nel principio di essa accenna la tempesta sofferta dalle quattro navi dal predetto mospedite all' America Settentrionale, onde furono in necessità di ritirarsi in un porto della Bretagna; indi aggiugne, che scorsero ostilmente le coste della Spagna, e poi si rivolsero a scoprire nuovi paesi. Per questa maniera di favellare del Verrazzano ha creduto il P. Charlevois, ch'egli due viaggi intraprendesse verso quelle provincie; ma forse il primo fu solamente tentaro ed impedito dalla burrasca. Comunque fosse, la relazione del Verazzano comincia da' 17 gennajo 1524, in cui egli sulla nave appellata la Delfina parti con so uomini da uno scoglio vicino all' isola di Madera, e giunse sino ai 50 gradi, cioè sino all'isola di Terranuova. Veggendo poi, che ivi gli veniyano manco i viveri, dopo aver dato a quel tratto vastissimo di paese il di Nuova Francia, e dopo averne diligentemente visitate le coste, ritornò indietro, e giunse a Dieppe nella Normandia. Questa Relazione, ove dettagliaramente espone le sue scoverte, trovasi nella

Collezione di Ramusio ed anche nella Storia generale de' viaggi. Ramusio, nella sua prefazione dice, che Verazzani nel suo ultimo viaggio. che alcuni suppongono da lui fatto nel su seguente, anno 1525, essendo sbarcaro sopra una spiaggia dell' Aprelica Settentrionale, per osservare il luogo, fosse ucciso dai selvaggi con tutto il suo seguito. Aggiugne, che i Barbari fecero arrostire i cadaveri di quegl'infelici e li mangiarono a vista degli altri compagni del celebre navigatore, ch' erano rimasti sul vascello. Siccome Ramusio non accenna punto la data di questo disgraziato avvenimento, alcuni storici ne dubitano. Conservasi nella biblioteca Strozzi di Firenze una Descrizione cosmografica di tutte le coste e di tutte le contrade, che il Verrazzani aveva percorse, e vi si vede, che aveva voluto cercare per la via del nord un passaggio alle Indie Orientali .

VERRE (Cajo Licinio), cittadino Romano, dopo aver esercitata la carica di pretore in Sicilia con altrettanta violenza che ingiustizia, fu accusato di concussione da queggl'isolani nell'anno 82 av. G. Cristo. Cicerone fece contro di lui le belle aringhe, che abbiamo, e che sono appele

pellate Verrine. Si prese il bondo da se stesso senza aspettare la sua condana, e conservo grandi rirchezze, quantunque avesse fatti manifici donativi a tutti colero, i qual credeva di poter interestre in proprio favore de RERIO FLACCO, Fed.

I FFSTO. VERROCHIO (Andrea), pittore italiano, morto nel 1488 di 56 anni, accoppiava in se più d'una sorta di talenti . Era abilissimo nell' arte di orefice , nella geometria, nella prospettiva, nella mu-ica, nella pittura, nella scultura e nell' intaglio. Avevà altresì l'arte di fondere e di colare i metalli . Faceva molto bene le cose somiglianti ai rispettivi originali, e lu egli, che pose in voga l'uso di modellare con gesso i volti delle persone morte ed anche vive per fermarne i ritratti. A lui s' indirizzarono i Veneziani per innalgare una statua di bronzo a Bartolomeo da Bergamo, che loro aveva fatti riportare molti vantaggi in una guerra. Verrickio ne fece il modello in cera, ma, siccome gli venne preferito un altro artefice per

eseguire l'opera, egli guastò

il suo modello e se ne fuggi.

Il pennello di Verrochio era

duro, e questo pittore aveva una pessima intelligenza dol colorito; ma possedeva perfettamente la parte del disegno. Vi pose una gran correzione, è oiede alle sue arie di testa molta grazia ed ele-

ganza. VERSCURING (Enrico), pittore, nato a Gorcum nel 1627, passò a Roma per ivi fare uno studio serio della sua arie. Il suo gusto portavalo a dipingere animali, cacce, bartaglie . Riusciva ancora assai bone nel paesaggio, e sapeva l'arte di ornarlo con belle fabbriche. Enrico seguì l'armata degli Stati nel 1672, e ivi fece uno studio di tott'i diversi accampamenti della medesima, di ciò che segue neg'i eserciti, nelle sconfirte, nelle ritirate, nelle battaglie, e trasse da queste cognizioni gli ordinari seggetti de' suoi quadri. Aveva un ingegno vivo e facile; metteva un gran fuoco nelle sue composizioni; variava all' infinito gli oggetti : le sue figure hanno movimento ed espressione, ed ha rappresentata ottimamente la natura: Questo pittore è stimabile non solo pe' suoi talenti, ma ancora pel suo spirito e pe'suoi costumi. Gli venne proposto di occupare un impiego di magistratura nella sua patria: onore, ch' ei non accestò, se non dopo

essere stato assicurato, che

ciò

ciò non l'obbligherebbe punto ad abbandonare la pittura. Verscuring peri sul mare per un coipo di vento a due leghe

da Dort nel 1690.

VERSE' ( Natale Alberto de ), nato a Mans di genitori Carrolici, si fece Calvinista, a fu per quaiche tempo ministro della religione pretesa-riformata in Amsterdam . Di Protestante divenne Sociniano; ma rientro finalmente nella chiesa Cattolica verso. l'anno 1640. Il clero di Francia eli diede una pensione in vicompensa delle di lui opere, che sono mediocrissime.. Le principali tra di esse sono: I. Il Protestante pacifico, ovvero Trattato della Chiesa, nel quale fa vedere, merce gli stessi principi de' Riformati, che la Fede della chiesa Cattolica non urta co'sondamenti della salute. e ch' essi devono tollerare nella. loro comunione tutt' i Cristiani · del mondo . i Sociniani el anche i Quacqueri : libro in 12. II. Un Manifesto contro Jurieu, che aveva attaccata con una specie di Allegazione l' opera precedente, publica o nel 1687 in 40, e ch'e il migliore tra i libri composti da Alberto de Verse . III. L' Empio convinto ovvero Dissertazione contro Spinosa, Amsterdam 1684 in 8°. IV. La Chiave dell' Apocalissi di San

Girtanni , 2 vol. in 12: chiave per altro, che nos ha poturo aprire questo libro misterioso. V. L' Anti-Seciniano Ovveto Nueva Apologia della Fede Cattolica contro i Sociniani. VI. La Tomba del So. einianismo &c. L'autore morì nel 1714 in concetto di soirito ardente soggetto a prendere abbagli. Alcuni gli attribuiscono un empio libro, impresso in Colonia nel 1700 in 8 sotto questo titolo: Il Platinismo svelato ovvero Sag-Rio circa la parola Platonico; ma quest' opera e più verisimilmente di Souverain. Ved. SOUVERAIN.

VERSORIS ouvero VERsois (Giordano Faure, detto), religioso natio del Delfinato. abate di San Giovanni d'Angeli, fece perire Carlo di Francia duca di Guienna, di cui era limosiniere e confessore, insie se colla dama de Monsoreau favorita di questo principe ( Ved. LUIGI num. x1 ). Si assicura, che ciò venisse effertuato merce una persica avvelenata, che loro presentò; ma si potrebbe dubitare ( dice lo storico moderno della Linguadocca ), se vi fossero allora persiche in Francia . Checche ne sia Versois citato da Arturo de Montauban arcivescovo di Bordeaux e commissario di Sisto IV . ricusò di comparire, e fu de-

posto in contumacia. Morì nella prigione di Nantes nell' anno 1472 con tutt' i sinto mi di veleno, la vigilia del giorno, in cui doveva essere giudicato. = Luigi x1, che " venne sospettato ( dice d' " Argentré ) di essere stato se l'autore della morte di suo , fratello, fece perire in tal guisa l'istromento del suo , delitto per assicurarsene il ", segreto =. Ciò, che vi ha di certo, si è, che Versois aveva mantenuto con questo principe un commercio epistolare, che sembra sommamente sospetto. Ne veniamo in cognizione da una Lettera, che il monarca scrisse al conte Dammartin . - Sig. Gran-" Maestro, dopo le ultime , lettere, che vi ho scritte, . .. ho avute notizie, che M. n de Guienne se ne muore. , e che non vi è rimedio , nel suo fatto; e me lo fa , sapere uno de suoi più fa-" migliari, che abbia seco, , per mezzo d'un uomo .. che manda espressamente, e non crede, per quanto " ei dice, che sia più vivo , dopo 15 giorni ... Accioc-4 chè voi siate certo di co-, lui, che mi ha fatte ave-" re le notizie, egli è il Monaco, ch' è solito reci-, tar l' L'sfizio in compagnia 31 di M. de Guienne; di cui , mi sono molto meraviglia", to, e mi sono fatto il se-", gno di croce dalla testa ", sino ai piedi ». Ved. la Storia di Francia de'signori Villaret e Garnier tom. 17.

VERSOSA (Giovanni), nato in Saragozza nel 1528 professo la lingua greca in Parigi, e comparve con distinzione al concilio di Trento. In seguito venne spedito a Roma, per fare ricerea de' documenti e de' principi, che stabilivano i dritti del re di Spagna sopra i diversi regni, de'quali questo principe era in possesso. Morì nella predetta città nel 1574 di 46 anni. A veva gusto e talento per la poesia latina. Vi sono di lui de' Versi eroici e de' Versi lirici, ne' quali nulla si vede di molto straordinario. Sono state più stimate le sue Epistole; ma non conviene paragonarle, come hanno fatto alcuni con quelle di Orazio, il quale si lascia molto addietro tutt' i versificatori moderni.

VERSTEGANO otvero VERSTHEGEN (Ricardo), nato in Anuersa, foriva sulle fine del avt secolo. Tra le opere da lui larciate si annoverano: I. Theatrum endelitatum Hareitecum, Anevera 1593 in 42: opera rara, adorna di rami, mista di prosa e di bellissimi versi latini. Ivi si vede, in qual maniera

coloro, che si lagnano della severità di un duca d' Alba', hanno trattato i Cattolici e soprattutto i ministri della Fede antica. II. Aniquitates Belgica, Anversa 1013 in 12, ov'egli sostiene, che San Willebrod è l'apostolo della Fiandra e del Brabante. III. Antiquitates Britannica, 1606, ove procura di provare, che gl'Inglesi traggono la lor o-

rigine dai Belgi.

VERT (Don Claudio de), religioso dell' Ordine di Ciunì, nacque a Parigi li 4 ottobre 1645. Dopo il suo corso degli studi, che fece in Avignone, la curiosità gli fece intraprendere il viaggio d' Italia. Colpito dalla magnificenza, con cui si fanno in Roma le funzioni ecclesiastiche, determinò sin d'allora di ricercarne l'origine, ed appunto alle riflessioni, che fece in quel tempo, devesi il suo travaglio su questa materia. Ritornato in Francia acquistò la stima e la confidenza de' primi superiori del suo Ordine, merce un'esemplare pietà congiunta ad una rara erudizione. Egli contribuì molto al ristabilimento de' capitoli generali, e comparve con distinzione a quello del 1676 : In esso fu eletto tesoriere dell' abbazia di Cluni, e nominato unitamente a Don Paolo Rabullon

sotto procuratore della stessa abbazia, a fin di travagliare alla riforma del Breviario del loro Ordine ( Ved. RABUSson'). Quest' opera venme alla luce nel 1686, e malgrado le critiche di Thiers, le stata una copiosa sorgente, a chi hanno attinto gli autori de' posteriori Breviari . I servigi di Don De Vert gli meritarono nel 1694 il titolo di vicario generale del cardinale de Bouillon, e nell' anno susseguente venne nominato al priorato di San-Pietro di Abbeville. Questo letterato aveva pubblicata nel 1689 la Traduzione della Regola di san Benedetto fatta da Ransé abate e riformatore della Trappa ; e vi aggiunse una prefazione e varie note brevi, má erudité. Aveva disegnato di fare un Comentario più diffuso. L' opera stessa era già quasi compiuta ed impressa in 4º a Parigi presso Magnet, sino alla spiegazione del cap. 48º della Regola, quando l'autore dovette lasciar Parigi per affari del suo Ordine : Stette lungo tempo senza dare di se alcuna notizia al librajo, il quale, credendolo morto, stracciò i fogli già stampari; ed ecco il motivo, per cui il publico ne rimase defraudato. Nel 1690 Don De Vert publico la sua Lettera a Jurieu, P in

In cui difese le cerimonie della Chiesa contro il dispregio mostrato da questo ministro per le medesime. Finalmente l'opera, per la quale è più conosciuto, è la sua Spiegazione semplue, letterale ed istorica delle Cerimonie della Chiesa, in 4 vol. in 8°. Il primo volume comparve nel .1697 , ed il secondo nel 1693; ma il irr ed il iv non sono stati publicati che dopo la morte dell'autore. Quantunque quasi tutte le sue spiegazioni sieno non meno ingegnose che naturali, alcune sembrano tirate troppo da lungi, e si bramerebbe miglior ordine nella disposizione de' materiali. Il suo stile è semplice e netto. I due primi volumi furono ristampati nel 1720 con varie correzioni. L'autore morì in Abbeville nel di pº maggio 1708 di 63 anni. Era uomo di un carattere grave e di uno spirito solido, dotato di dolcezza e pulizia: e non era tiranno nè nel chiostro nè nella società. La sua aria aperra e le cortesi sue maniere lo facevano amare anche da coloro, ch' egli era costretto a riprendere o contraddire . Le sue opere servono a comprovare le sue profonde ricerche .

VERTH (Giovanni de), capitano partigiano Tedesco, che fu formidabile per qualche tempo. Turena lo fece prigioniere, ed allora egli divenne il soggetto deile Carazuette, che si cantavano per le strade di Parigi; e queste canzonette lo hanno renduto celebre.

VERTOT D' AUBRUF ( Renato Alberto de ), nato nel castello di Benetot nella Normandia li 25 novembre 1655 d' una famiglia di buon parentado, entrò ne' Cappiiccini, malgrado l' opposizione de' suoi genitori. Essendosi sconcertata la sua salute a motivo delle austerità di quest' Ordine, passò nel 1677 ne' canonici regolari Premonstratensi . Stanco di vivere nelle solitudini, recossi a Parigi nel 1701, e prese l'abito di ecclesiastico secolare. Questi diversi camb amenti appellavansi le Rivoluzioni dell'abate DE VERTOT. Venne associato nel 1705 all'accademia delle belle lettere : i suoi talenti gli acquistarono diversi potenti protestori. Fu onorato del titolo di segretario degli ordini di madama la duchessa d' Orleans Bade-Baden, di segretario di lingue presso il duca d' Orleans, ed ebbe alloggio nel palagio reale. II gran maestro di Malta lo nominò nel 1715 storiografo dell' Ordine, lo associò a tutt'i privilegi della religione,

e gli diede la permissione di portar la croce + indi fu provveduto della commenda di Santeny. Assicurasi, ch' era stato nominato per essere sotto-precettore del re Luigixv; ma che ragioni particolari lo privassero di quest'onore, di cui era sì degno per le sue cognizioni e pel suo talento. L'abate de Vertet passò gli ultimi anni della sua vita travagliato da grandi malattie, tra le quali morì li 15 giugno 1735 in età di 80 anni. Era nomo d'un carattere amabile, the aveva quella soavità di tostumi, la quale attignesi nel commercio delle compagnie scelte e degl' ingegni ovnati. La sua immaginazione era brillante nella conversazione ugualmente che ne'suoi scritti . Amico fedele, sincero, ufficioso, premuroso di piacere, aveva altrettanto calore nel cuore, quanto nello spirito. Le sue principali opere sono: I. La Storia delle Rizoluzioni del Portogallo, Parigi 1689 un vol. in-12, composta sopra memorie infedeli, ma scritta bene . Il P. Bouheurs diceva. di nulla aver veduto nella lingua francese, che per lo stile fosse superiore a quest' opera ed alla seguente. Questa è una penna temprata per la Vita del maresciallo di TU-RENA, diceva un giorno Bos-

suet al cardinale de Bouillon. II. La Storia delle Rivoluzioni di Svezia, ove si veggono cambiamenti accaduti in questo regno in proposito della religione e del governo, 1606 vol. 2 in 12. Non si può dipinger meglio, di quello che abbia fatto l'abate de Verior; ma i suoi colori e i spoi utratti hanno del romanzo. III. La Sioria delle Riveluzione Remane, in tre vol. in 12: il capo d'opera dell'autore. Il calore del suo stile non era già fattizio, come quello di alcuni storici moderni. Egli investivasi talmente del suo soggetto, che nelle letture, le quali faceva nell' accademia delle iscrizioni, di qualche pezzo della sua opera, fu veduto versar lagrime insieme colla madre di Coriolano, che ginocchioni implorava la clemenza del propro figlio. Ad imitazione de' buoni storici dell' antichità, dipinge i suoi personaggia delineandone i ritratti staccati, ma mettendoli in azione. IV. La Storia di Mal-1a, 1727 in 4 vol. in 4°, ed in 7 vol. in 12; il di cui stile è più languido, meno puro, meno naturale, che quello dell'altre sue opere; ed anche l'autore è stato solidamente arraccato sopra varj punti, che mancano di esattezza ( Ved. 1 BOSIO ) .

V. Traitato della Dipendenza seudale di Bretagna, pieno di parallogismi e di errori . VI: Storia critica dello stabilimento de' Bretoni nelle Gallie, t vol. in 12. VII. Origine della grandezza della Corte di Roma, 1753 in 12. VIII. Molte dotte Dissertazioni nel-Memorie dell' accademia delle belle-lettere. I Francesi dicono, che l'abate de Vertot bud riguardarsi come il loto Quinto. Curzio . Egli ha lo stile brillante e leggiadro, una narrazione viva ed ingeenosa: possiede l'arte d'inipegnare il leggitore, e d'interes are in favore de' suoi personaggi; ma non è bastantemente profondo nella conoscenza degli uomini e degli affari, e manca quasi sempre dalla parte delle ficerche. Ved. HEISS:

\* VERTUNNO, Vertumnus, Dio degli orti e de' giardini, come pure dell' autunno, e secondo altri, riguardato ancora come il nume de' pensieri e del cambiamento, fu molio onorato dagli Estrusci ; da' quali il suo culto passò in Roma. S' innamorò perdutamente della Dea Pomona, ed Ovidio leggiadramente descrive le differenti forme, che prese per farsi amare dalla sua ninfa : Finale ente, veggendo inutile ogni altro mezzo, risolvette

di trasformarsi in una vecchia: incanutirono i suoi capelli, la sua faccia si coprì di ruglie; egli si formò un' acconciatura di capo adattata, ed entrò così mascherato nel giardino di Pomona. Questa fu la sola maniera; con cui gli riuscì di persuaderla ad amarlo, ed allora le si paleso. Quando furono giunti alla vecchiaja; si ringiovenì insieme con lei, ne violò giammai la fede, che le aveva promessa. Vertunno aveva tin tempio in Roma vicino alla piazza; dove si adunavano i mercatanti, da'quali era considerato, come un loro Dio tutelare. In ottobre veniva celebrata una festa in di lui onore, appellata Vertumnalia; ed egli rappresentavasi in fornia d'un giovine con una corona di varie erbe sul capo, con un abito che nol copriva se non per merà, e con alcune frutta nella sinistra ed un cornucopia nella destra:

VERTUS (Giovanni de), segretario di stato sotto Carlo v re di Francia, è uno di coloro, a' quali viene attribuito il Sogno del Giardiniere, 1491 in f, inserito altresì nelle Libertà della Chiefa Gallicana, 1731 vol. 4 in f. Ma vi sono forti ragioni per credere, che Rodolfo de Pres'es ne sia il vero autore: Quest' opera fu composta contro le intra-

prese della corte di Roma nel 1374 per ordine del predetto Carlo v , a cui fu dedicata. Si crede , che fosse scritta in latino , o almeno tradotta in questa lingua tosto che comparve.

VERVILLE, Ved. 11. BEROALDO. VERVINS (Conci de),

Ved. BIEZ .

VERULAMIO (il barone di ). Ved. iv. BACO-NE.

VERULANO, Ved. SUL-

VERWEY ( Giovanni ), dotto umanista Olandese . conoscinto altresi sotto il nome di Phorbaus, nato verso la metà del xvii secolo, fu rettore del collegio di Gouda, poi della scuola latina all' Haia e professore di lingua greca. Morì verso l' anno 1690. Abbiamo di lui : I. Medulla Aristarchi Vossiani, 1670 : questá è una gramativa latina tratta principalmente da Voffio . II. Nova via docendi Graca, Gouda 1684 . ed Am terdam 1710 e 1737 in 8°. Questa è una delle migliori grammatiche greche, che abbiamo. In essa ha unito tutto ciò, che di più utile era sparso in tutte le altre grammatiche publicate prima della sua, e ciò non octante la stessa è breve e metodica.

VESALIO (Andrea). Vefalius, celebre medico, ed uno tra quelli che apportarono il più gran lume alla moderna notomia, era natìo di Brusselles , ed originario di Vesel nel ducato di Cleves. Divenne così abile nella saa scienza, che in erà di soli 25 anni pubblicò i suoi Libri della fabbrica del Corpo umano, ne' quali ardì printe d'ogni altro impugnare gli erfori di Galeno. Montpellier. Parigi, Lovanio furono i primi teatri , ne' duali questo grand' uomo diede a conoscere la sua abilità. Venne indi in Italia, e dopo essersi distinto in Bologna ed in Pisa, nel 1537 dalla Venera repubblica fu chiamato a Padova, dove sino al 1542 diede publiche lezioni di anatomia. Ne partì in quest' anno per recarsi a Basilea, e nell'anno susseguente ritornò a Padova per ripigliare la sua cattedra, dove ottenne sì grande applauso, che giunse ad avere sino a 500 scolari. Ma due anni dopo fu chiamato alla corte di Carlo Quinto . dove e dallo stesso imperatore e da Filippo 11 re di Spagna fu onorato del titolo di loro primario medico . Per altro questo suo innalzamento gli riuscì poscia molto funesto, poiche, avendo ottenuto di aprire il corpo d' un

dentiluomo Spagnuolo da lui ceano, e nell'apririo essenexsi tro ato il cuore ancor palpitante e con segni di vita, i parenti del -defonto ne concepirono tale sdegno, che actusarono al tribunale dell' Inquisizione l'infelice anatomico, come reo di empietà. Il re di Spagna a grave stento potè liberarlo dal pericolo d'esser condannato colla solita severità di un tal tribunale, a condizione però che per espiare il pretesor suo delitto andasse in pellegrinaggio alla Terra Santa. Vefalio passò in Cipro, e di là a Gerusalemme, donde il senato di Venezia lo richiamò a Padova, a fine d'ivi sottentrare nella cattedra vacata per l'immatura morte del celebre Fallopio. Mentre il Ve-Salio ritornava in Italia, avendo fatto naufragio il vascello, su di cui trovavasi, egli fu balzato dall' onde in una spiaggia dell'isola del Zante, dove morì di fame e di miseria li 15 o'tobre 1564 di sa anni. Vi è di lui un Corfo de Notemia in latino sotto il titolo, De Corporis humani fabrica, Basilea 1555 in f. con fig: edizione molto beila, ricercata e difficile a trovarsi. Se ne fece una ristampa, Leyden 1725 vol. 2 in f. edizione aumentata e corretta per cura di Boerhaave . Veds VOMONT . 4. VESPANANO ( Tita Flavio. , Seepafianus, celebre imperatore Romano. nacque circa l'anno 8 dell'era volgare li 17 novembre in una piccola casa d'un villaggio nella campagna de' Sabini in vicinanza della città di Rieti. Suo padre Flavio Sabino era un uom dabbone, ma di oscura e pocera famiglia, ch' esercitava con un orioratezza, troppo rara in persone di tal affare, l' impiego di riscuotitore d' un pedagio . Sua madre, Vespasia Folla natia della citta di Norcia, era di condizione assai più civile, poiché aveva un fratello decorato della dignità senatoria, e suo padre Vespahano Pollione era stato trivuno de'soldati (oggidì colonnello), e prefetto degli alloggiamenti. In ogni modo Flavio Veltaliano ron si vergognò mai della mediocrità della sua prima origine; anzi la confes ava schiettamente. e burlacasi de' vani sforzi di alcuni adulatori genealogisti, che volevano farlo discendere da uno de'compagni di Ercole. Benché allevato in villa da Tertulla sua avola paterna, per la di cui memoria conservò sempre un gran rispetto, diede sin dalla sua gioventù tali prove di

valo-

valore e di prudenza, che di grado in grado salì sino al maggiorapice di grandezza e di potenza, che ailora vi fosse in tutto l'universo. Dopo molti servigi prestati nelle truppe cominciò a figurare nelle più distinte cariche, venendo promosso a quella di tribuno militare neila, Tiacia : fu indi que tore delle due provincie di Creta e di Cirene, poi edile, ed in seguito pretore. Con somma destrezza s' insintò nella grazia di Caliecla, indi nell' amicizia e protezione di Narcifo liberto dell'imperator Claudio. Mercè appunto il gran credito di questo famoso favorito . Vefool and Ottenne d'essere spedito in Germania alia testa d'una legione, poscia nella Bre'agna ( oggidi Inghilterra ), dove si batte pù di 30 volte col nemico, soggiogò quella fiera nazione; e prese più di 20 città. Questi prosperi successi gli fecero otrenere eli ornamenti del trionfo, poscia nell'età di 43 anni il consolato. Visse in una specie di ritiro durante il credito di Agrippina, che odiava tutti gli amici di Narcifo. Essendo poi rientrato negl'impieghi, fu proconsole di Africa, e vi si distinse ber la sua integrità e pel suo-disinterasse, almeno secondo la testimonianza di Sueronio,

alla quale per altro è del tutto contraria quella di Tacito. Accompagno Nerone nel v'aggio della Grecia, e gli divenne molto caro; ma poi copo il suo ritorno a Roma fu in pericolo della vita, perchè, essendosi addormentato, mentre il pazzo imperatore cantava i propri versi in pubblico. e riscuoteva gii applausi della plebe e degli adulatori, quest' atto di non curanza e disprezzo lo fece cadere interamente di grazia, Riguardò quindi, come una fortuna, il poter allontanarsi da Roma ed occultarsi in una piccola città, dove neppur tenevasi sicuro, temendo di giorno in giorno le conseguenze dell' irragionevole sdegno di un così violento monarca . Ma nell'anno 66 dell'era cristiana, es endosi ribellati i Giudei , Nerone , obbliando il preteso fallo, richiamo Vefpasiano, ed a lui, come al più valente capitano di que tempi, attido un esercito ed il generale comando per ridurre all' ubbidienza gli Ebrei. Vespasiano fece con felice esito la guerra nella Palestina, sconfisse i Giudei in diversi incontri, prese Ascalona, Jonapat, Joppe, Gamala &c. Tutte le altre piazze della Galilea si sottomisero o per forza o volontariamonte., ed una quantità

gran.

grande di prigionieri fu esposta in vendita. Il vincitore preparavasi a porre l'assedio a Gerusalemme, ma non giunse a prendere questa città: erane riservata la gloria a Tito suo figlio, che se ne impadronì qualche tempo dopo ( Ved. VI GIUSEPPE ) . Sembrava, che l'innalzamento all'impero fosse stato assicurato a Vespasiano da diversi presagi, tra' quali Tacito e Svetonio annoverano anche una risposta, che gli venne data sul Monte Carmelo . Questa risposta annunciatrice della futura grandezza colle parole, datur tibi magna sedes Oc. riferite da Tacito, sarebbe stata data dal vero Dio, se si potesse prestar fede ai Carmelitani, i quali sull'autorità appunto degli accennati due storici stabiliscono la chimerica antichità del loro Ordine, e la pretesa successione de' discepoli del profeta Elia continuata sino al principio del loro istituto : Per altro Vespasiano, benchè animato da' presagi e sollecitato dalle istanze de suoi amici, esitò lungo tempo, ed ebbe bisoano del concorso di molte fortuite combinazioni e delle ragioni pressantissime espostegli da Lucinio Muciano governatore della Soria, per passare dall' irrisoluzione al disegno fisso di farsi dichiarar

imperatore. Uno de' principali motivi addottigli da Muciano, fu quello, che, essendo rimasto vinto ed ucciso Ottone, la loro vita e la loro dignità non era più in sicurezza, sotto l'iniquo Vitellio restato solo alla resta dell'impero. Nel di primo di luglio dell' anno 60 dell' era volgare Vespaliano fu salutato imperatore dal suo esercito in Alessandria, e due giorni dopo venne anche proclamato dall' armata della Giudea . La Soria, la Grecia e tatte l'altre provincie dell' Oriente riconobbero ben presto il nuovo augusto, e furono scritte lettere a tutte le provincie dell' Occidente, per eccitare ciascuno ab abbandonare il partito di Vitellio. Costui. dopo vari inutili sforzi, dovette finalmente soccombere; onde, seguita poi li 18 di-. cembre dello stesso anno la tragica di lui morte, Vespafiano rimase pacifico possessore di tutto il vasto impero Romano, Egli fu il primo, che si emendasse sul trono: ambigua de Vespaliano fama. Solusque omnium ante se Principum (dice Tacito), in melius mutatus est; e par troppo tra' posteriori appena potrà indicarsene qualcuno, che lo abbia imitato. Cominciò dal ristabilire l'ordine tra i militari, che co'loro eccessi

e colle loro insolenze desolavano le città e le provincie. Ebbe cura soprattutto di rimediare alla mollezza, lo scogl.o della disciplina militare. Un giovine utiziale, ch' era stato da lui onorato di un considerevole impiego, si presentò per ringraziario, tutto profumato: l'imperatore dissegli con un ruono severo: Amerei meglio che voi fentifie di aglio che di odoroheltratti. Ordind, che fosse restituita la buona fama a tutt' i condannati in tempo di Nerone e sotto i tre susseguenti augusti, che si restituisse la libertà ai detenuti o esiliati, e che si cassassero tutte le precedenti accuse. Estese la riforma su tutti gli ordini dello stato; breviò le liti renderte inutili gli artifizi e le cavillazioni del foro con eccellenti leggi. Dopo aver travagliato a questo edificio egli stesso, abbelli Roma e le a!tre città dell' impero; ne riparò le mura, ne fortificò gl' ingressi, e le pose in istato di difesa; provvide alla sicurezza delle provincie di frontiera. Tra le molte fabbriche da lui erette in Roma è famoso il gran Tempio della Pace, che per testimonianza di Plinio, era il où vasto, il più vago ed il più ricco ed fi zio, che si avesse in Roma; e

di fatti alcune grandi arcate, che tuttavia ne rimangono, ci mostrano, qual ne fosse la straordinaria magnificenza . Ma quelle, che soprattutto distinsero questo monarca dagli altri sovrani, furono la sua affabilità e la sua clemenza. La vita di Vespasiane era senza fasto: trattava oenuno rispettosamente, ed amava di essere riguardato. come concittadino e come persona tuttavia privata. Vigilantissimo soleva avanti giorno, stando in letto, leggere le lettere e le memorie presentategli, ammettere i suoi famigliari ed amici, mentre vestivasi, e ragionar con èssi delle cose occorrenti: uno di questi era Plinio il Vecchio. Di rado abitava nel palazzo, più spesso negli Orti Sallustiani, luogo delizioso, dove giorno le porte stavano sempre aperte e senza guardie, ed egli dava udienza a tutti indistintamente; anzi andando per istrada non ricusava di ascoltare chiunque aveva bicogno di lui e di cortesemente rispondergli . Sempre interveniva nel Senato, mostrando tutto il rispetto per quell' Ordine illustre; nè v' era affare d'importanza, che non gli comunicasse: sovente ancora recavasi in piazza al amministrare giustizia al popolo. Lungi dal far mori-

re coloro, ch' erano semplicemente sospetti di cospirare contro di lui, faceva ad essi godere le sue beneficenze. Avendogli detto un giorno i suoi amici, che si guardasse da Mezio Pomposiano, perciocchè correva voce, che il suo oroscopo gli promettesse l'impero, in vece diallontanarlo, il fece con ole, ed aggiunse ridendo: S'egli diviene mai imperatore, si ricorderà, che gli he fatto del bene; poi soggiunse: Io compiango coloro, che cospirano contro di me, e she vorrebbero occupare il mio posto: costoro sono pazzi, che aspirano a portare un fardello molto pesante. Mercè appunto questa moderazione, e mercè la sua vigilanza, egli disarmò i cospiratori, che volevano togliergli il trono e la vita; ed il solo Sabino ( Ved. II. SABINO ) ebbe a dolersi della vendicativa severità di Vespasiano, Non era guari ambizioso di que'grandi titoli, di cui diversi suoi predecessori erano stati tanto gelosi: ricusò anzi per lungo tempo anche quello di Padre della Patria. Avendogli il re de' Parti inviata una lettera golla seguente soprascritta: Arsace, Re dei Re, a Vespafiano, questo imperatore, in vece di reprimere un tale orgoglio, gli rispose semplicemente : Flavio Vespasiano ad Arsace,

Re dei Re. Sapeva dir delle burle e pungere con grazia 🖡 ne avevasi a male, se altri faceva lo stesso con lui: quando venivano affise delle satire contro di lui, faceva affigger egli pure le risposte alle medesime, e, senza sconcertarsi punto, continuava a far ciò, che riputava utile al publico. Abborriva i perniciosi cortigiani e i vili adulatori, e dilettavasi soprattutto di conversare\_collè persone savie: più volte fu udito dire: Oh petessi in comandare a de' saggi, e che ancora i Saggi comandassero a Per altro la sua inclinazione a perdonare non fu mai con pregiodizio della giustizia. Gli usuraj, crudele risorsa della gioventà, che da essi prendeva in prestito ad esorbitante interesse, cagionavano la rovina di molte case; egli ordind, che chiunque avrebbe prestato ad un figlio di famiglia a grosso interesse, non potrebbe, dopo apertala successione, ripetere ne l'interesse, ne il capitale. Nimico del vizio fu il rimuneratore della virtù. Fece fiorire soprattutto le scienze e le arti colle sue liberalità verso coloro, che in esse erano eccellenti, o che vi facevano progressi; e destinò ai soli professori di rettorica cento mila sesterzi da pagar-

annualmente sul tesoro imperiale. Vero è, che bandì da Roma gli astrologi ed alcuni filosofi, la di cui insolenza era giunta al sommo, e che spargevano perniciosi principi; ma non perciò ebbe minor amore per le lettere e minor generosità verso gli scrittori distinti. Dava pensioni ovvero accordava gratificazioni a coloro, che facevano delle scoverte, o che perfezionavano le arti mecca-'niche, le quali a' suoi occhi erano più preziose che le arti liberali. Avendo un abile matematico trovata una maniera di trasportare con poca spesa sul Campidoglio alcune colonne straordinariamente pesanti , Vespasiano pagò da principe l'inventore, senza voler nulladimeno far uso dell' invenzione: Fa d'uopo, diss' egli, che i poverivivano (Ved. VII DEMETRIO ). Sotto di lui l'impero fu non meno florido di fuori che di dentro. Oltre la Giudea e la Comagena, assoggettò altresì i regni della Licia e della Pamfilia in Asia, che sin allora avevano avuti i loro re particolari, e li fece provincie dell' impero. L' Acaja e la Tracia in Europa ebbero la medesima sorte : le isole di Rodi e di Samo, la città Bisanzo, ed altre parimenti considerevoli furono Tom. XXVI.

sottommesse ai Romani. Le sue grandi qualità ricevettero qualche macchia da un'economia, che partecipava di avarizia. Anche da semplice privato aveva manifestata molta avidità pel denaro, nè la dimostrò meno, dopo che fu salito sul trono. Uno schiavo, a cui, benchè imperatore, negò di dare la libertà gratuitamente, gli disse: Le Volpe muta il pelo, ma non il carattere. Essendo venuti ad annunciargli i deputati d'una città o provincia, che con publica deliberazione erasi destinato un milione di sesterzi ( più di dodici mila zecchini). per erigergli una statua colossale : collocatela qui senza perder tempo; ecco tosto pronta la base, loro diss' celi . presentando la sua mano formata in concavo. Vespasiano comprava sovente delle mercanzie per indi rivenderle a più caro prezzo. Má egli fece in maniera, che in gran parte le sue estorsioni venissero attribuite a Cenisa, una delle sue concubine. Questa femmina aveva lo spirito d' interesse così ordinario nelle persone del suo stato: ellavendeva le cariche e le commissioni a coloro, che sollecitavano per averle, le assoluzioni agli accusati innocenri o colpevoli, e le risposte medesime dell' imperatore . Im.

Imputavasi parimenti a Vespasiano, che impiegasse a bello studio nelle finanze gli pomini i più avidi, per indi condannarli e spogliarli allorchè si fossero arricchiti. Questo principe non riguardava i finanzieri, se non come spugne, che voleva spremere tosto che s'erano inzuppate. Tito suo figlio non approvava una non sappiam qual imposizione, che il padre aveva ordinata sulle orine: Vespasiano gli presentò la prima somma, che se ne riscosse, chiedendogli: puzza egli questo denarol Pacificamente sino all'anno 79 dell'era volgare aveva regnato Vespasiano; e meritava bene il saggio suo e dolce governo, ch'ei non avesse nemici e traditori; pure, o fosse che la morte di Sabino compianta da tutti lo avesse renduto odioso, o fosse per altro motivo, in quest'anno due distinti personaggi tramarono di ucciderlo. Questi furono Allieno Cecina, ch'era già stato console, ed Eprio Marcello , ambi potenti in Roma, amati e beneficati da Vespasiano, che credeva di aver in essi due buoni amici. e non aveva che due ingrati: vizio corrispondente alle altre loro pessime qualità. Fu scoperta la congiura, di cui entravano anche a parte molti soldati: Cecina, per ordine di

Tito figlio dell'imperatore e perfetto del pretorio, fu trucidato senza formale processo, e Marcello si tagliò da se stesso la gola . Poco dopo questa esecuzione, sentendosi Vespasiano alquanto incomodato di salute, si fece portare nella sua villa paterna nel territorio di Rieti. L'abuso che ivi fece delle acque freddissime, da Plinio appellate Cutilie, gl' indebolì lo stomaco, e gli suscitò una molesta diarrea con dolori e febbre. Ciò non gl'impedì il continuar ad accudire agli affari del governo con vivace assiduità; e siccome dal medici e dai domestici gliene venivano fatti de' rimproveri. così rispose: fa d'uopo, che un imperatore muoja in piedi. Continuando sino agli estremi col suo carattere faceto. quando si avvide di approssimarsi al fine, disse giovialmente: credo , d' incamminarmi a diventar Nume ben presto; alludendo al superstizioso costume di deificarsi gl' imperatori dopo morte. In effetto cessò di vivere nel medesimo luogo, ov'era nato, li 24 giugno dello stesso anno 79, il 71º di sua età e decimo del suo regno: nè ha fondamento di prova l'asserzione di alcuni, che morisse di podagra, o quella di altri. che lo vogliono avvelenato dallo dallo stesso Tito suo figlio. A riserva della morte di Sa-bino, la storia non gli rimproveva altro che la sua passione per le femmine e pel denaro. Portava quest'ultimo vizio sino alla frivolezza; ma viene scusato, riflettendo, che non impose aggravi, se non per riscattare il tesoro imperiale dai moltissimi debiti, de' quali era stato caricato, prima ch'egli divenisse imperatore. Ved. ZENODO-RO.

VESPUCCI, Ved. AME-

RIGO .

VESTA, Dea onorata dai Greci e dai Romani, era figlia di Saturno e di Opi. Gli antichi distinguevano due Divinità di questo nome, l'una madre e l'altra figlia di Saturno; ma i poeti le confondono. La prima rappresentava la Terra sotto il nome di Cibele; e la seconda il Fuoco sotto il nome di Vesta. Credevasi, che questa fosse vergine, perchè il fuoco non produce nulla; e però non apparteneva che alle persone vergini il celebrare i di lei misteri. La loro unica cura era di non lasciar mai estinguere ne' di lei tempi il fuoco eterno. pegno della durata dell'impero Romano, e la di cui estinzione era il presagio delle più grandi disgrazie. Quando esse lo lasciavano estinguere, ovvero mancavano al loro voto di verginità, venivano condannate ad esser sotterrate vive in una profonda caverna, ove si lasciavano morir di fame. Erano appellate Vestali, ed il loro numero era fissato a sei : la più anziana chiamavasi la gran *Vestale* . Si sceglievano nell**e** migliori famiglie di Roma, dall'età di sei anni sino ai dieci. Il loro voto di castità non le obbligava, che per lo spazio di trent' anni, dopo de' quali potevano maritarsi. Il fuoco, ch' esse mantenevano, non era già sopra un altare o nel focolare, ma enpiccoli vasi di terra -Quando accadeva, che si estinguese, non si riaccendeva mai con altro fuoco; ma se ne faceva del nuovo con due pezzi di legno, che s'infiammayano strofinandosi con gran forza l'uno contro l'altro. Il culto di Vesta, che i poeti fanno risalire sino ad Enea. fu renduto più augusto da Numa Pompilio. Si crede, che foss' egli il primo a far fabbricare in Roma un tempio a questa Dea. Essa veniva rappresentata sotto la figura d'una femmina vestita abito lungo con velo sulla testa, tenendo in una mano una chiaverina o piccolo dardo alquanto inclinato, e nell' altra un vaso a due Q

a due manichi, ovvero una lucerna, e talvolta un palladio o una pieco a vittoria.

\*\* VETERANI ( Fiderico Conte di ), di nobile famiglia della città di Urbino nello stato del papa, fu uno de' più celebrri generali del secolo piossimo scorso. Dopo essersi distinto in varie guerre al servigio della casa d' Austria, grunse per diversi gradi a quello finalmente di general comandante e di maresciallo . Bat è nel 1584 il conte di Tekeli, e nel 1586 costrinse il gran-visir a ritirarsi dall' Ungheria, Fece la conquista nel 1688 di Cronstadt, di Siklowa e di altre piazze, e nell'anno susseguente prese Widino per assalto, Nel 1690, in assenza del principe di Bade, comando in capo l' armata degl' Imperiali, marciò nella Transilvania e s'impadronì di Lippa. L'imperator Leopoldo 2vea conferito il comando della Transilvania al prode conte Veterani, che stava alla guardia della medesima con sette mila uomini di scelta truppa. Ivi nel 1697 fu improvvisamente sorpreso ed atraccato da un corpo di trenta mila Turchi . Malgrado l' enorme superiorità di numero, il l'eterani, che non poteva schivare un talincontro. si dispose a sostenerlo con

tutto il coraggio. Per più di un'ora i suoi bravi soldati si sostennerò e rispinsero il nemico; ma finalmente, dopo avere uccisi più di quattro mila Turchi, tra' quali vari distinti uffiziali, i Tedeschi sopraffatti dal numero, dovettero pensare a ritirarsi nel miglior ordine possibile. Il general Veterani, stando nella retroguardia, per meglio assicurare i primi, acciocchè si mettessero in salvo, ebbe cinque gravi ferite, per le quali tra poche ore morì, dopo avere fatto il suo testamento all'uso militare, circa il quale vi fu poi nella Ruota Romana una lunga ed acerrima lite, in proposito di cui vi sono molte decisioni alle stampe. Tutt'i migliori scrittori convengono, che il prode marescialto Veterani restasse sacrificato dall'invidia de' generali Tedeschi, ed anche di alconi Italiani, tra' quali il maresciallo Enea Caprara Bolognese, i quali, gelosi della di lui riputazione e de' di lui avanzamenti, trascurassero e di avvisarlo per tempo dell'avvicinamento di tutta l'armata Turca . e di opportunamente soccorrerlo, come avrebbero poruto fare, Lascid le Memorie delle sue Operazioni militari in Ungheria e nelle altre Provincie aggiacenti &c., publicate per

12

la prima volta, Lipsia 1771 in 8°.

VETRANIONE; generale dell' armata Romana sorto Costantino, nato nell'alta Mesia, era invecchiato nel mestiere dell'armi. Riguardato come il padre de' soldati, fu vestito dal suo esercito della porpora imperiale in Sirmio nella Pannonia nel dì po maggio 350. Nel medesimo tempo Magnenzio erasi ribellato: Costanzo marciò contro l'uno e l'altro, ed avendo avuta una conferenza con Vetranione nella Dacia, lo trattò dapprima da sovrano, ed in seguito lo indusse a lasciare il trono. In compenso di una tale rinunzia Vetranione ottenne beni considerevoli, acciocche potesse condurre una vita conveniente al titolo, che aveva portato. Si ritirò a Prusia nella Bitinia, dove visse ancora sei anni in un continuo esercizio di pietà e di buone opere. Aveva regnato circa sei mesi La sua rinunzia prova bastantemente, quale fosse il suo carattere. Osservavasi in lui quella semplicità e quella grandezza d'animo degli antichi Romani. de' quali aveva l'aria; ma era sì poco letterato, che, essendo pervenuto all'impero, fu in necessità d'imparare a serivere, onde poter firmare

col suo nome . .

\* I. VETTORI, in latino Victorius ( Pietro ), uno de' più celebri eruditi del xv1 secolo, nacque in Firenze nel dì tr luglio 1499 da nobili genitori; e sin dalla prima gioventà coltivò con impegno l'amena letteratura e le linque greca e latina. Con quesil studi accoppiò anche quelli della filosofia, delle marematiche, della giureprudenza, delle antichità, nè mai si arrestò nella carriera di queste sue favorite occupazioni; benché in età di soli 18 anni si assoggettasse ai legami ed agli altri pesi del matrimonio. Nel 1522 viaggiò in Ispagna con Paole Vettori suo congiunto, generale delle galee pontificie destinate a trasferire in Italia il nuovo ponrefice Adriano vi, e ne ritornò con una copiosa raccolta di antiche iscrizioni. Fece indi un viaggio a Roma in compaguia di Francesco Vettori altro suo parente spedito dai Fiorentini a complimentare il pontefice Clemente vit. Tornato a Firenze si lasciò avvolgere ne' sediziosi tumulti di questa città, e coll'eloquenza non meno che colle armi sostenne il partito contratio a quello de' Medici ; ma, avendo questi trionfato, egli si ritiro in villa, dove tucio si diede a'suoi studi. Q,

Dopo la morte di Clemente vii tornò a Firenze, e vi si trattenne sino all' uccisione di Alessandro de' Medici seguita nel 1537; onde allora temendo nuovi tumulti, ritor da Roma. Vi fece per altro breve soggiorno, e restituitosi nel 1538 a Firenze, fu destinato dal duca Cosimo alla cattedra di eloquenza greca e latina, e diede anche nel tempo stesso lezioni di etica o filosofia morale. Con qual riputazione sosteness' egli per molti anni un tale impiego prova ne sono principalmente gl' illustri discepoli, che formò in gran numero, tra'quali il cardinal Alessandro Farnese, che gli mandò in dono un vaso d'argento pieno di monete d'oro, e Francesco Maria duca d'Urbino, che gli regalò una collana d'oro. Il pontefice Paclo III, grande stimatore de' dotti, avrebbe voluto averlo alla sua corte; ma il Vettori amò meglio di continuare ad esser utile a' suoi concittadini. Le sue cognizioni non si limitavano alla letteratura: egli aveva anche lo spirito degli affari. Quindi, essendo stato spedito dal duca Cosimo in ambasciata al papa Giulio III. incontrò talmente la grazia di questo pontence, che fu da esso onorato del dono di una collana d'oro, e de' ti-

toli di cavaliere e di conte. Il successore Marcello 11 volle ad ogni patto aver seco in ·Roma il Vettori, divisando di conferirgli la segreteria de' Brevi, giacchè da molti anni era rimasto vedovo ed aveva vestito l'abito ecclesiastico. Ma appena giunto il Vettors a Roma, Marcello da immatura morte fu rapito alla Chiesa; ond'egli, dolentissimo di tale perdita, ritornò alla sua cattedra di Firenze, che poscia sostenne sin quasi al termine della sua lunga vita. Morì li 18 dicembre 1585 in. età di 86 anni, onorato dalle lagrime specialmente de' dotti, che piansero la perdita di un uomo, il qualetanto vantaggio aveva recato alla letteratura, e nel tempo stesso co' suoi innocenti costumi, colle sue soavi maniere e rare virtù erasi quistato la stima e l'amore di tutti. Di lui scrivendo Annibal Caro li 12 novembre 1537 a Banedetto Varchi, dice tra l'altre cose: - An-, dai subito a visitarlo, e non " conoscendomi, per sua gen-,, tilezza, e penso anche per , vostro amore, mi fece gra-, tissima accoglienza. , vi potrei dire, quanto nel , primo incontro mi sia ito ,, a surgue, che mi pare co-, sì un uomo, come hanno " a esser fatti tutti gli no-"mi-

mini . Io non parlo per le lettere ch'egli ha, che ognuno sa di che sorta le ,, sono, e me non sogliono movere punto in certi, che , se ne compiacciono, e ne ,, fanno tuttavia mostra; ma in lui mi pajono tanto pu-", re e le lettere e i costumi. che gli partoriscono lode ,, e benevolenza insieme. In ,, somma quella sua mode-" stia mi si è come appicca-, ta addosso - La sua-riputazione era sì estesa, che non pochi venivano espressamente a Firenze per vederlo; ed oltre gli accennati pontefici, molti principi dell' Europa tentarono di tirarlo presso di loro; ma egli preferì la sua patria alle vane speranze delle corti. Viene riguardato con ragione come uno de' principali ristauratori delle belle-lettere, ed appena è possibile il dare un' idea delle grandi fatiche da esso fatte per promovere e perfezionare i buoni studi. Aveva un talento particolare per correggere il testo degli autori antichi; e pochi, ve ne sono, su de' quali egli non abbia portata la fraccola della critica. Le principali produzioni sono: I. Le Note critiche, e le Prefazioni alla beila edizione di Cicerone latta dal Giunti in Venezia. II. Le simili Note, Prefa-

zioni ed esatte Correzioni a ciò, che restaci di Catone, di Varrone e di Columella. III. Trent'otto Libri di Varie Lezioni, Firenze 1582 in f: 0pera, nella quale, facendo una compilazione di quanto aveva ricavato dalle sue copiose letture, e spiegando infiniti passi degli antichi scrittori, mostra, quale studio avess' egli fatto nella loro lingua. IV. I Comenoarj, molto stimati, sulla Politica, la Rettorica e la Filosofia di Aristotile, impressi in Firenze, il primo nel 1576, il secondo nel 1578, il terzo nel 1584; tutti tre in f. V. Un Trattato, in italiano, delle lodi e della coltivaziane degli Ulivi, che trovasi impresso colla Coltivazione delle Viti del Davanzati, Firenze 1734 in 4°. VI. Una Raccolta di Epistole e di Aringhe latine. VII. Una Versione ed i Comenti in latino del Trattato della Elocuzione di Demetrio Fa'ereo. VIII. Descrizione del Viaggio di Annibale per la Toscana, Napoli 1780 in 8°. Oltre una quantità di altre operette, note, illustrazioni, poesie &c., rune scritte con elegante e colto stile così in italiano come in latino, e delle quali può vedersi la distinta enumerazione nella Vita di questo autore dottamente scritta dal canonico Bandini, e premessa all'edizione da lui data in Firenze nel 1778 delle Lettere da diversi uomini eruditi scritte allo

stesso Pier Vettori .

II. VETTORI , ovvero DE VICTORIIS ( Benedeito ), medico di Faenza, fioriva verso l'anno 1540, pos edeva bene la cognizione teorica della sua arte, e fu altresì eccellente nella pratica. Ciò viene comprovato dalle opere da esso lasciateci, di cui le principali sono: I. La sua Niedicina empirica, in 8. II. La Grande Pratica per la guarigione delle malattie, ad uso de' principianti, in f. III. Diversi Consulti medici sopra varie malattie, in 4° ed in 8° IV. De Morbo Gallico liber, in 8° Benedetto era nipote del precedente .

"III. VETTORI o ENTATORIS (Leonello), eraundono professore di medicina in Bologna, dove morì nel 1520. Di lui vi sono: I. Un buon Trattato delle Malatte de Famialli, in 8º ed in 16. II. Una Fratica della Medicina, in 4º ed in 8: Alcune altre Opere, nelle quali rischiara la teoria incerta colla luminosa faccola cella praluminosa faccola cella praluminosa faccola cella pra-

tica.

· VETURIA, madre del celebre Coriolano, fu spedita a suo figlio, che assediava Roma, e con lei si recarono a pregarlo unitamente Volumia sua moglie ed i suoi due figli. Il vincitore era stato sin allora insensibile alle preghier; ma appena vide sua madre, egli esclamb: O Pariel tu mi hai vinto, ed hai disarmara I a mia collera, impiegando le preghiere di mia madre, ella quale sola accuda di perdono dell'ingiuria, che tu mi hai fatta: e tosto cessò dalle sue ostilità sul territorio Romano.
VEUGLES, Ved. VLEU-

CHEIS!

VEZINS ( N.... de ), Iuogotenente del re nel Quercv , si distinse nel tempo della strage di San Bartolomeo per un'azione generosa degna d'essere conservata nella storia. Era sul punto di uscire da Parigi per ritornarsene alla sua patria, nel momento, in cui cominciò questa orribile tragedia. Venuto in cognizione, che un gentiluomo Calvinista del suo paese col quale era disgustatissimo, sarebbe anch'egli involto nella strage, recossi tosto a trovarlo, e colla pistola alla mano gli disse in aria feroce: Bisogna ubbidire: seguiremi. Questo genriluomo, più morto che vivo seguì sino nel Quercy il luogotenente del re, che in tutto il viaggio non gli disse mai una parola. Giunti che fu-

furono alla patria, de Vezins, rompendo il silenzio, gli disse, avrei potuto vendicarmi di voi, se avessi voluto profittare dell'occasione; ma l' onore e la vostra virtù me lo hanno impedito. Vivete dunque merce il favore, che vi fo; ma credete, che io sarà sempre pronto a terminare la nostra contesa nelle forme ricevute come lo sono stato sa fottrarvi da una rovina inevitabile. Appena ciò detto, senz'aspettare risposta, sprono il cavallo, ed a tutta briglia si al-Iontano, lasciando al gentiluomo il cavallo, che aveagli somministrato per fare il viaggio, senza volere ripigliarlo allorche gli fu rimandato, e nemmeno riceverne il prez-

VEZOU (Luigi Claudio de), ingegnere, storiografo, genealogista del re di Francia, membro dell'accademia di Rouen, morto li 18 maggio 1782, publicò diverse Opere. La più conosciuta è il suo Quadro genealogico delle tre razze dei re di Francia, ch' ei publicò nel 1772. Due anni dopo, cicè nel 1774, diede il Quadro genealogico della casa di Borbone.

VIALART ( Carlo ), Ved. CARLO di San Paolo n. XII.

VIALART ( Felice ); vescovo di Chalons, nato a

Parigi nel 1613, e morto santamente nel 1680, fu uno de' più illustri prelati del secolo di Luigi xiv. Solida era la sua virtù, ma senza affertazione e senza amarezza. La pace di Clemente xi si fece nel 1669 in parte mercè le cure di Vialari. Vi sono di lui un Rituale, vari Editti, ed alcune Istruzioni Pastorali.

VIANEO, Ved. TAGLIA-

COZZI.

VIARD ovvero WIARD . Certosino a Lugny, morto sul principio del xIII secolo, si ritiro in una solitudine a quattro leghe da Langres . Aveva imposta a' suoi discepoli una Regola austerissima, approvata da Innocenzo 111, e ciò non ostante vennero in gran numero ad arrolarsi sotto la sua disciplina . Questi romiti diedero al loro monistero il nome di Nostra Signora di VAL DES Choux, cioè Valle de Cavoli, divenuto capo-d'Ordine, ed unito dopo alcuni anni all' abbazia delle Sette-Fontane, casa riformata come la Trappa.

II. VIARD (Niccold Andrea), morto nel 177... Le sue Epoche le più interessanti della Storia di Francia, in 12, sono utili alla gioventu, alla quale avea consecrati i suoi talenti.

VIAS (Baldassarre de ),

poeta latino, nato in Marsiglia nel 1587, morì nella stessa città nell'anno 1667. Manifestò sino dalla sua infanzia una inclinazione particolare per le muse latine, le quali egli coltivò in tutte le situazioni della sua vita. Nel 1627, venne fatto console della nazione Francese in Algeri, impiego, cui adempiè col più grande applanso. Il re lo ricompensò del di lui zelo conferendogli i posti di gentiluomo ordinario e di consigliere di stato. Le sue opere sono: I. Un lungo Panegirico di Enrico il Grande . II. Vari Versi elegiaci. III. Alcuni Componimenti intitolati le Grazie ovvero Charitum libri tres, Parigi 1660 in 4°. IV. Sylva Regie, Parigi 1623 in 4°. V. Un Pcema sopra il papa Urbano viti &c. Vi sono in queste diverse composizioni spirito e facilità; ma il suo stile è talvolta oscuro a motivo di un uso troppo frequente della favola, e l'autore non sa fermarsi dove farebbe d' uopo. Quindi le sue Poesie non si trovano per lo p.ù che nelle grandi biblioche, con un'innoità di altre condannate alla polvere ed alle tignuole . Alla qualità di poeta accoppiava quelle di giureconsulto e di astronomo: aveva formato un gabinetto curioso di medaglie e di altri pezzi antichi, che gli acquistò la riputazione d'intendente in tal genere.

VIAUD, Ved. 111. TEO-

FILO. VIBIO SEQUESTRO , Vibius Sequester, antico autore, indirizzò a suo figlio Virgi-Itano un Dizionario Generalico, in cui parla de'fiumi, delle fontane, de' laghi, delle montagne; delle foreste e delle nazioni . Biccaceio ha poi travagliato sul medesimo soggetto; e quantunque sovente non faccia che trascrivere ciò, che ha detto Vibio Sequestro, nulladimeno non lo cita mai. Si trova il Dizionario di Vibio unito con Pomponio Leto, ed anche separatamente, 1575 in 12: edizione data da Giosia Simlero; e finalmente a Kotetdam 1711 in 8°.

dam 1711 in 8".

I. VIC (Domenico de) governatore di Amiens, di Calais
e vice-amniragilo di Francia,
si segnalò per la sua affabilità e per la sua umanità,
non meno che pel suo valore . In tutt'i linoshi, dove
comandava, informivasi de'
mercanti e degli artigiani,
che godevano du una riputazione, visitavali come amico, ed andava a pregarli egli
tessoo, perchè si recassero a
pranzar seco . La storia riferrisce di liui due tratti molte.

commoventi. Essendogli stata nel 1586 portata via da un colpo di falconetto la polpa d'una gamba, e quindi non potendo più montar a cavallo senza provare i più vivi dolori, erasi titirato nelle sue terre in Guienna . Erano tre anni che ivi conduceva la sua vita, allorchè intese la notizia della morte di Enrico 111 , degl' imbarazzi, ne'quali trovavasi Enrico Iv, ed il bisogno, che questi aveva de' suoi buoni servitori. Si fece però tagliar la gamba, vendette una parte delle sue sostanze, andò a trovare questo principe, e gli prestò i più segnalati servizi nella battaglia d'Ivri, ed in varie altre occasioni. Due giorni dopo l'assassinio di questo buon re, de Vic, passando per la contrada della Feronnerie, e mirando il luogo, ov' era stato commesso l' orribile misfatto, fu sorpreso da tal dolore, che cadde quasi morto, e spirò nel pos!omani, cioè li 14 agosto 1610. - Suo fratello . Almerico DE VIC morto nel 1622, fu guarda-sigilli sotto Luigi XIII . Domenico DE vic non lasciò posterità.

II. VIC ( Don Claudio de ), Benedettino della congregazione di San Mauro . nacque a Soreze piccola città della diocesi di Lavaur .

Professò dapprima la rettorica nell' abbazia di San Severo nella Guascogna. I suoi superiori, informati della sua abilità, lo spedirono a Roma nel 1701, acciocche ivi servisse di compagno al procurator-generale della sua conpregazione. Le sue cognizioni, la sua pulitezza, la dolcezza del suo carattere, e la purità de' suoi costumi eli conciliarono la benevolenza di papa Clemente xI, della regina di Polonia e di molti cardinali. Venne richiamato in Francia nel 1715, e fu scelto unitamente a Don Vaissette per travagliare alla Storia della Linguadocca. Il primo volume di quest' opera erudita era già stampato, allorche l'autore morì in Parigi li 23 gennajo 1734 di 64 anni, dopo essere stato nominato procurator-generale della sua congregazione in Roma . Vi è ancora di lui una Traduzione latina della Vita di Don Mabillon scritta da Ruinart. Questa Versione fu stampata in Padova nel

1714. VICAIRE (Filippo ), decano e professore anziano di teologia nell'università di Caen sua patria , curato di San-Pierro della stessa città, nacque li 124 dicembre 1639 e monì li 7 aprile 1775. Gomparre nell' moliversità ,

quan-

quando appunto le triste contese in occasione delle materie della Grazia erano nella più grande effervescenza . Il suo attaccamento alla bolla Unigenitus non fu equivoco, e diede adito al partito opposto di rimproverargliene l' eccesso. Non diede a conoscere minore zelo per la riunione de'Protestanti alla chiesa Cattolica, e governò la sua parrocchia con prudenza. Di lui abbiamo : I. Difeorfo intorno la nasc tadi Monsignot Delfino , Caen 1729 in 4º. II. Orazione funebre del cardinale di Fleury, 1743 in 4º. Ill . Dimande di un Protestante fatte al Sig. curato de \* \* \* colle risposte , 1766 in 12. IV . Esposizione fedele e Prove solide della Dottrina Cattolica indirizzate ai Protestanti Oc. Caen 1770 vol. 4 in 12.

VICECOMES, Ved. v1-

SCONTI. VICENTE ( Egidio ), famoso drammatico del xvi secolo, che viene riguardato come il Plauto del Portogallo, ebbe la facilità del poeta latino. Egli ha servito di modello a Lopez de Vega ed a Quevedo . Le sue Opere drammatiche furono date alla luce in Lisbona, nel 1562 in f. per cura de'suoi figli, eredi de' talenti poetici del loro genitore. Questa collezione divisa in cinque libri comprende nel primo tutt' i componimente del genere pio ; nel 11 le Commedie; nel 111 le Tragi-commedie; nel Iv le Farse; e nel v le Pantomime. L' autore scriveva con facilità, ma senza correzione e senza gusto. Il suo sale era scipito per tutti, fuorché per la plebe. Nulladimeno si pretende, che Erasmo imparasse espressamente la lingua portoghese per leggere le di lui opere. VICENZA (Giovanni da),

LXXXVII GIOVANNI ed EZZELINO .

VICHARD DESAINT-RE-AL. Ved. B. REAL.

\* I. VICO ( Eпеа ), паtio, di Parma, passo parte della sua vita in Venezia e parte al servigio di vari principi, da' quali a gara veniva. ficercato non meno come erudito antiquario, che per la sua abilità d'intagliare in rame ed in bronzo. Fu successivamente alle rispettive corti di Carlo v imperatore, di Cojinto de' Medici , di Ercole 11 duca di Ferrara, e di Alberto v duca di Baviera, e da per tutto impiegato in opere di rilevanza relative alla sua arte, come pure premiato con ricchi stipendi e regali a Fu anche premurosamente ricercato dall'imperator Massimiliano 11, ma si seusò dal fare ritorno in Germania per motivo della sua avanzata

età, come rilevasi da una sua lettera in data 12 gennajo 1564. Trovavasi in Ferrara suita fine del 1565, e siccome non si vede più menzione di lui presso gli scrittori. così è probabile, che ivi cessasse di vivere non molto dopo. Francesco Edoviri da Erba accenna, che il Vico lasciò disegnate in rame tutte le monete di Europa col loro peso, lega e valore. Di lui abbiamo alle stampe: I. I Discorsi sopra le Medaglie degli Antichi, Venezia 1555 in 4º: opera da esso dedicata a Co/imo 1, e nella quale con ragione l'autore vantasi d'essere il primo a scrivere in lingua italiana su tale argomento: anzi appena aveavi chi sin allora lo avesse toccato anche neli' altre lingue. II. Le Immagini delle Donne Auguste intagliate in rame , colle Vite e coll' Espesizioni &c. sopra i riversi delle Medaglie antiche, Venezia 1557 in 4º . III. Le Immagini con tutt' i riverst trovati, e le Vite deel Imperatori tratte dalle Medaglie e dalle Istorie antiche , Parma 1548 in 4°. IV . Ex Libris XXIII Commentariorum in vetera Imperatorum Numismata Enex Vici Liber primus , Venezia per Aldo 1562 in 4°. V. Reliqua Librorum Æneæ Vici Parmensis ad Imperate-

rum Historiam ex antiquis nummis pertinentium, Venezia 1501 in 40, I diversi Rami del Vico attinenti ai dodici Cesari, e ad altre antiche medaglie furono molto nitidamente incisi di nuovo in Parigi nel 1619 in 4° all Bellori ha dato Admitationes in XII priorum Cafarum Numismata ab Enca Vico Parmerse olim edita, noviter additis eorumdem Cæsarum imaginibus majori forma eri incijis, Roma 1730 in f. VI. Ex Gemmis O Camis Antiquorum aliquot Monumenta incisa, Roma in 4° bislungo, 37 rami . Tutte le opere del Vico sono piene di rami nettamente eseguiti, e sparse di un'erudizione non famigliare in que' tempi mancanti di sperienza e di critica in tal genere ; onde si deve compatire questo antiquario, se talvolta ha mancato di discernimento, ed ha publicate come vere non poche medaglie faise.

vico ( Giovanni-Bartista ) neclebre letterato, paro in Napoli nel 1670 da onesti genitori , sul principio mostrò l' animo assai alieno dagli studi , ma poi vicino alla pubertà prese per essi tal ardore; che in breve fece rapidi progressi . Le belle lettere e la poesta, le scienze metafisiche, la geometria , la giure-

pru-

ę.

'n

đ

prudenza, lo studio de' migliori antichi scrittori greci , e latini, l'occuparono in tal guisa, che fu in pericolo di rovinare interamente la sua già molto gracile complessione : ma niun ostacolo potè ritenerlo dal continuare ed accrescere le sue incessanti applicazioni. Niuna attrattiva ebbero per lui nè l' esercizio del foro, cui ben presto abbandonò, nè le scienze fisiche e sperimentali : amava le metafisiche speculazioni, le profonde indagini e le quistioni involute. Quindi non sempre su abbastanza chiaro nelle sue deduzioni e ne'suoi raciocini: talvolta ancora adottò delle fallaci congetture e cadde in alcuni sofismi e paradossi. Ma del rimanente nelle sue produzioni scorgesi molto studio ed una vasta erudizione, frutto delle assidue sue letture ed applicazioni. Tra di tutti, i suoi più favoriti autori erano Platone, Tacito , Bacone di Verulamio e Grozio. Il dotto Girolamo Recea vescovo d'Ischia lo prego, ancor giovinetto, a portarsi in un castello del Cilento, per ivi istruire i nipoti di esso prelato, ed il soggiorno che ivi fece il Vico per un novennio, contribuì molto a ristabilire la vacillantesua salute. Ritornò poi a Nàpoli, ed alcune Aringhe da

esso recitate, con alcuni Opuscoli poetici dallo stesso dati alla luce, gli acquistarono ben presto molta riputazione. talmente che nel 1607 fu promosso alla cattedra di rettorica in questa università. Per altro egli non ebbe molto a lodarsi della sua fortuna, anzi si lagno più volte della sconoscenza ed ingiustizia de' suoi concittadini, specialmente dopo che, avendo tentato di passare nel 1708 dalla cattedra di eloquenza; che non aveva se non cento ducari di stipendio, alla primaria delle Pandette, che avevane 600. se ne vide escluso, benchè si fosse distinto nel concorso. ed avesse per se tutt' i voti publico. Migliorò alquanto la sua sorte dopo che sul trono delle due Sicilie fu innalzato nel 1734 il re Carlo 111, mentre da questo monarca, di sempre gloriosa rimembranza, venne dichiarato suo sioriografo coll' annuo assegnamento di 800 ducati. Poco o quasi nulla fece il Vico in questo impiego. Sia perchè non avesse voluto arrischiarsi a scriver cose di grande impegno nell'avanzata sua età, in cui gli si debilitò molto la memoria, o sia perch' egli non sopravvisse lungamente, essendo mancato di vita li 21 genna-10 1743, di 73 anni. Era nome

nomo assai propenso allo sdegno, come sogiion essere per lo più le persone di onore e dabbene : ma del rimanente buon cirtadino, interessaro pel publico bene, sommamente impegnato per l'istruzione de'suoi discepoli ( tra' quali annoverò il celebre abate Genovesi ), affettuoso congiunto ed amico, e sofferente nelle avversità. I principali monumenti del suo sapere da esso lasciati sono: I. De universi Juris uno principio & fine uno, Napoli 1720 in 4º. II. De Constantin Iurisprudentis , ivi 1721 in 4 . In queste due opere, la seconda delle quali è divisa in due parti. l'una de Constantia Philosophia, l'altra de Confrantia Philologia, il Vico si diede a conoscere per vero giureconsulto filosofo, sviluppando sin da' più antichi principi l'origine ed i progressi del dritto, e con una specie di metodo geometrico dimostrandone la necessità. l'utilità ed il fine. Ebbe non pochi critici e censori, i quali lo tacciarono, che avesse voluto rovesciare i più solidi ed inve terari principi della sapienza e della virtù; ma ebbe ancora più encomiatori e di maggior peso, tra' quali basti per tutti il celebre Gievanni le Clerc . III. Note in duos libr s &c. Napoli 1722

in 4°, publicate dal medesimo autore, a fin di rischiarare le preaccennate due opere, le quali, a vero dire, anche secondo l'asserzione dello stesso dotto Francese, non sono troppo facili da intendersi. specialmente da chi non le legga con molta pazienza, e non siasi ben assuefatto allo stile ed alle idee dell'autore. IV. Principj d' una scienza nuova interno alla natura delle nazioni, per li quali si ritrovano altri principj del dritto universale delle genti, Napoli 1725 in 12. Questa era la sua produzione favorita, di cui compiacevasi e gloriavasi sopra totte l'altre. In essa egli svolge le origini, le cagioni, i fondamenti &c. delle umane società, delle leggi, delle republiche, de' regni, delle guerre &c.; mi sembra che abbia studiato di rendersi misterioso ed oscuro. V. Nota in acia Enditorum Lipsia, ivi 1729 in 8°, in risposta al critico giudizio, che della suddetta opera avevano dato gli Eruditi di Lipsia . VI. De Antiquissima Italorum sapientia ex lingue Latina criginibus eruenda, Napoli 1710 in 4°, ristampata per la terza volta nel 1712 in 8°: libro giudizioso, ma sparso di forzati raziociai dedotti dall'etimologie de' vocaboli non sempre ben applicate. VII. De rebus gestis Antonii Caraphai, Libri 1v, ivi 1716 in 4°. VIII. De nostri temperis studictum ratione, 1709 in 12. IX. Diverse Orazioni, latine ed italiane, raccolte, Napoli 1727 in 4°. X, Varie Canzoni ed altre Poesie, sparse nelle diverse raccolte di que' tempi. Ved, II. EOULANCER.

\*\* VIDA ( Marco Girolamo), nacque di nobili genitori nella città di Cremona, più verisimilmente circa l'ano 1490, benche comunemente dicasi nato nel 1470: epoca non guari conciliabile con ciò, che di se stesso egli dice in alcuni luoghi delle sue opere. Suo padre, benchè molto ristretto di beni, volle dargli un' educazione nobile e degna de' di lui talenti; quindi lo mantenne vari anni nelle università di Padova e di Bologna. In età di soli 16 anni il giovine Vida entro nell' Ordine de' canonici-regolari Lateranensi, secondo alcuni nel monistero di S. Pietro del Pò di Cremona, secondo altri in quello di S. Marco di Mantova. Entrato in religione, diedesi egli con tutto l' impegno a' più gravi studi della filosofia e della teologia, e per fare in essi maggior profitto, passò dopo qualche tempo ad abitate in Roma. Prima di

abbandonare la Lombardia, oltre vari minori componimenti, aveva egli pubblicati i suoi due poemi sul Giucco degli Scacchi e sul Baco da seta, accolti con molto applauso. Il pontefice Leone x, a cui fu dato a conoscere dal Giberti, lo chiamò alla sua corte, lo ebbe carissimo, e gli fu liberale di premi e di onori, come lo stesso Vida confessa con sentimenti di gratitudine:

mina nostra

Ipse libens legebat : ego illi
carus & auctus

Muneribusque, opibusque, et ... konoribus insignitus.

Fra le altre beneficenze egli ebbe da questo pontetice, gran protettore degli uomini di abilità, il ricco priorato di S. Silvestro in Frascati, acciocchè ivi in un dolce e piacevole ritiro potesse più tranquillamente attendere a' suoi studi, e specialmente a comporre il poema sulla Vita di Cristo, ordinatogli dallo stesso Leone x . Si accins' egli alla difficile impresa, ma non potè conduria sì presto termine; e quindi mancato di vita nel 1521 il predetto pontefice, dal successore Clemente vii fu rinovato l' ordine al Vida di proseguire lo stesso poema. Benchè nol publicasse per la prima volta che nel 1535, lo compiè egli

ne' primi anni di Clemente VII, di cui godette parimenti il favore, e dal quale fu ricompensato pria col grado di protonotario Apostolico, poscia nel 1532 col vescovato di Alba sul Tanaro. Sembra, che non passasse a risedere nella sua diocesi, se non tosto seguita nel 1534 la morte dello stesso pontefice suo benefattore, che probabilmente non avea voluto allontanarlo da se . D'allora in avanti egli non pensò più che a scenalarsi colla sua vigilanza pastorale, ed istruendo il suo popolo non meno colla sua eloquenza, che coll'esempio delle sue virtù. Nè solamente si mostrò zelante ed amorevole pastore, ma di più in occasione dell' assedio , con cui i Francesi nel 1342 strinsero Alba, il Vida coraggiosamente animò colla voce e coll'esempio quegli abitanti alla difesa in modo tale, che la stessa città si tenne ferma contro i predetti nemici. Un' altra volta colle sue efficaci preghiere e persuasioni salvò la medesima città e diocesi dall'invasione minacciata da Don Ferrante Gonzaga, risoluto di porre a fil di spada tutti gli abitanti. Questo zelante, pio e dotto vescovo morì in Alba li 27 di settembre 1566 di 76 anni, assai povero, poiche la sua splen-Tom. XXVI.

dida liberalità verso gl' indigenti non avevagli lasciato accumulare ricchezze. Tra le diverse sue produzioni in versi si distinguono: I. De Arte poetica Libri tres: poema che publicò la prima volta con altri suoi simili compo. nimenti, Roma 1527 in 4, e che indi è stato ristampato nella medesima forma, in Oxtord nel 1723, poi in Altemburgo nel 1766 in 12. M. Batteux ha aggiunta questa Poetica a quelle di Ari-Stotile ; di Orazio , e di Despreaux, e le ha publicate sotto il titolo di Quattro Poetiche, colle versioni francesi, ed arricchite di note, Parigi 1771 vol. 2 in 8°. Ve n'è una Traduzione italiana in versi sciolti data nel secolo XVI da Niccolò Mutoni, senza data di luogo e di anno, in 8°. Una immaginazione ridente, uno stile leggiadro e facile rendono piacevolissimo il poema dal Vida : vi si trovano dettagli pieni di giustezza e di gusto circa gli studi ed il travaglio del poeta, non meno che circa i modelli , ch' egli deve . . seguire . Ciò, che questo autore dice circa l'elocuzione poetica, vedesi espresso con altrettanta forza che eleganza; ma la sua opera, non altrimenti che la Poetica di Scaligere, è piuttosto l' arte R

d'imitare Virgilio, che d'imitare la natura. II. L'accennato suo poema De Bombyce, cioè del Baco da Seta, impresso separatamente, Bas lea 1537 in 8 : riguardato come la miglior opera del Vida. Esso è più corretto e più castigato, che tutte le altre sue produzioni, e vi si trova più estro poetico. III. L'altro preaccennato poema Del Ginoco degli Scacchi ( De ludo Scacchorum), che tiene il secondo luogo tra le poesie di questo autore. IV. Hymni de rebus Divinis, impressi separatamente in Lovanio 1552 in 4° . V. Bucolica . Tutti questi componimenti poetici furono unitamente pubblicati nella riferita edizione di Roma 1527 in 4°. VI. Christiados Libri sex, Cremona 1535 in 4°, ristampato in Pavia 1560 in f. colle note marginali di Bartolomea Botta. Questo poema sulla Vita di G. Cristo, composto per ordine del pontefice, come abbiam indicato di sopra, fu molto applaudito; ma viene rimproverato l'autore di aver mescolato troppo sovente il sacro al profano, e le finzioni della mitologia togli oracoli de profeti . I suoi principali scritti in prosa sono: I. Dialogi de Reipublica Dignitate, Cremona 1550 in 8°; opera stima-

ta e rara, di cui non ve n'è altra edizione separata che questa, II. Orationes tres adversus Papienses in controver-Jia Principatus, Cremona 1550 in 8 : libro rarissimo. secondo la più comune attribuito al Vida. Queste tre Orazioni contro i Pavesi sono veramente scritte con qualche eccessiva acrimonia; ma, sebbene sia stato asserito da alcuni, non è vero, che, come libelli infamatori, fossero bruciate publicamente per mano del carnefice. III. Varie Costituzioni sinodali, diverse Lettere ed alcuni altri Scritti. meno interessanti, che i suoi versi . L'Edizioni complete delle Poesie ed altre opere del Vida sono, di Cremona 1550 vol. 2 in 8°; di Lione pel Grifio 1541 in 8° 1554 in 12; di Oxford 1722 al 1733 vol. 3 in 80; di Londra 1727 vol. 2. in 8°; sopra tutte quelle di Padova pel Comino in un vol. in 42, nitida ed esattamente eseguita per cura de' fratelli Volpi, che vi hanno premessa la Vita dell'autore. Il Vida fu certamente uno de' più colti poeti latini del suo tempo, e quello che più si accostasse a Virgilio; ma appunto per la troppa sua premura d'imitare Virgilio viene da molti criticato. Non è per altro ch' ei fosse così ardito espilatore del vate Mantovano, che le sue Poesie possano dirsi Centoni, nè che sia così freddo, che non abbia nè estro, nè invenzione, nè affetto, come col Giraldi si è esagera-

to da taluni.

VIDEL (Luigi), nato a Brianson nel 1598 da un medico, fu segretario del duca di Lesdiguieres, poi del duca di Crequi e finalmente del maresciallo de l' Hopital. Non avendo saputo mantenersi nella buona grazia de'suoi padroni, si ritirò a Grenoble, ove per poter sussistere lu in necessità d'impiegarsi ad insegnare le lingue latina, francese ed italiana. Morì nel 1675 di 77 anni, lasciando: I. La Storia del duca di Lesdiguieres, Parigi 1638 in t. II. La Storia del cavalier Bayard, 1651. III. La Melantes, istoria amorosa, 1524 in 8°.

VIEILLEVILLE (Francesco de Scepeaux, signore di), maresciallo di Francia, di un'antica casa dell'Angiò. Fu dapprima tenente della compagnia de' Cavalleggieri del maresciallo di Sant-Andrea, che lo fece conoscere e lo produsse alla corte. Fece le sue prime campagne in Italia, si trovò alle prese di Pavia e di Melfi nel 1528, agli assedi di Perpignano, di Landrecì, di Sant Dizier,

Hesdin, e Terogana, alla battaelia di Cerisole nel 1541, ed ebbe molta parte all'assedio ed alla presa di Thionville fatta dal duca di Guisa nel 1558. Aveva egli ottenuto nel 1553 il governo de' tre vescovati Metz, Toule Verdun. Essendo vacato quello della Bretagna dopo la morte del Visconte de Martignes ( Sebastiano di Lucemburgo ), vi tu nominato egli; ma essendosi recato a dimandarlo per se stesso il duca di Montpensier, il monarca non potè negarglielo, e rivocò il dono, che ne aveva fatto a Viailleville, che restitud la sua patente senza lagnarsi (dicono le memorie della sua vita). e non accettò 13 mila scudi speditigli dal re in tal occasione, se non perchè erano accompagnati da una lettera di propria mano da questo principe, in cui facevagli sentire, che se non gli accettava, non veleva mai più redeilo in sutta la sua vita. Fu poi onorato del bastone di maresciallo di Francia nel 1562: Vieilleville non era meno atto per le negoziazioni che per la guerra. impiegato da Enrico 11 in cinque ambasciate in Germania, in Inghilterra e negli Svizzeri. Morì nel suo castello · di Durtal nell' Angiò li 30 novembre 1571. Le Memorie della sua Vita, composte da Vincenzo Carleix suo segretario, ch'erano rimaste manoscritte negli archivi delpredetto castello, furono publicate in Parigi nel 1757 in 5 vol. in 8° per cura del P. Griffet gesuita. Esse contengono vari aneddoti e varie particolarità interessanti per la storia del suo tempo.

VIEIRA ( N.... ), predicatore Portoghese, soprannomato da' suoi compatrioti il. Cicerone Lusitano, fu debito. re di questo titolo all'ignoranza ed alla mancanza di buoni modelli. I suoi discorsi sono pieni di singolarità, che appena possono scusarsi in vista della barbarie del suo secolo. In uno de'suoi Sermoni, dopo aver fatto un pomposo elogio della Figura Circolare, prosiegue così : -, Che se l'Onnipotente fosse nel caso di comparire , sotto una forma geometri-, ca, ciò farebbe senza dubbio sotto la Circolare a pre-" ferenza della Triangolare, della Quadrata, della Pen-, tagona, della Ducdecagona, " o di qualunque altra cono-" sciuta da' geometri &c. -. I. VIENNE ( Giovanni de ), in latino de Viana, nato a Bayeux di un'antica famiglia, ma diversa da quella del seguente, fu vestovo di

Avranches, poi di Teroua-

na, finalmente arcivescovo di Rheims nel 1334. E' il primo arcivescovo, che sia pervenuto alla predetta sede mercè le riserve papali. Si trovò alla funesta battaglia di Crecy nel 1346, ed accompagnò fedelmente il re Filippo di Valois nella di lui ritirata. Consecrò il re Giovanni di lui figlio li 28 agosto 1360, e la regina Giovanna di Borgogna di sui sposa li 21 susseguente settembre; indi morì nel 1351.

II.VIENNE(Giovanni de), signore di Rolans, Clervaux, Monthis &c., ammiraglio di Francia, e cavaliere dell'Ordine dell'Annunziata, di una delle più antiche case di Borgogna. I re Carlo v e Carlo vi, sotto i quali portò le armi, ebbero assai motivo di restar contenti della di bravura. Sbarco in Inghilterra nel 1377, prese e bruciò la Rye, saccheggiò l'isola di. Wigth e molte altre città con dieci leghe di paese, ed ivi feçe un grandissimo bottino. Passò in Iscozia nel 1380 con 60 vascelli, che uniti a quelli degli Scozzesi entrarono nel mare d'Irlanda. e bruciarono la città di Penreth. Una sì possente flotta avrebbe potuto fare: molto di più, se dopo alcuni mesi l' ammiraglio non fosse entrato in dissapori colla corte Scozzese. De Vienne, pazzamente innamorato di una congiunta del re di Scozia, fece de' regali e diede una festa alla sua bella amata. Questa corte, poco assuefatta a simili galanterie, ne restò talmente offesa, che l'amante avrebbe corso gran rischio, se non se ne fosse ritornato precipitosamente in Francia. Essendo stata presa la risoluzione di far la guerra al Turco, egli fu del numero de' signori Francesi, che andarono in soccorso del re d' Ungheria . Comandò la vanguardia nella battaglia di Nicopoli, ed ivi perì colle armi alla mano li 26 settembre 1396 con due mila gentiluomini . Francesca DE VIEN. NE moglie di Carlo de la Vieuville, morta nel 1669, è stata l'ultimo rampollo di questa illustre famiglia.

"" VIERI ( Ugolino ), alrimenti detto anche il Farino, nacque in Firenze nel 1438 di una famiglia distinata e per la cariche occupate nella republica, e pe' diversi uomini dotti, che l'avevano illustrata. Ugolino fu impiegato anch' egli in varie megistrature, e uomo qua ra d'incorrotti costumi, di soavi maniere ed uffizioso con tutti, fu generalmente amato e stimato, soprattutto dai uomini dotti, de' quali pre-

giava molto l'amicizia. Era stato discepolo del celebre Cristoforo Landino; e sotto di lui fece tali progressi nello studio delle umane lettere e della poesia latina, che in esse riusci poscia assai valente maestro, e tra' suoi scolari annoverd Pietro Crinito e Giovanni de Medici, poi così noto sotto il nonie di papa Leone x . Cessò di vivere nel di 10 maggio 1516, e lasciò una quantità di componimenti poetici latini, che in gran parte sono rimasti inediti nelle biblioteche di Firenze. Tra i prodotti alle stampe si distinguono : I. De Illustratione Urbis Florentiæ libri tres . Parigi per Roberto Stefano 1582 in f., ristampati in Firenze nel 1636 in 4 , e nel tom. x della raccolia intitolata, Carmina Illustrium Poetarum Italorum, Firenze 1724 in 40. II. Triumphus & Vita Matthis Pannonia Regis. Lione 1677 in 8". - Vi fu pure un Francesco VIERI Fiorentino, probabilmente della stessa famiglia, che lasciò. I. Del soggetto , del numero, dell' uso, e della dienità ed ordine degli abiti dell'animo Oc., Firenze pel Giunti 1568 in 8 , libro poco comune. II. Trattato delle Meteore , Firenze 158z in 8°. III. Distorsi delle maravigliose Opere di Pratolino e di Amore, Fi-

Rξ

ren-

renze 1586 in 80.

VIERZY, Ved. joslain. VIETE (Francesco), referendario delle suppliche della regina Margberita, nato a Fontenai nel Poitou nell'anno 1540, si fece un nome immortale mercè il suo talento per le matematiche. E' stato il primo a servirsi nell' algebra delle lettere dell'alfabeto per indicare le quantità note. Trovò, che le solazioni, da proprie ch'esse erano ad un caso particolare, mercè il suo metodo divenivano assolutamente generali, poichè le lettere potevano esprimere ogni sorta di numeri. Dopo essersi riconosciuto un tale vantaggio, egli si applicò a facilitar l'operazione della comparazione delle quantità ignote colle quantità note, disponendole in una certa maniera, e facendone sparire le frazioni. Inventò altresì una regola per estrarre la radice da tutte l' equazioni aritmetiche. Questa scoverta lo condusse ad un'altra, che fu quella d'estrarre la radice dell' equazioni lettetali per approssimazione, nella stessa maniera, con cui ciò faceva pe' numeri. Fece di più : siccome l'algebra per la nuova forma da lui datale era sommamente semplificata, così, esaminando più d'appresso i problemi, egli sco-

prì l'arte di rinvenite quantità o radici ignote per mezzo di linee; lo che si appella Costruzione Geometrica. Tutte queste invenzioni diedero all' algebra una nuova forma, e l'arricchirono all'estremo. Gli siamo debitori altresì della Geometria delle sezioni angolari, mercè di cui si dà ragione degli angoli colla ragione de' lati . Meditava con tanta applicazione, che vedevasi sovente stare tre interi giorni nel suo gabinetto senza mangiare, ed anche senza dormire . Avendo Adriano Romain proposto a tutt'i matematici dell' Europa un problema difficile a risolversi, Viete ne diede ben tosto la soluzione, e glielo rimandò con varie correzioni ed aggiunte. Propose poi anch' egli il suo problema a Romain, il quale non pote risolverlo che meccanicamente. Il matematico Tedesco, mosso a stupore dalla di lui sagacità, partì tosto da Wirtzbourg nella Franconia, dove dimorava, e recossi in Francia per conoscerlo e chiedergli la di lui amicizia. Viete, avendo riconosciuto, che nel Calendario Gregoriano vi erano diversi errori, ch'erano stati osservati anche da altri, ne fece un nuovo, adattato alle feste ed ai riti della chiesa Romana. Lo diede alla luce in

in Lione nel 1600, e lo presentò nella città di Lione al cardinale Aldobrandini , ch' era stato inviato in Francia dal papa per terminare le differenze insorte tra il re di Francia ed il duca di Savoia. L'abile matematico si segnalò ben presto con alcune scoverte più utili che il suo Calendario il quale era pieno di errori . Siccome gli stati del re di Spagna erapo molto distanti gli uni dagli altri, così quando trattavasi di comunicare de'disegni segreti, in tempo de' disordini della Lega, usavasi di scrivere con cifre e caratteri affatto ignoti a chiunque non avevane la chiave. Questa cifra era composta di più di 100 diversi caratteri, è quantunque sovente si fossero intercettatelettere, non erasi giammai potuto venir a capo di diciferarle. Non vi fu che Viete. il quale avesse questo talento: la sua abilità in tal genere sconcertò sì fattamente gli Spagnuoli per lo spazio di due anni, ch' essi publicarono in Roma ed in una gran parte dell' Europa, che il re di Francia non aveva scoverte le loro cifre, se non col soccorso della magia. Questo gran geometra mori nel 1602: era un uomo semplice, modesto ed applicatissimo, che passava sovente molti giorni

di seguito senza uscire dal suo gabinetto, e face a d' uopo costrignerlo a prender cibo; ma egli non perciò alzavasi dalla sua sedia d'appoggio o abbandonava il suo tavolino. Un pasto era da lui riguardato, come un'operazione di forzato concorso ai publici lavori, da cui peto sbarazzavasi il più prestamente che gli era possibile. Quando faceva stampare qualche suo scritto , ne titirava presso di se tutti gli esemplari, giacche faceane imprimere in piccol numero , e distribuivagli a' suoi amici ed alle persone atte ad intenderli. Giudicava inutile, che fossero veduti dal publico; quindi i soli dotti ne aveano cognizione . Ha dato il Trattato di Geometria di Apollonte Pergeo, co'suoi comentari, sotto il nome di Apollonio Gallo, 1610 in 4º. Le sue Opere furono raccolte per cura di Francesco Schooren, e publicate Leyden per l' Elzevirio 1646 in un vol. in f. VIEUSSENS (Raimondo

VILUSEINS (Ramonto de), medico bato di Rovergue, divenne medico del re di Francia e membro del-l'accidentia delle scienze di Parigi nel 1688: era di già della real società di Londra sino dal 1685. Le opere da esco lasciate sono: I. Neurographia universalis, Lione 1685

in f. indi 1761 in f., e Tolosa 1775 in 4°. La parte anatomica di quest'opera è stimatissima; ma la fisiologia, che comprende la metà del volume, non è guari, nè merita di essere pregiata. II. De mixtis principiis & de natura fermentationis, Lione 1686 in 4°: opera, ch'è stata male accolta, ed oggidì obbliata. III. Dissertazione circa il Sale acido del Sangue, 1688 in 12. IV. Novum Vasorum Corporis humani Sistema, impresse in Amsterdam 1705 in 12. V. Trattati del Cuore, dell' Crecchia, de' Liqueri, ciascuno in 4°. VI. Sperimenti sulle Viscere , Parigi 1755 in 12 . VII. Trattato delle Malattie interne, al quale si sono uniti la Nevrographia, ed il suo Trattato de' Vasi del Corpo umano, in 4 vol. in 4° Suo nipote è stato l'editore di quest' opera, la quale non è comparsa che nel 1774. Le sue ultime produzioni mostrano, ch' erasi spogliato dello spirito di sistema, da cui eralasciato dominare lungo tempo. L'autore, tormentaro dalla gotta, aveva lasciato Parigi, per condurre il restante della sua vita in Montpellier lungi dai fracassi della capitale; ed ivi morì nel 1715.

VIEUILLE, Ved. 11. AS-FELD, - ALIGRE, - CERF, - III. PLESSIS , - RICHE-

VIGAND (Giovanni), nato a Mansfeld nel 1523, fu discepolo di Lutero e di Melantone, ministro a Mansfeld, ed in seguito soprantendente delle chiese di Pomerania nella Prussia. Lasciò un gran numero di Opere, che gli fecero riputazione nel suo partito. Viene annoverato tra gli autori delle Centuris. di Maddeburgo, Basilea 1562 tom. 13 in f. Questo teologo cessò di vivere nel 1587 di 64 anni . Era dotto; ma non aveva nè l'arte di paragonare i fatti, ne quella di pesare le testimonianze.

VIGENERE (Biagio di ), segretario del duca di Nevers. poi del re Enrico 111, nato nel 1522 a Saint-Pourcain nel Borbonese, morto a Parigi li 18 febbrajo 1596 di 75 anni, è un traduttore non meno rozzo che infedele. Le sue Versioni, stimate al suo tempo, sono disprezzate oggidì; nulladimeno si fa conto delle Note, che le accompagnano: esse mancano di arte e di spirito; ma l'erudizione vi è sparsa con prodigalità. Le opere di Vigenere sono: I. Varie Traduzioni. de' Comentari di Giulio Cesare, della Storia di Tito-Livio, di Calcondila &c. corrèdate di note . II. Un Trattato del-

le Cifre, ovveto della Segreta maniera di scrivere , 1586 in 4°. III. Un altro delle Comate, in 8°. IV. Un terzo del Fuoco, e del Sale, in 4º. V. La Serie di Filostrato, che contiene le Immagini ovvero i Quadri di piana pittura del giovane Filostrato , le Eroiche del vecchio e le Statue di Callistrato, Parigi 1596 in 4º. Questa Serie con ciò, che la precede, è stata riveduta e corretta sull'originale, ed impressa cogli epigrammi di Artusio Thomas signore d' Embry sopra ciascun quadro, ed ornata di figure in rame, Parigi 1614 in f., ed ivi 1629 e 1637 pure in t. = E molto " probabile ( dice Niceron ), ,, che Vigenere non abbia fat-, ta la sua Traduzione che " sulla versione latina, la " quale, non essendo esatta, " è cagione degli errori, ch' " egli ha commessi. Le fin gure, che sono state ag-, giunte nell'edizioni in f., », per la maggior parte sono .. passabili, anzi alcune sono " molto belle; ma vi è un , difetto considerabile, che " consiste nel non esser fatte " sulla sola descrizione di " Filostrato, come do vrebbe-,, ro essere , ma sovente a ", seconda della fantasia di , colui, il quale le ha dise-, gnate: lo che fa, che non , contribuiscano molto a fan cilitare l'intelligenza dell', originale = VI. Filorrato, originale = VI. Filorrato della Vita di Apollono Tiamo tradetto dal greco da Biagio di Vigenere, natamonta ai Comentari di Artuju Thomas signore d'Embry, Parigi 1611 in 4° tomb. 2. Di tutte le Traduzioni di Vigenere quella di Onasandro 1605 in 4°, è la pluricercata.

VIGEVANO, Ved. TRI-

I. VIGIER (Francesco) Vigerus, gesuita di Rouen. morto nel 1647, si fece una giusta riputazione di uom dotto mercè le sue opere, le quali sono : I. Un' eccellente Traduzione latina della Preparazione e della Dimostrazione Evangelica di Eusebio, arricchita di note , Parigi 1628 vol. 2 in f. II. Un buon Trattato, De Idiotismis pracipuis lingua Graca , 1632 in 12, e Leyden 1752 e 1766 in 8° colle illustrazioni di Enrico Hoogeveen . Nella lingua greca Vigier era molto abile .

II. VIGIER (Giovanni), at Parigi, uscito da una nobile famiglia dell' Angomese, morì in età molto avanzata verso l'anno 1648. Lasciò un Commentario, stimato sopra gli Statuti d' Angoumois, d' Aunis e del governo della Ro-

cella, il quale è stato poi accresciuto da Giacomo e Fransesco vigier, il primo suo figlio e l'altro nipote, Pari-

gi 1720 in fa \*\* VIGERIO ( Marco ) Vigerius, nativo di Savona nella riviera di Genova, venne tratto fuori dal chiostro de' Francescani da Giulio 11, per essere decorato della saera porpora, dopo essersi distinto insegnando la teologia in Padova ed in Roma. Fu indi fatto vescovo di Sinigaglia e di Preneste o . sia Palestrina, ed arciprete della basilica Vaticana . Morì li 18 giugno 1716 in età di 70 anni. Tra le opere da esso lasciate si distinguono : I. Decachordum Christianum , Fano 1507 in f. con figure . II. Controversia de Excellentia In-Arumentorum Dominica Pallonis, Roma 1512 in 4°. Entrambe queste edizioni sono rarissime e poco conosciute.

VIGILANZIO, Vieilantius, era Gallo e natio di
Galaguri, piccolo borgo presso di Cominges. Divenne curato di tina parrocchia della
diocesi di Barcellona nella
Gatalona. Il suo saperte adi
suo zelo gli fecero stringere
amicizia con san Paolino, che
gli fece molto buona accoglienza, e lo raccomandò a
San Girolamo. Allorà questo
Padre della Chiesa era nella

Palestina, ove Vigilanzio divisava di recarsi per visitare i luoghi santi . Il pio ed illustre solitario, avendo inteso, ch' egli spargeva pericolosi errori , prese la penna contro di lui. Ecco ciò, che gliene dice: = Si sono vedunt ti nel mondo mostri di differenti spezie. Isaia parla de' " Centauri, delle Sirene e di , altri simili . Giobbe fa una , misteriosa descrizione Leviathan e di Behemoth i Poeti raccontano varie , favole di Cerbero, del Cin enale della foresta di Eri-, manto , della Chimera e . dell' Idra a più teste . Virn gilio riferisce la storia di .. Caco : la Spagna ha pro-" dotto Gerione, che aveva tre corpi : la Francia sola " erane rimasta esente , e , non vi si erano mai vedu-" ti , se non uomini coragn giosi ed eloquenti; quando , Vigilauzio o piuttosto Dotmitanzio è comparso tutto ,, ad un tratto, combattendo ., con uno spirito impuro con-, tro lo spirito di Dio. Sostien' , egli, che non si devono " onorare i sepolcri de' mar-, tiri, ne cantare Alleluja se non nelle Feste di Pasqua; " condanna le vigilie, chiama il celibato un' eresia, e " dice, che la verginità è la ", sorgente dell' impurità = . Vigilanzio affettava il bello

spi-

spirito: era uomo, che aguzzeva un tracto e non ragionava. Preferiva un bel detto ad una buona ragione; non cercava che la celebrità, ed attaccò tutti g'i oggetti, che potevano fornir materia alla bur-

\* I. VIGILIO, papa, figlio del console Giovanni, Romano di nescita, era solamente diacono, allorche dal pontefice Agapito fu spedito Cos antinopoli. Tendora moglie dell' imperator Giultini no gli promise di metterlo sulla cattedra di san Pietro. purché s'impegnasse a cassare gli Atti d'un concilio tenuto in Costantinopoli, altri dicono in Calcedonia, contro i prelati, che si erano separati dalla Romana comunione, e venivano da lei protetti. Vigilio promise tutto, e fur eletto papa li 22 novembre 537, vivente tuttavia il legittimo pontefice Silverio, che fu mandato in esilio. Dopo la morte di questo, seguita nel 538, è credibile ( come riflette il Muratori.), che = il clero ,, con qualche atto pubblico " di nuova elezione o di ap-" provazione legittimasse la " persona di Vigilio; essen-" do fuor di dubbio, ch'e-, gli da lì innanzi fu rico-, nosciuto ed onorato da tutti come vero papa. E me-

" rita ben di essere osserva-, ta l'assistenza speciale di-, Dio alla santa chiesa Ro-, mana , poiche Vigilio en-, trato sì vituperosamente e contra le leggi canoniche n nel pontificato, cominciò " da lì innanzi ad esser altr' uomo, e a costener , con vigore la dottrina del-" la chiesa Cattolica .a. Per altro la sua condotta, anche oltre il difetto della primitiva elezione, non fu senza taccia. Affettò sul principio di approvare la dottrina di Antimo e degli Acefali per compiacere l'imperatrice, benchè poi qualche tempo dopo si recasse a Costantinopoli, ed ivi scomunicasse gli eretici e Tendora. La sua fermezza si smentì in seguito più d'una volta. Egli raduno un concilio di 70 vescovi, e dopo alcume sessioni lo disciolse, amando meglio di pregare i vescovi a dargli i loro sentimenti in iscritto, e spedì tutti questi scritti a palazzo. Diceva egli stesso, che operava in tal guifa per evitare, che non si trovassero un qualche giorno negli Archivi della Chiefa Romana que ste risposte contrarie al concilio di Calcedonia. Si deve riflettere, che il papa non erali-. bero in Costantinopoli: ciò comprendesi da una protesta, che fece in un'assemblea, in

cui veggendosi pressato con massima violenza a condannare i Tre Capitoli, esclamò. Io vi dichiaro, che sebbene teniate me prigioniere , mn ci tenete già fan Pietro. Vengono appellati Tre Capitoli i tre famosi scritti che furono deferiti al giudizio della Chien , eccome pieni delle-bestemmie di Nefforio . I. Gli Scritti di Teodoro vescovo di Mopsuesta, il maestro di Neflorio . II. La Lettera d' Ibasio vescovo di Edessa scrit ta a Maris. III. Le Risposte di Teodoreto vescovo di Cir agli scritti di san Cirillo di Alessandria contro Nestorio. Condanno ed approvo alternativamente il papa Vigilio queste tre opere , ch' erano state an atematizzate dal concilio di Costantinopoli. Temendo, che l'imperator Giufiniam mal contento della di lui condotta, poiche esso moparca voleva assolutamente condannati i Tre Capitoli , prendesse contro di lui qualche violenta risoluzione, giacchè avea cominciato a maltrattarlo, Vigilio nel 550 se ne fuggì alla meglio a Calcedone, ove si ritirò nella chiesa di sant' Eufemia, ch' era allora l'asilo sacro più rispettato nell' Oriente. Sedara poi alquanto la collera dell' imperatore , Vigilio ritornò nel 553 a Costantinopoli;

ma nel quinto Concilio generale, ivi celebrato non avendo voluto acconsentire alla predetta condanna, fu con vari véscovi mandato in esilio. Non vi stette però lungo tempo, mentre richiamato nell'anno seguente, gli fu permesso di restituirsi in Italia. Giunto a Siracusa nella Sicilia, ivi gli si accrebbero talmente i dolori del mal di pietra, a cui era soggetto, che lo condussero a morte li 15 gennajo 555. 

□ Pon-, tefice ( conchiude lo stesso " Muratori) entrato con ma-" le arti nella sede di san " Pietro, balzato qua e là, " finché visse, e miseramen-.. te morto in fine lungi da "Roma, e compianto da " pochi = . Vi sono di lui xvill Epiftole, Parigi 1642 in 8°.

II. VIGILIO DI TAPSO, vescovo di questa città nella provincia della Bizacena in Africa, fu involto fiella persecuzione, che Unnerico re de' Vandali suscitò circa l'anno 484 contro i Cattolici . Il timore d'inasprire i persecutori li fece occultare il suo nome. Pres' egli in prestito quelli de' Padri i più illustri, per dare maggior corso alle sue opere, principalmente press) i Vandali e gli altri Barbari Ariani poco dotti in materia di critica . =

" Quin-

" Quindi compose, ( dice , Fleury. ) una Disputa tra ,, sant' Atanajio ed Ario, la quale suppone, che fos e pubblicamente seguita in Laodicea per ordine dell' im-, perator Coftanzo , in pre-. senza di un giudice nomi-" nato Probo; ed ivi riferisce tutt'i loro discorsi, come " se ne avesse trovati gli At-, ti . Ma riconosce celi stes-, so in un'altra opera, non esser questa che una fin-" zione . Compose parimenti, sotto il nome di sant' , Agoffino, un Dalogo contro Feliciano Ariano intor-" no l' unità della Trinità : e , gli si attribuiscono con ragione la falsa Dispura di , sant' Agostino contro Pascenzio, ed il simbolo ch'è , passato sì lungo tempo sot-, to il nome di sant' Atana-" fio . Quest' artifizio di Vin gilio di Tapso ha prodotto , della confusione nelle Ope-, re de' Padri , perchè per " lungo tempo si sono attri-"buite le sue agli autori, " de' quali aveva preso in prestito il nome; ed i nuo-" vi critici gliene hanno at-" tribuite altre, delle quali " sono meno certi gli autori. " Finalmente il suo esempio , può avere renduti maggior-, mente ardimentosi molti . scrittori temerari a suppor-" re sotto grandi nomi falsi

" documenti, falsi atti de' Martiri e Vite di Santi-. Dopo la morte di Vigilio di Tapfo si durò molta fatica a riconoscere eli scritti, ch'erano veramente suoi. I cinqué libri contro Eutichete gli sono sempre stati attribuiti. Li compose mentre trovavasi a Costantinopoli; e siccome ivi godeva di una intera libertà. non credette di dover mascherare il proprio nome. Le sue Opere e quelle, che gli vengono attribuite, furono impresse a Dijon 1665 in 40.

I. VIGNE ( Pietro delle ), de Vineis, uomo tanto celebre per la sua abilita e dottrina, per le sue cariche e per le sue vicenda, è uno di coloro, de' quali moltissimi scrittori hanno pariato, ma con tanta differenza e contrarietà tra di loro, che non è possibile l'epilogare con sicurezza le principali notiz e della sua vita. Forse per questo moti vo ne'grandi Lessici del Bayle e del Chaufepie non si fa alcuna menzione di questo grand' uomo. Gli autori del Giornale de' Letterati, impresso in Firenze ( Tom.1 ) ed il Tiraboschi, hanno travagliato non poco per raccogliere e dilucidare quanto ad essi è stato possibile circa il medesimo soggetto, e noi sulle loro tracce procureremo di ampliare e rettificare l'ar-

ticolo del testo francese. Pier delle Viene nacque probabilmente sul principio del secolo xiii o pure sulla fine del x11, non nella Svevia, come sogna il Tritemio, ma nella città di Capoa presso Napoli, ne da nobili genitori , come suppone il Toppi , ma di abbiettissima condizione, wichè suo padre era uomo affatto sconosciuto, e sua madre era una povera donnicciuola che sosteneva se e suo figlio limosinando il pane. Ciò non ostante egli ebbe la fortuna di poter fare i suoi studi in Bologna mercè i soccorsi di alcune persone caritatevoli commosse dalla vivacità del suo talento, lo che fece con sì felice successo, che essendo stato egli condotto per non so quale fortuita combinazione davanti all' imperator Federico II, verisimilmente in occasione (del viaggio fatto dallo stesso monarca in Italia, questo ne rimase così colpito, che lo volle nella sua corte. Ivi proseguendo Pietro con sempre maggior impegno a studiare, divenne molto abile non solamente nello scriver e comporre dottamente e con eleganza lettere e carie d'ogni maniera, ma altresì nella giureprudenza e nel maneggio degli affari; onde si acquistò pienamente la grazia del suo padrone,

il quale non tardò a promoverlo. Rapido quindi fo il suo innalzamento : egii divenne protonotario della corre impenale, gudice, consigliere, cancelliere, entrò a parte di tutt'i più segreti e più importanti affari di Federico. ad in somma fu l'arbitro del di lui animo e del di lui cuore. talmente che faceva e disfaceva liberamente, come p ù piacevagli. Di questo suo grande ascendente sui a imo di Federico ci fanno fede il Pipino, il Benvenuto e gli altri scrittori di quel tempo, i quali sembra, che non trovino espressioni bastanti adencomiare il merito di Pietro delle Vigne. Dicono, che la natura aveva in lui solo raccolti tutti que' pregi, che divider suole in molti; che la sapienza, dopo ayer lungamente cercato dove posarsi . erasi finalmente trasfusa in lui; ch'egli era un altro Mose nel dettar leggi, un altro Giuseppe nel goder la grazia del suo signore, e nel formare la felicità de' popoli; giungono per sino ad esalrarlo sopra l' Apostolo S. Pietro per la cristiana esemplarità, e sopra Cicerone per l' eloquenza. La stima, in cui Federico aveva il suo cancelliere, si palesò anche nelle molte onorevoli ambasciate ed altri importanti incomben-

ze,

ze, che wij nfido. Due volte lo mandò al pontence Gregorio 1x , per trattar delle cose della Lombardia, allora figraigente sconvolta dalle guerre , cioè nel 1232 e nel 1237. Nel 1239 egli colla sua eloquenza tenne in dovere il popolo di Padova, ch' era in procinto di moversi a sollevazione contro Federico, veggendolo fulminato di scomunica dal predetto pontefice. Tre volte fy spedito in ambasciata nel 1243 e 1244 al papa Innocenzo IV, per disarmarne lo sdegno contro Federico; ma sempre inutilmente, di modo che lo stesso pontefice nel 1248, radunato un generale concilio in Lione, ivi scomunicò di nuovo l'imperatore, e lo dichiarò decaduto dalla sua dignità. / A questo concilio intervenne Pier delle Vigne, il quale perorò con tutta l'energia la causa del suo monarca; ma non potè frastornare il papa dalla già presa risoluzione. D'allora in poi non troviamo più, che Pietro fosse adoperato dall' imperatore in alcun affare; e perciò è probabile; che poco dopo l'accennato concilio di Lione egli cominciasse a decadere dalla grazia di Federico, e che poscia gli venisse in odio per modo, che fosse da lui fatto acciecare. Per qual ra-

gione ciò avvenisse, e in qual maniera, non è sì facile ad accertarsi, troppo vari anzi contrari tra loro essendo i racconti degli storici antichi. Matteo Paris, scrittore contemporaneo di Pietro, dice, che, trovandosi Federico aunmalato nella Puglia, Pier delle Vigne corrotto dai donativi d' Innocenzo iv, sedusse il medico primario di corte, e lo persuase a porre il veleno in una medicina, che il monarca doveva bere; ma che avvertitone l' imperatore mentre stava per mettersi latazza alla bocca, il tradimento rimanesse scoperto; onde facesse morire il medico, e cavar gli otchi al cancelliere . Tiene troppo del favoloso la maniera, con cui viene fatto un tale racconto, benchè alcuni lo abbiano adortato per vero, e tra gli aliri il Giannone, forse perchè qualche circostanza di esso tornava bene al suo intento. E'egli credibile, che il primo tra i magistrați dell' Europa, di età rispettabile, l'intimo consigliere e l'amico del suo padrone, abbia tramata una così abominevole congiura? e perche? per piacere al papa suo nemico? Dove poteva egli sperare una maggior fortuna? Qual miglior posto poteva egli avere il medico, che quello di archiatro dell' imperatore? Il solo Matteo Paris, contemporaneo bensì, ma che dimorava in Inghilterra, ci dà notizia di questo fatto. Ricordano Malespini, Pipino, Dante, Benvenuto da Imola, ed altri coetanei non dicono una parola di tale delitto: tutti, com' è assai più verisimile, riferiscono la disgrazia di Pierro alla solita malignità de cortigiani, che lo perseguitarono per gelosia del sommo favore, di cui godette lungo tempo. La troppa felicità ( scrive Benvenute ) ecciro contro di lui l'invidia e l' odio di molti ; perciocche gli altri cortigiani e consiglieri, veggendoji tanto più abbassati, quanto più ei levavasi in alto cominciarene ad apporgli falsi delitti . Altri dicevano , ch'egli era divenuto più ricco dell'imperatore medelimo; alsri, che si arrogava la gioria di tutto ciò che faceasi da Federico; altri che scopriva i segreti al pontefice; altri altre cose ( vi fu anche chi l'imputò, che abusasse della imperatrice ). Di che sdegnato l'imperatore il fece acciecare, e chiudere in careere; ed egli, non soffrendo trattamento si indegno, da se stesso si uccise. Comunque fosse, è indubitato, che all'infelice Pietro delle Vigne furono barbaramente cavati gli occhi, e che, per non sopravvivere lungamente a ta-

le sventura, si procurò da se stesso la morte; lo che avvenne circa il 1249. Alcuni dicono, che l'imperatore, dopo averlo condotto già cieco in giro per molte città d'Italia, lo consegnasse poscia ai Pisani, da' quali era odiato a morte; e che quindi strettamente rinchiuso nel castello di S. Miniato, si fracassasse la testa contro il muro o contro la colonna, a cui era legato; altri, che stando in un palagio, che aveva in Capoa, mentre di colà passava l'imperatore, si gittasse dalla finestra. Guido Bonati, altro scrittore contemporaneo, dice, che Pietro lasciò grandi ricchezze, e che est inventus habuisse in bonis folum in auro mille libras, che equivalebbero quasi a cento mila odierni zecchini, ma che al ragguaglio della moneta d'allora formerebbero una somma considerevolissima . Pier delle Vigne , dice M. Landi, può passare per un secondo Caffindoro. Vi fu una manifesta rassomiglianza tra questi due ministri, il loro ingegno, le loro inclinazioni, il loro potere, le loro avventure, le loro opere. Solamente la loro fine fu differentissima. Caffindoro si ritirò saggiamente dalla corte; laddove Pietro, avendo voluto far fronte a' suoi nemici,

soccombette agli sforzi, che fecero per rovinarlo. Le produzioni da esso lasciate sono: I. Ep:stola, delle quali la meno cattiva edizione è quella di Basilea per cura di Gian-Ridolfo Ifelio , 1740 vol. 2 in 8°; e la più rara è quella pure di Basilea 1539 in 8° . Queste Lettere , scritte la maggior parte in nome di Federico II, sono una prova della cattiva latinità di quel secolo; e fa d'uopo cercar in esse piuttosto gli avvenimenti, i quali hanno rapporto a questo monarca, che non le grazie dello stile e la purezza della lingua. Per altro la citata ultima edizione di Basilea è difettosa per diversi riguardi. Vi mancano molte Lestere impresse altrove; ve ne sono delle apocrife; non vi si è osservato l'ordine cronologico; e vi si trovano molti passi così sfigurati, che sono inintelligibili. II. Un Trattato de Potestate Imperiali, attributogli dal Tritemio. III. Gli viene attribuito dal Volterrano un Trattato de Confolatione. IV. Egli fu, che raccolse e distese le Leggi del regno di Sicilia, come rilevasi dallo stesso loro titolo. Si è attribuito a Federico 11 ed a Pier delle Vigne il famoso, quanto ad una ta' epoca immaginario, libro De tribus Impejtoribus. Ciò, che Tom. XXVI.

ha potuto dar luogo ad una tal imputazione, si è la Let tera di Gregorio ex, che noi abbiamo citata nell' articolo di Federico 11; ma nè questo imperatore, ne il suo cancelliere, nè alcuno di coloro . a'quali questa produzione è stata attribuita, deve credersene autore. Almeno essa è sfuggita alle ricerche degli eru-, diti. Il libro, ch'è comparso soito la data del 1598 in 8', formato di 46 pagine senza titolo, è una moderna i npostura. Viene attribuita questa frode a Straubio, che fece imprimere tale libro in Vienna d'Austria nel 1753. La pretesa antica edizione senza data, sulla quale supponesi fatta la predetta di Vienna, non è mai stata veduta da alcuno.

II. VIGNE (Andrea de la ), autore francese del XV secolo, si rendette stimabile sotto Carlo viti per le armi e par le lattere. Anna di Breragna, moglie di questo principe, lo prese per suo segretario. Le sue imprese querriere sono meno conosciute che le sue opere. Gli sfamo debitori d'una Storia di Carlo vili 4 cui compose unitamente a Jaligni, impressa al Louvre in f. per cura e coile note di Dionisio Gotofredo . E' parimenti autore del Giardiniero d'onore, 1495 in

f. Questa è una dettagliatissima ed esattissima storia dell'impresa di Carlo vill sopra Napoli.

VIGNE (Gazeo de la), Ved. 1. BIGNE .

VIGNE ( Malcresio de la ) , Ved. DESFORGES .

III. VIGNE ( Anna de la ), dell'accademia de' Ricovrati di Padova, nacque da un medico di Vernon sulla Senna abile nella sua arte. Aveva ella un fratello d'un ingegno molto limitato; quindi suo padre diceva: Quando io bo fatta mia figlia , penfava di fare mio fielio; e quando ho fatto mie siglio ho penfato di fare mia figlia. Questa ingegnosa letterata morì in Parigi nel 1684, nel fiore di sua età , pe' dolori della pietra, malattia prodottale dalla sua eccessiva applicazione. Fece risaltare sin dalla sua più tenera infanzia il suo gusto ed i suoi talenti per la poesia. Ne'suoi versi scorgonsi grazia e frasi piacevoli ; ma talvolta mancano di armonia e di colorito, Rivale di Saffo nella poesia, ebbe più virtù che costei rella rispose ad un uomo di spirito, che voleva esser amato da lei:

Ah sul cuor mio cessate di pretendere ,

Ceffate di voler farlo Soffri-

Nol fece il Ciel sì tenero e fensibile .

Per amar ciò, che deve al fin perire .

I suoi principali componimenti sono I, Un' Ode, intitolata, Monsignor il Delfino al Re. Uno sconosciuto le mandò per ricompensa una cassettina di cocco, che conteneva una lira d' oro smaltata con alcuni versi in di lei lode. II. Un'altra Ode a madamig. de Scuderi sua amica . III. Una Risposta a madamig. Descartes nipote del celebre filosofo : madamig, de la Vigne gustava molto i di lui principi. IV. Alcuni altri piccoli Componimenti in versi, che sono stati raccolti in Parigi in un piccolo 8°, e che si trovano nel Parnaso delle Dame di M. de Savieni .

VIGNEROD , Ved, wi-GNEROD .

VIGNEUL DE MAR-VILLE, Ved. ARGONNE .

I. VIGNIER (Nicela). nato nel 1530 a Troyes nella Sciampagna, morto a Parigi nel 1595 , si acquistò molta riputazione nella pratica della medicina . Si applicò altresì alla storia e divenne storiografo di Francia. Ha lasciato un gran numero di opere in latino ed in francese, che non si leggono più, ma che dai dotti

vengono consultate con profitto. La più curiosa è il suo Trattato dell' Origine e dimora degli antichi Franchi, impresso a Troves presso Garnier, 1582 in 40. Il laborioso compilatore Andrea du Chefne tradusse questo libro in latino, per metterlo alla testa della sua Collezione degli antichi storici Francesi . Vi sono altresì di lui: I. Rerum Burgundionum Chronicon , Basilea 1575 in 4°. Questa Cronaca di Borgogna si stende dal principio del v secolo sin verso la fine del xv. II. Precedenza tra la Fransia e la Spagna, in 8º. III. Fasti degli antichi Ebrei , Greci e Romani , 1588 in 4°. IV. Bib!inteca iftorica , in 4 vol. in f. Quantunque questo libro non sia esente da difetti , e sia ancora scritto male , l'abate Lengles dice , ch'è molto stimato, e che può tenere un posto nelle biblioteche. V. Roccelta della Storia della Chiefa , 1601 in f., poco stimata, e nella quale i suoi figli, che la publicarono, hanno mescolato tutto ciò, che hanno voluto.

II. VIGNIER (Nicola), figlio del precedente, fu ministro a Bois sul principio del xvi secolo, e rientiò dopo l'anno 1631 nella chiesa Cattolica, come aveva fatto suo padre prima di morire . Lasciò molti Scritti di Controversia, oggidì interamente obbliati.

III. VIGNIER (Girolamo ), figlio del precedente. nato a Blois nel 1606, fu allevato nel Calvinismo, e divenne baglivo di Baugency. In seguito, avendo abbiurata la religione Protestante . entrò nella Congregazione dell' Oratorio, e fu superiore di diverse case, ove servì di edificante esempio colla sua pietà, e recò stupore colla varietà delle sue cognizioni , Era eccellente soprattutto nella conoscenza delle lingue. delle medagie, delle antichità e dell' origine delle case soyrane di Europa. Questo erudite morì nella casa di San-Maelorio in Parigi li 14 novembre 1661 di 55 anni . Tutto ciò , che abbiamo di lui, è pieno di grandi ricerche; ma lo stile delle sue opere è ributtante. Le principali sono : I. La Vera origine della case di Alsacia. di Lorena , d' Austria &c. . Parigi 1649 in f. L'autore comprova i fatti co'titoli e colle carre; ma vi sono molti errori di cronologia. II. Un Supplemento alie Opere di Sant' Agostino , Parigi 1654 in f., di cui și trocarono alcum manoscritti a Chiaravalle, che non erano ancora stati impressi . III. Una Concor-

S 2

danza francese dei Vangeli, IV. L'Origine dei Re di Bergogna. V. 1a Genealogia de 
centi di Sciampagna. VI. 
Scenma Juffricem, 1650 in 
Da lui finalmente furono 
lasciati due volumi della Staria Ecclesiatira Gallicana; 
vari Componimenti di Peesia; 
alcune Parafrasi de Salmi 
latino, un'Orazione funebra

Oc. VIGNOLA ( Giacomo BAROZZI O BAROZZIO da ), 'celebre architetto, così denominato da Vignola grossa terra nel ducato di Modena. ov'egli nacque nel di po ottobre 1507. Suo padre era un gentiluomo Modonese di . famiglia originaria di Milano, in occasione delle guerre civili obbligata a cambiar patria; sua madre era di nazione Tedesca: essi vivevano tuori di città, perchè si trovavano ridotti in povero stato . Avendo mostrato molto genio ed abilità pel disegno, l'acepo fu inviato a Bologna. ove si applicò sul principio alla pittura, e con quest'arte si mantenne alcuni de'primi anni della sua gioventà. l'asciò poi di dipingere, ed essendosi interamente rivoito ail' architettura , fece alcuni disegni pel famoso storico Guiccia dini, che allora era covernatore di Bologna, i quali iurono inolto ammirati...

Passò indi a Roma per ivi studiare i più begli avanzi dell'antichità . Il suo travaglio e le lezioni che prese da' migliori architetti di quel tempo e dagl'intendenti illuminati, lo fecero arrivar ad una perfetta conoscenza dell' arte di fabbricare . Venne annoverato tra gli accademici del disegno, ed a lui fu dato l'incarico di prendere l' esatte misure delle più celebri antichità . L'abate Primaticcio, architetto e pittore Bolognese al servigio di Francesco i re di Francia, trovandosi allora in Roma per rifevare i disegni delle antichità e delle più famose statue, si valse a sal uopo dell' opera del Barozzi, e poscia nel 1537 lo condusse seco in Francia. Ivi egli prestò molti servigi al Primaticcio nelle di lui opere, e gli ajutò a fondere in bronzo gli Antichi, che sono a Fontainebleau. Diede i disegni per molte fabbriche considerevoli, ed alcuni vogliono ancora, che da lui fosse dato quello, su del quale fu edificato il castello di Chambord. Ritornato dopo due anni a Bologna, formò altri disegni pel magnifico tempio di san Petronio, e per di lui opera fu seavato il canale, per cui da Bologna si va con barche a Ferrara. Il pontefice Giulio-

111 lo volle suo architetto in Roma, alla qual città condusse per di lui ordine per lungo tratto di cammino l' Acqua Vergine. Morto questo pontefice, passò al servigio del cardinal Alessandro Farnese, e gli diede il disegno del magnifico palagio e delle annesse delizie di Caprarola, in distanza di una giornara da Roma, del quale famoso edificio, ne fu inciso tutto il disegno in 15 rami in f. grande, ricercati e non comuni . Essendo mancato di vita il Bonarota, niuno fu giudicato più degno del Vignola per succedergli nell'impiego di architetto della fabbrica di San Pietro. Filippo 11 re di Spagna invitollo alla sua corte; ma egli se ne scusò, e proseguì a vivere in Roma sino al dì 7 luglio 1563, in cui terminò i suoi giorni in età di 66 anni, dopo aver ricevute, oltre le preaccemnate, non poche dimostrazioni di stima dai pontefici e da altri principi. Le insigni fabbriche così publiche come private, disegnate e dirette dal Vignola, e le quali tuttora sussistono in grandissimo numero, fanno testimonianza della singolare abilità di questo illustre architetto. Di più ha egli perpetuata la sua memoria, con un' opera intitolata, Regola de cinque Ordini di

Architettura, di cui vi è una bella edizione, Roma 1607 in f. con rami, e della quale il conte Mazzuchelli ne annovera altre 15 edizioni in lingua italiana, cinque in francese, due in tedesco, due in inglese, e due in lingua russa fatte per ordine dello czar Pietro. La versione francese di quest'opera, che fa tanto onore all'architetto italiano, e che viene tuttavia riguardata come classica ed or ginale, venne fatta ed arricchita di comenti da Daviler, ed impressa in Parigi 1691 vol. 3 in 40, e ristampata nel 1738 in 2 vol in 40 gr. Lasciò anche il Vignola un'altra opera italiana intitolata, Prespettiva Pratica, comentata da Ignazio Danti, e di cui parimenti vi sono non poche edizioni.

I. VIGNOLES (Stefano de ), più conosciuto sotto il nome di LA HIRE, era dell' illustre casa de' baroni de Vignoles, che, essendo stati scacciati dalle loro terre dagl'Inglesi, si stabilirono nella Linguadocca. Fu uno de' più famosi capitani Francesi del regno di Carlo vii. Egli fu, che fece levare l'assedio di Montargis al duca di Bedford, e che accompagnò la famosa Pulcella Giovanna d' Arc all' assedio d' Orleans, ove si segnalò unitamente a questa eroiz

roina. La Hire terminò i suoi giorni a Montauban nel 1447. Egli tiene un posto distinto tra gli eroi, che ristabilirono Carlo viti sul trono. Veggasi nell'articolo di questo monarca una risposta generosa di la Hire.

II. VIGNOLES ( Alfonso de ), figlio di un maresciallo di campo di un'antica famiglia, nacque nel castello di Aubais nella Linguadocca nel 1649 in seno al Calvinismo. Dopo essersi esercitato nel mestiere dell'armi per qualche tempo, studiò in Saumur per poter esercitare il ministero. Dapprima fu ministro in Aubais, poi in Cailar, ove restò sino alla rivocazione dell'editto di Nantes trel 1885. Rifugiatosi poi nel Brandeburgese fu ben accolto dall' elettore, e divenne successivamente ministro di Schwedt, di Halle di Brandeburgo presso Berlino. Il suo protondo sapere lo fece annoverare tra i membri dell' accademia delle Scienze di Berlino nell'epoca appunto dello stabilimento di questa compagnia nel 1701. Il celebre Leibnizio, amico di Vignoles, di cui era atto a comprendere il merito, impegnò il re di Prussia a farlo passare a Berlino. Colà si trasferì egli nel 1703, e vi dimorò i 40 ultimi anni della sua vita ,

rion meno stimato pe' suoi non ordinari talenti, che amato per le qualità del cuore. Fa eletto direttore della reale accademia delle scienze Berlino nel 1727: posto, che occupò con distinzione. Vigno'es eraci annunziato nella republica delle lettere con diverse opere. La più conosciuta è la Cronoligia Storia Santa e delle Storie Braniere concernenti la medelima dall' uscita di Egitto, fino alla cattività di Babilonia. Berlino 1738 in 2 vol. in 4º. Questo libro suppone una prodigiosa lettura, un incredibile travaglio e le più profonde ricerche (Se ne trovano degli estratti nella nuova edizione delle Tavolette o Taccuini dell' abate Lenglet du Fresnoy). Vi è parimenti di Vienoles un gran numero di Scritti e di Differtazioni nella Biblioteca Germanica; nelle Memorie della reale società di Berlino; nella Scoria critica della Republica delle Lettere publicata da Masson Oc. Sono stimate soprattutto la sua Epistola Chronologica adversus Harduinum, e le sue Congetture sopra la vi Egloga di Virgilio intitolata Pollione . Questo illustre letterato morì a Berlino ti 24 luglio 1744. dopo avere compiuta una carriera di 95 anni . Quantunque non avesse che modiche rendidite, trovò in una saggia economia il mezzo di soccorrere i bisognosi. La frugalità era il suo tesoro. Il prezioso dono della tranquillità dell' animo contribuì certamente a prolungare i di lui giorni.

Ved. II. LENFANT.

I. VIGOR ( Simone ), in latino Vigorius, fece i suoi studi in Parigi, e fu rettore dell' università nel 1540. In seguito divenne penitenziere di Evreux sua patria . Accompagnò il vescovo di questa città al concilio di Trento, ove meritò la stima di que' Padri mercè la sua dottrina. Eletto curato di San Paolo in Parigi, predicò con tanto zelo contro i Calvinisti, che venne fatto arcivescovo di Narbona nel 1570. Ivi continuò a segnalarsi e come controversista e come predicatore . I suoi Sermoni sono stati impressi nel 1584 in 4 vol. in 4°. Essi non servono oggidì, se non a vare, in qual miserabile stato si trovasse l'eloquenza francese nel secolo xvi. Egli e Claudio de Saintes ebbero nel 1566 una famosa conferenza di controversia co' ministri de l' Espine e Surrau du Rosier. Gli Atti di tale conterenza comparvero nel 1568 in 8° . Il dotto Pietro Pithou fu una delle conquiste di questo prelato illustre, che morì in Carcassona nel dì po novembre 1575.

II. VIGOR ( Simone ), nipote del precedente, morì li 29 febbrajo 1624 di 63 anni consigliere nel gran-consiglio. Gli viene attribuita una storia curiosa e poco comune, impressa sotto questo tirolo: Historia eorum, que acta funt inter Philippum Pulchrum Regem Christianissimum & Bonifacium vIII, 1613 in 4º. Si distinse pel suo zelo le libertà della chiesa Gallicana; e prese la difesa del dottore Richer con molto calore. Vi sono di lui alcune opere circa questi due oggetti, ed intorno l'autorità de' concilj generali e de' papi . Esse sono state raccolte in un volume sotto il titolo di Opera omnia Canonica , Parigi . 1683 in 4°.

\*\* I. VILLA (Guido marchese ), famoso generale, era natio di Ferrara. Recossi molto giovine alla corte di Carlo Emmanuele 1 duca di Savoja, ed aveva appena cominciato ad abbracciare il partito delle armi, quando nell' assedio di Asti diede grandi prove di valore, e riportò una grave ferita, onde il duca in ricompensa gli donò il marchesato di Sigliano. Continuò successivamente a gnalarsi in molte distinte azioni, e tra l'altre prese le cit-

città di Alba e di San Damiano, e malgrado la bella difesa degli assediati, s' impadronì di Trino; e ne la guerra del suo padrone contro i Genovesi ebbe gran parte alle prese di Ottaggio, di Gavi, di Montecaivo e di altre piazze . Allorchè Luigi x111 forzò il passo di Susa, il marchese Villa fece tutto il possibile per difenderlo, ed in seguito essendosi ritirato a Susa per far curare le sue ferite, ivi ebbe. l'onore d' essere visita o dallo stesso re accompagnato dal cardinale di Richelieu e da molti altri principi e primari generali . e di sentire dalla bocca de medesimi nemici i propri elogi. Per un'ulteriore prova di sua riconoscenza, il duca Carlo Emmanuele gli diede la facoltà d'inquartare le armi di Savoja colle sue . Ne fu meno caro al di lui shccessore Vittorio Amedeo, cui continuò a servire con uguale impegno e fedeltà nelle guerre contro gli Spaenuoli . Accorso in aiuto di Odoardo Farnese duca di Parma contro questi ultimi collegati co' Modenesi, diede lore una fiera sconfitta presso il ponte d'Enza, s'impadronì del castello di San Giovanni nel Piacentino, ripigliò Ceva, e costrinse il conte d' Harcourt a levar l'assedio di Casale. Ma, mentre mel 1648, formando l'assedio di Cremona, si lasciò trasportare dal suo solito ardore ad esporsi a' più evidenti pericoli, restò colpito da una palla di canunoe, che istantaneamente troncò il corso della gloriosa di lui carriera. Fu generalmente compianto, poichè non solo era valoroso, poiche non solo era valoroso, ma anche sommamente caritatevole co' poveri e generoso vero di tutri.

II. VILLA ( Girolamo Francesco Marchese ), Piemontese, servì sotto il duca di Savoia in vari impieshi militari, ne' quali segnaiò il suo coraggio, e diede prova delle sue cognizioni. Era passato indi al servigio del re di Francia, ov' era giunto al grado di tenente generale sotto il principe Tommafo, allorchè venne ricercato da Veneziani, per andar a comandare in Candia nel 1665. Ivi sostenne eli sforzi de Turchi , sinchè il duca di Savoja lo richiamò nel 1678. Abbandonò la predetta isola li 22 aprile con gran dispiacere de' soldati e degli uffiziali , che contavano non meno sul suo valore che sulla sua abilità . Non sappiamo in qual anno egli cessasse di vivere. D' Alquié ha tradotte in francese le di lui Memerie intorno l' assedio di

Can

Candia, impresse in Amsterdam 1671 in 2 vol. in 12: giornale interessante di que-

sto famoso assedio.

VILLAFAGNE (Giovanni Arphe di ), autore spagnuolo, è conosciuto per un libro non meno raro che ricercato. Esso ha per titolo: Quilatador de la Plata, Oro y Piedras, cioè Esploratore del l'argento, dell'oro e delle pietre, Vagliadolid 1572 in 4° . L' edizione di Madrid 1598 in 8, meno rara, è accresciuta d'un libro.

I. VILLALPANDO (Giovanni Battiera.), gesuita di Cordova, abile nell'intelligenza della sacra Scrittura, morì li 22 maggio 1608, dopo aver publicato un Comentario, non meno dotto che diffuso, sopra Ezechiello, in 3 tomi in f. Roma 1596. La Descrizione della città e del Tempio di Gerusalemme è ciò di meglio, che trovasi in una tale opera, quantunque riguardo anche a ciò vi sieno molte congetture arrischiate. L' autore ha esaurita la materia; ma è difficilissimo l'avere tanta pazienza per leggere la sua opera, quanto egli fu costante nel comporla. La figura del Tempio non si trova in tutti gli esemplari. Ved. PRADO .

II.VILLALPANDO(Gasparo ), teologo controversi-

sta di Segovia e dottore nell'università di Alcalà, conzparve con distinzione al concilio di Trento, e diede alla luce diverse Opere di Controverjia, delle quali per altro non si tiene più conto.

III.VILLALPANDO ( Francesco Torreblanca ), è autore di un Trattato raro, il quale porta il titolo: Epitome Delictorum , seu De invocatione Demonum, Siviglia 1618 in f. Vi è alla fine una Difesa in favore de' libri del-

la Magia.

VILLAMENE (Francesco), incisore, allievo di . Apoltino Carracci, nacque in Assisi nell'Italia verso l'anno 1588, e cesso di vivere in Roma nell'età di circa 60 anni. Questo arrefice è stimabile per la correzione del suo disegno e per la nettezza del suo lavoro; ma gli si dà la taccia, che sia troppo manierato ne' suoi contorni. Ciò per altro non fa, che i suoi Rami non sieno ricercatissimi .

VILLANDON, Ved. 11.

HERITIER .

\* I. VILLANF (Giovanni ) fu così appellato dal nome di suo padre Villano di Stoldo d' una famiglia originaria di Fiesole stabilitasi in Firenze, dove Villano fu il primo ammesso agli onori civici di quella republica.

Gio-

Giovanni era già in età bastantemente adulta nel 1200. poichè in quest' anno egli venne a Roma pel Giubileo; ed ivi appunto egli concepì il disegno di scrivere la sua stotia . = Veggendo , ( egli , dice ) le grandi ed antiche , cose di Roma, e veggen-, do le Storie e gran fatti de' Romani, scritte per , Virgilio , Sallustio , Lucano, , Tito-Livio, Valerio, Paolo " Orofio ed altri maestri di ., storie . . . presi lo stile " e forma da loro, tutto che , degno discepolo non fossi , a tant' opera fare . Ma conis siderando, che la nostra 4. città di Firenze, figliuola , e fattura di Roma, eranel suo montare, ed a segui-,, re grandi cose disposta; sic-., come Roma nel suo calase re, mi parve convenevole ii di recare in questo volume ., e nuovă Cronaca tutti i , fatti e cominciamenti ., essa città . . . stesamente , i fatti de' Fiorentini . ed al-. tre notabili cose dell'uni-, niverso Mondo ec. = . L' applicazione alla storia, cui si accinse tosto ritornato nello stesso anno a Firenze, e che certamente dovette costargli molta fatica, nol distolse dail'esercitare la metcatura, non essendosi ancor introdotta in Firenze a'que' tempi la stolta idea, che l' onesto traffico pregiudichi al decoro delle civili e distinte famiele. Fosse per motivo appunto della negoziazione, o pure per sottrarsi alle sventure delle turbolenze, nelle quali era involta la sua patria , Giovanni negli anni 1302 e 1304 viaggiò nelle Fiandre ed in Francia. Qualche tempo dopo di essere ritornato a Firenze, cominciò ad entrar a parte de' pubblici affari. Negli anni 1316 e 1317 fu dell' uffizio de' Prioti, ed in tal occasione contribuì molto alla pace, che con accorta maniera i Fiorentini stabilitono co' Pisani e co' Lucchesi . Fu altresì uffiziale della moneta e formò un faticoso registro, che ancora conservasi in Firenze, di tutte le monete batture sind al suo tempo. Quattro anni dopo fu di nuovo nel numero de' priori, ed ebbe la soprantendenza alla fabbrica delle mura della città, pel quale impiego accusato poscia d' infedelrà , fu riconosciuto e dichiarato innocente. Era nell'escreito de' Fiorentini contro Castruccio signore di Lucca nel 1323, e narra il poco telice successo ch' ebbero le armi-della sua patria . Nel 1241 fu tra i molti ostaggi dati dai Fiorentini a Maltino della Scala, ed in tale qualità fu ritenuto in Ferrara per lo spazio di due mesi e mezzo, traitato molto amorevolmente dal marchese Obizzo d' Este signore di questa città. Il fallimento seguito nel 1345 de la compagnia Bondcorsi, nella quale era interessato, gli apporiò tale pregiudizio, che senza sua colpa dovette provare il cordoglio di vedersi tradotto alle publiche carceri, nelle quali non sappiamo quanto tempo fosse ritenuto. La fierissima peste del 1348 fu fatale anche al Villani, che da essa venne rapito. Egli iu certamente uno degli uomini più versati nelle cose della sua patria, ed uno de' più colti scrittori di quel tempo nella lingua toscana . La sua Cronaca , in 12 libri, comincia, dall' edificazione della Torre di Babelle, giugne sino all'accennato 1318; ed in essa l'autore alla particolare storia di Firenze ha congiunte le principali vicende di tutte l'altre provinciè, onde potrebbe aver luogo tra le cronache generali . Ove tratta de' tempi a lui più vicini e de' suoi ; e principalmente ove scrive le cose allora accadute in Toscana merita di essere consultato, e niuno può meglio istruirci di lui, che il tutto minutamente accenna con semplicità, con candore e con buon ordine. Solamente, siccome era

Guelfo, ouò temersi, che non sia abbastanza sincero, quando trattasi di esaltare il suo partito o di deprimere il contrario. Gli si dà pure la taccia di aver interamente copiati lunghissimi tratti di Ricordano Malaspina senza mai nominarlo. In ciò poi, che appartiene ai tempi antichi, egli ancora ( come tutti comunemente gli scrittori di quell'età, è non poco credulo. onde la sua cronaca riesce ingombra di errori e di favole. Nulladimeno questa storia si è sempre avuta e si avrà in pregio, non solo per la purezza ed eleganza dello stile. ma anche per la sostanza di molte cose ivi parrate. Essa fu publicata per la prima volta da Bartolomeo Zanetti, Ve-1337 in f. edizione scorrettissima e piena di abbagli. Pretesero i Giunti di rimediare a tal incoveniente. fiproducendola arricchita erudite note marginali ed osservazioni aggiuntevi da Remigio Nanini ; ma neppure questa edizione fatta da essi in Venezia nel 1559 in 4° riuscì molto felice. Quindi i medesimi Giunti si accinsero a far esattamente riscontrare testo 'sui migliori codici antichi, e ne diedero un' altra edizione, Firenze 1587 in 4º: la più corretta e la più stimata di tutte. Il Muratori l' ha

l' ha inserita nel tom. XIII della sua gran raccolta Rer.

Italicar, Script.

\*\* II. VILLANI ( Matteo e Filippo ), il primo fratello l'altro nipote del precedente, si esercitarono essi pure nella mercatura, ne' publici impieghi e nello studio principalmente della storia . Matteo prese a continuare l' opera del fratello, e la condusse sino al 1363, in cui stava travagliando il libro x1 della sua giunta, quando egli ancora fu assalito dalla peste, che in quell'anno travagliò molte parti dell'Italia, e ne morì li 12 leglio; nè altro sappiamo della sua vita. Egli non ha ottenuta riputazione uguale a quella di suo fratello: il suo stile è meno elegante e troppo diffuso; nulladimeno anche questa continuazione è da pregiarsi non poco, perchè scritta da un autore contemporaneo, e che si mostra istrutto di ciò che narra. Essa su stampata la prima volta in Venezia 1562 in 4°. - Filippo figlio di Matteo, fu uomo di moltiplice erudizione, versato anche nella giureprudenza, e conciliò co' diversi publici impieghi l'applicazione, allo studio, con tale assiduità e col menare una vita così ritirata, che gli vennero dati i soprannomi di Eliconio e di Solita-

rio. Sostenne per molti anni con assai fama la publica lettura della Commedia di Dante . che allora era tanto in uso, e morì nel 1405 o poco dopo . Continuò per breve tratto il lavoro del padre, aggiungendovi il restante della storia del 1363, e l'intera del 1364, e così formando il compimento di x11 libri. Queste continuazioni di Matteo e di Filippo furono impresse in Firenze dai Giunti nel 1577, e ristampate nel 1581 in 46. Esse vanno giunte alla storia di Giovanni, colla quale formano un corpo in 24 libri; difficilissimo a trovarsi tutto intero preaccennate migliori edizioni, e che si vende carissimo, non ostante la ristampa, che se n'è fatta in Milano nel 1738 in 2 vol. in f. edizione stimata. Un' altra opera più pregevole fu lasciata da Filippo, intitolata, le Vite degl' illustri Uomini Fiorentini: opera citata da molti scrittori, ma non mai publicata sino al 1747, in cui il conte Mazzucchelli ne diede alla luce con copiose ed erudite annotazioni, non già l'originale latino, che ancora non erasi trovato, ma un' antica versione italiana da alcuni creduta il testo originale . L' abate Mehus , avendo poi trovato nella biblioteca Gaddiana di Firenze il vero originale latino, ne ha
publicate diverse Vite, ed ha
comostrato, quanto sia infedele e mancante l'accennata
versione italiana. Anche l'
abate Sarti ne ha publicate
alicune altre Vite tratte da un
codice della biblioteca Barbeviti in Roma.

VILLANOVA (Arnoldo da), Ved. 11 ARNOLDO.

I. VILLARET ( Folco di ), gran-maestro dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, nell'anno 1367 si accinse ad eseguire il disegno, the Guglielmo DI VIL. LARET aveva formato, d'impadronirsi dell'isola di Rodi. Coll' ajuto d'una crociata, che ottenne da Clemente v, ne venne a capo nel 1310, scacciò i Saraceni, e si rendette ancor padrone di varie altre isole dell' Arcipelago. convento dell' Ordine fu trasferito a Rodi, e gli Ospedalieri furono poi appellati Rodiani ovvero Cavalieri di Rodi. Avendo i Turchi nel 1315 assediata quest' isola, il gran-maestro li costrinse a ritirarsi . Malgrado i servigi, che aveva prestati all'Ordine, fu accusato di trascurare i publici interessi, per non pensare che ai propri. I cavalieri, riguardando con isdegno il suo tosso ed il suo dispotismo, l'obbligarono a rinunziare nell' anno 1319 la suprema dignità nelle mani del papa, lo che fece per evitare la vergogna di una forzosa deposizione. In compenso gli venne dato il priorato di Capòa; ma egli preferì di andar ad abitare in Francia presso di sua sorella, dama de Tiran nella Linguadocca, dove morì nell' anno

II. VILLARET ( Claudio), nato in Parigi nel 1715 di onesti genitori, fece buoni studi; ma dapprima gl' impedirono di profittarne molto le passioni della gioventù, che lo agitarono assai lungo tempo. Cominciò a manifestarsi nel mondo letterario con un mediocrissimo romanzo intitolato, La bella Alemanna; poscia fece in altrui compagnia un dramma, che fu rappresentato senza successo nel teatro francese. Vari domestici affari l' obbligarono nel 1748 ad allontanarsi da Parigi, ed a prendere il partito del teatro. Recossi a Rouen, dove sotto il nome di Dorval principiò dal far le parti di amante : in seguito fece quelle di Vanaglerioso, di Misantropo, di Figliuol prodigo &c.; e su sovente applaudito in Compiegne, in occasione de' viaggi colà fatti dalla corte. Ben presto sentì egli i disgusti d'

uno

uno stato, pel quale non era nato, e che non aveva abbracciato se non per necessita. Quindi nel 1756 rinunziò al teatro in Liegi, dove trovavasi alla testa d' una compagnia di commedianti, i quali non si sostenevano se non mercè i suoi talenti; e ri ritirò a Parigi, dove aveva dato sesto agli affari, che lo avevano obbligato ad al-Iontanarsene . Fu nominato primo commesso della camera de' conti, e contribuì molto a metter l'ordine in questo interessante deposito, ch' era stato la preda delle fiamme nel 1748. Un tale travaglio lo distolse dalle sue dissipazioni, e gli fece conoscere i veri fonti della storia di Francia . Essendo morto l'abate Velly nel 1739, Villaret fu scelto per continuare la di lui opera; e quasi nel tempo stesso fu nominato segretario de' pari di Francia e delle loro adunanze. Queste diverse occupazioni indebolirono del tutto la sua complessione naturalmente delicata. Una malattia de l'uretra, dalla quale era gravemente incomodato, lo condusse alla tomba nel marzo 1760. Il suo carattere era eccellenge: sebbene fosse sommamente timido, e per conseguenza alquanto malinconico, co' suoi amici era dolce,

onesto, pulito e d' una buona conversazione. La sua Continuazione della Storia di Francia comincia all' VIII volume dal regno di Filippo vi, e termina alla pag. 348 del vol. xvII. Essa è piena d'interessanti ricerche e di aneddoti curiosi; ma non è abbastanza concisa. Gli vengono rimproverate superflue prefazioni, lungherie, digres- . sioni, dettagli ripetuti in tutti gli storici generali, e che l' allontanano dal primitivo oggetto, ch' era la Storia della nazione. Il suo stile, elegante e pieno di fuoco, è talvolta troppo abbondante, troppo poetico, e di tempo in tempo allontanasi della grave semplicità della Storia. Vi sono altresì di lui varie Considerazioni sull' Arte del Teatro, 1758 in 8 : opera , in cui si trovano poche riflessioni nuove; e vi è pure lo Spirito di Voltaire, 1759 in 80. VILLARS ( Du ) , Ved.

1. BOJUNN.

1. VILLARS ( Andrea BRANCACCIO , dai dirancesi dete DE BRANCAC signore deto), era di un'antica famiglia originaria di Napoli , ma stabilita in Francia verso la metà del xiv secolo. Essendosi lasciato sedurre dai partigiani della Lega di Spagna , sostenne Р assedio di Rouen coutro Emrico I y nel

1592; ma dopo l' abbiurazione di questo principe nel 1594, egli rese le città . Sul-Iv era stato incaricato di acoperarsi con lui per distaccarlo dalla Lega: questa negoziazione era sul procinto d'essere conchiusa, quando venne persuaso Villars, che Sully avesse formato il disegno di arrestarlo per indi farlo assassinare . Immediatamente Villars strappò il foglio del trattato dalle mani di Sulty e lo gittò nel fuoco, La moderazione dell'uno servì a calmare l' impetuosita dell' altro: tutto fu posto in chiaro; e Villars, dopo aver fatto appiccare l' autore dell'impostura, sotioscrisse il trattato. La carica di ammiraglio fu il premio della sua sommissione e del suo cotaggio. Essendo stato battuto e fatto prigioniere nella battaglia di Dourlens dagli Spagnuoli li 24 luglio 1595, fu ucciso a sangue freddo, secondo l'uso di questo popolo, che allora trucidava senza pietà tutti coloro, che lo abbandonavano dopo essere stati al suo soldo . Villars era bravo , disinteressato, pieno di ardire, incapace di dissimulazione, che aveva a sdegno ogni artifizio, ma fiero ed impetuoso. Aveva non pochi tratti di rassomiglianza con Eurico 14, dal quale era molto stimato. L'ammiraglio non aveva mai presa moglie; e e quindi uno de' suoi fratelli formò il ramo de' duchi di Villars Brancas.

II, VILLARS ( Luigi Ettore, marchese, poscia duca di ), pari e maresciallo di Francia, grande di Spagna, cavaliere degli ordini del re e del toson d'oro, governatore della Provenza &c., era nato in Moulins nel Borbonese nel 1654, d'una famiglia originaria di Lione, che ha dati cinque arcivescovi di seguito alla città di Vienna nel Delfinato, e vari uomini distinti nella toga e nella spada . Luigi-Ettore era figlio di Pierro di Villars cavaliere degli ordini del re . che servì lo stato con distinzione, e come militare, e come ambasciatore in diverse corti. Cominciò a portar le armi molto giovine: il suo coraggio e la sua abilità annunciarono sin d'allora alla Francia un difensore. Fu dapprima ajutante di campo del maresciallo de Bellefons suo cugino: in seguito militò nel 1072 in Olanda, e trovò al passaggio del Reno; nell' anno susseguensi segnalò all' assedio Mastricht . Luigi XIV , ammirando il di lui ardore. l'onorò de'suoi elogi. Sembra, disse questo monarca, che appena li sente zuffa in

qual-

qualche luogo, questo giovinetto esca dalla terra per trovarvisi. Il valore, che mostrò nel 1074 nella battaglia di Senef, ove fu ferito, gli profittò un reggimento di cavalleria. Dopo essersi trovato a molti assedi ed a diverse battaglie, attaccò, sotto gli ordini del maresciallo di Crequi, la rettoguardia dell' armata dell' imperatore nella valle di Quekembacq al passaggio del Kinche nel 1678. Fece così belle cose in questa campagna, che Crequi, gli disse in presenza di tutti; Giovinotto, se Iddio ti lascia in vita, tu avrai il mio posto a preferenza di ogn' altro. Si trovò nello stesso anno all' assedio ed alla presa del forte di Kell, dove giustificò il preaccennato elogio. Onorato del titolo di maresciallo di campo nel 1690, si distinse nell'anno susseguente a Leuse, dove 28 squadroni francesi trionfarono di 60; e nell'anno susseguente a Phortsein, dove il duca di Wittemberga fu preso e sconfitta la sua armata. Dopo la pace di Ryswich ando a Vienna in qualità d'inviato straordinario; ma ne fu richiamato nel 1701. Venne spedito in Italia, dove poco dopo il suo arrivo si segna'ò colla sconfitta di un corpo di truppe avanzate-6i per farlo prigioniere. Di

là recossi in Germania, ed appena colà giunto, passò il Reno a vista de'nemici, s' impadronì di Neubourg, e riportò a Fridelinghen con un abile movimento li 14 ottobre 1692 una compiuta vittoria sopra il principe di Bade, che vi perdette tre mila nomini rimasti morti sul campo. Nell' anno dopo guadaend una battaglia ad Hochsier di concerto coll'elettore di Baviera. Questo elettore dapprima aveva ricusato di prestarsi a combattere, poichè voleva conferire co'suoi generali e co'suoi ministri, Sono io il vostro generale edil voltro ministro ( gli disse Villars ): vi fa egli d' uopo di altro configliere che me , quando li tratta di dar battaelia? In effetto la diede e su vincitore. Essendo ritornato in Francia, fu spedito nei mese di marzo 1704 a comandare nella Linguadocca, dove già da due anni i fanatici, sostenuti da alcune potenze straniere, avevano prese le armi, e commettevano estreme violenze. Io procurerò, diss' egli a Luigi XIV, di terminare colla dolcezza questi malanni , ne' quali la severità mi sembra non solamente inutile , ma pericolofa. In effecto il maresciallo di Villars ebbe la sorte di ridurre al dovere i ribelli non meno colla prudenza che

che colla forza, ed uscì dalla Linguadocca sul principio del 1705 colla consolazione di avervi ripristinata la calma ( Fed. CAVALIER ). Villars, necessario in Alemagna per resistere al vittorioso Marleborough , ebbe 'il comando delle truppe, ch' erano alla Mosella, dove sconcertò tutt'i progetti de'nemici . Dopo averli costretti a levare il blocco di Forte-Luigi, riporto una vittoria nel 1707 a Stelhoffen, e vi trovò 166 pezzi di cannone. Attraversò indi tutte le gole delle montagne, e tirò dagli stati dell'impero più di 18 milioni di lire di contribuzioni . Il Delfinato fu nel 1708 il teatro delle di lui imprese : ivi l'abile generale fece andar a vuoto tutt'i disegni del duca di Savoja . Fa d' uopo , disse un giorno questo principe illuminato, che il maresciallo di Villars sia un mago, ter sapere tutto ciò che io debbo fare: giammai alcuno non mi ha dato maggior cordoglio. Dopo tale campagna, Lurgi xiv disse al maresciallo: Voi sui avete promesso di disendere Lione ed il Delfinato: voi siete uomo di parola, ed io ve ne Sono obbligato . SIRE , risposegli il maresciallo, avyei potuto far meglio , le foffi flato più forte . Richiamato nelle Fiandre, battè i nemici a Tom. XXVI.

Ma plaquet in vicinanza di Mons nel 1709, ma nel riportare questa segnalata vittoria rimase ferito con tale pericolo, che fu d'uopo amministareli il Viatico . Venne proposto di fare questa cerimonia segretamente: No, disse il maresciallo; poiche l' armata non ha potute vedere Villars mirire da prode, è bene, che lo vegga morire da Cri-Itiano, Si pretende, che quando partì per ristabilire gli affari della Francia, madama la duchessa di Villars sua moglie tentasse di dissuaderlo dal caricarsi di un sì pericoloso impegno. Il duca rigetto questo timido consiglio , dicendole: Se io bo la fventutura d'essere battuto, avrò ciò di comune cogli altri generali, che hanno combattuto nelle Fiandre pria di me, Se ritorno vincitore, questa sarà una gloria, che non dividerà con alcuno. Egli ebbe ben presto questa gloria così lusinghiera. Piombò improvvisamente li 24 luglio 1712 sopra un campo di 17 battaglioni trincerato a Denain sulla Schelda, per forzarlo. La cosa era difficile; ma Villars non disperò di venirne a capo. Signori, diss' egli a coloro, che aveva intorno a se, i nemici sono più forti di noi , sono anche trincerati . Ma noi siamo Francesi: vi va dell'

677.08

onor della nazione ; oggi bifogna vincere o morire, ed io stesso vado a darvene l'esempio. Dopo avere parlato in tal guisa, si pose alia testa delle truppe, le quali eccitate dal di lui esempio fecero prodigi, e batter no gli Alleati comandati dal principe Eugenio. Non solamente Villars seppe vincere, ma seppe ancora profittare della sua vittoria: egli prese di assalto colla più gran celerità Marchiennes, il Forte di Scarpe, Doual , Quesnoy , Bouchain; ed i suoi prosperi successi affrettarono la pace. Quesra fu conchiusa in Rastadt li 6 maggio 1714, ed in essa il maresciallo fece da plenipotenziario: anzi può dirsi, che fu tutta opera sua e del principe Eugenio; giacche i due grand' uomini, conferendo insieme, in pochi giorni appianarono tutte le difficoltà . Dopo la morte di Luigi XIV il vincitore di Denain conservò dapprima il suo credito nella corte, la quale aveva bisogno de' di lui talenti e delle di lui cognizioni. Venne fatto presidente del consiglio di guerra nel 1715, ed ammesso nel consiglio di reggenza nel 1718. Nel mezzo degl'intrighi, che agitarono questo tempo burrascoso , Villars mantenne una neutralità , che aumentò la con-

siderazione, di cui godeva, e pregiuticò al suo favore. Ma quando lo sconvolgimento cagionato dal sistema di Law ebbe gittata nell' afflizione la mera della Francia, Villars si credette in dovere di porre sotto gli occhi del reggente la fortuna incredibile d'una folla di appartatori, l'orribile penuria de' viveri, la diminuzione delle rendite dello stato, la perdita del credito publico. Il primo autore di tutti questi mali, Law, aveva tentato di guadagnare l'animo del maresciallo, ma non aveva potuto riuscirvi. Costui finalmente fu rimandato, e Villars contribuì alla scelta del di lui successose, Pelletier de la Houssaie, il settimo amministratore delle finanze dopo la morte di Luigi xiv e nello spazio di soli cinque anni. Allorche, dopo la morte del duca d' Orleans nel 1723, il hoverno generale degli affari passò tra le mani del duca di Borbone, il duca di Villars entro in tutt' i consigli. A quest'e poca sembrava, che la sua fortuna non potesse più aumentarsi: maresciallo di Francia. duca e pari , governatore della Provenza, grande di Spagna, cavaliere del toson d' oro, membro de'consigli, ed accademico, aveva tutto ciò. che può appagar l'ambizione

ed irritare l'invidia. Ebbe parte in tutti gli affari di que' tempi contrassegnati principalmente dalle diffilenze seminate tra la corte di Francia e quella di Spagna, dai legami di questa colla casa d'Austria, dai maneggi per distaccarnela, dalle contrarietà nel Consiglio. Tutti questi movimenti andarono a terminare nel 1731 in un trattato tra l'imperatore, l'Inghilterra e la Spagna; onde la Francia trovossi abbandoda tutt' i suoi alieati : Finalmente, essendos riaccesa la guerra nel 1735, Villars fu spedito in Italia, dopo d' essere stato dichiarato generale di campo e degli eserciti del re. Questo titolo non era più stato accordato ad alcuno dopo il maresciallo di Turena, il quale sembra che fosse stato il primo ad esserne deco. rato. În età di 80 anni Villars parti pel Milanese; giunse al campo di Pizzighitone nel di 11 novembre 1733, e s' impadronì di questa importante piazza, che capitolò dopo 12 giorni di trincea aperta. Venendogli rappresentato, in tempo di questo assedio, da un uffiziale di considerazione, ch' egli esponevasi troppo: Voi avreste ragione, se io fossi della vostra età . rispose il maresciallo; manell' età, in cui sono, ho così po-

chi ziorni da vivere, che non deggio risparmiarli, në trascurare le occasioni, che potrebbero procurarmi una morte gloriosa. L' indebolimento delle sue forze non gli permise di fare che una campagna; ma questa" campagna preparò il cammino alla vittoria. Menere ritornavasene in Francia, dovette fermarsi in Torino a motivo di una mortale malattia. Ivi il suo confessore, stavalo esortando alla morte, dissegli, che Dio ayevagli fatte maggiori grazie che a Bervich, il quale allora appunto, cioè li 12 giugno 1,34, era stato ucciso all' assedio di Filisburgo da una palla di cannone. Come! rispose l'eroe moribondo, egli ha terminato in questa guisa! Io l'ho sempre detto, che questo bastardo era più fortunato di me. Il maresciallo di Villare spirò poco tempo dopo, cioè li 17 dello stesso mese di giugno 1734 in erà di 81 anno. E' una ciarla popolare, ch'ei sia nato e che sia morto nella medesima città e nel medesimo appartamento. Quando il principe Eugenio ebbe notizia di questa morte, disse: la Francia ha fatta una gran perdita, ch' essa non ri-. parerà per lungo tempo. In effetto d'allora sino all'epoca della fatale recentissima rivoluzione il regno di Francia  $\mathbf{T}$ 

non ha più avuto alcun ceperale da paragonare a V.llars. Questi era un uomo pieno di ardire e fidanza, dotato d'un ingegno fatto per la guerra. Era stato il fabbro della propria fortuna amercè l' ostinato ardore di far sempre più del spo dovere . Qualche volta dispiacque a Luigi xiv, e eid ch'era più pericoloso, a Louvois, perchè loro parlava col medesimo ardire, con cui serviva. Viene tacciato di non aver avuta una modestia degna del suo valore: parlava di se stesso, come meritava, che ne parlassero gli altri . Disse un giorno al re davanti a tutta la corte, mentre prendeva congedo, per andar a comandare tutta l' armata: = SIRE, in vado a com-, battere i nemici di V. " Maestà, e vi lasciò in mez-, 70 de'miei . = Disse ai cortigiani del duca d' Orleans reggente del regno, divenuti ricchi appunto per lo sconvolgimento dello stato, appellato Siflema .= Quanto a me ,, non ho mai guadagnata co-, sa veruna, se non sui ne-, mici dello stato . = Scrisse una volta a Chamillard .= "Odo, che il re ha fatti ora dieci marescialli di Francia: " io bramerei , che avesse , fatti altretranti buoni ge-, nerali di armata . Voi avep te da fare un lavoro più

" difficile che quello di am-" ministrar le finanze; ed è " di studiare gli nomini , i , quali- non si approssima-" no giammai ne al re, ne , a voi, se non colla ma-, schera sul volto . . I fe-", deli servitori, mormoreg-» giano e si lagnano soven-, vente (scriveva egli a ma-, dama de Maintenon ) ; i so-,, li cortigiani approvano tut-" to . = 1 suoi discorsi , ne' quali metteva il medesimo coraggio che nelle prodi sue azioni, deprimevano troppo gli altri nomini di già irritati dalla sua fortuna . Quindi, benchè fornito di probità e di talento, non ebbe mai l'arte di farsi valere nè quella di farsi degli amici-Sin dal suo primo ingresso nel servigio militare erasi fatto osservare per una bravura . che non arrestavasi per qualunque ostacolo. Indarno veniva pressato nel 1677, acciocchè si vestisse di coraz. za per un'azione, la quale, secondo tutte le apparenze, doveva essere viva e sanguinosa. Io non credo, rispos' egli ad alta voce in presenza del suo reggimento, che la mia vita sia più preziosa che quella di questi bravi soldari . Riguardo sempre Villars, come un dovere, il trovarsi ne' luoghi i più pericolosi per incoraggiare gli altri col suo esem-

pio. Disse nel 1703 a taluno che esoriavalo a stare riguardato, che un Generale doveva esporsi nella stessa maniera, come esponeva gli altri. Il maresciallo di Villars era dell' accademia francese, nella quale fu ricevuto nel 1714. Era stato presidente del consiglio di guerra sotto la reggenza . Si sono stampate in Olanda le Memorie del marefeillo di Villars, in 3. vol. in 12. Il primo è assolutamente opera sua: gli altri due sono di altra mano (Ved. MARGON). Ma vi è qualche cosa di meglio nella Vita del maresciallo di Villars, scritta da lui medesimo, e da M. d'Anquetil data al pubblico, 1784 vol. 4 in 12 . Si trovano in questa interessante racccolta le Lettere , le Memorie ed il Giornale stesso di Ettore di Villars, che l'abile editore non ha comunicati al publico; se non dopo averli posti in ordine ( Ved. II. VENDOME ). Ilduca di Villars suo figlio governatore della Provenza, è morto senza posterità mascolina.

di Montsaucon de), di una nobile famiglia della Lingua-docca, era parente del celebre Don Montsaucon. Abbracciò lo stato ecclesiastico, e reccossi a Parigi, dove il suo talento pel pulpito davagli grandi speranze. Ivi piac-

que per l'amenità del suo carattere e del suo spirito - Si fece soprattutto conoscere per la sua Novella di Gabalis, 1742 vol. 2. in 12 . Villars non vi pose se non la maniera, o diremmo così , la tessitura; la sostanza ovvero l'orditura era ricavata dal libro di Borri intitolato, la Chiave del Gabinetto . Questa piccola produzione è scritta con molia finezza. In essa l' autore svela piacevolmente i misteri della pretesa cabala de' Fratelli della Rosea-Croce; onde una tal opera gli fece inibire l'esercizio della predicazione. Quest' autore fu ucciso con un colpo di pistola in età di circa 35 anni verso la fine del 1675 da un suo congiunto sulla strace da Parigi a Lione. Vi è parimenti di lui un Trattato molto cattivo. Della Delicatezza, in 12, in favore del P. Bouhours ; e vi è pure un romanzo in 3 volin 12, sotto il titolo, L' Amore senza debolezza, che non è gran cosa.

I. VILLE (Antonio de), nato a Tolosa nel 1596, cavaliere dell' ordine de' Santi Maurizio, e Lazzaro, si distinse nell' arte di fortificare, di attaccare, e difendere le piazze. Lascio: l. Un libro Delle fortificazioni, in 12. II. L'Assedio di Hesdin, 1639 in f. ec. Queste opere erano molto stima-

T; 3

te prima delle susseguenti scoperte del maresciallo di Vauban.

. II. VILLE (Arnoldo de), del paese di Liegi, fece eseguire nel 1687 la Macchina di Marly, che innalizava l' acqua della Senna ad una grande' altezza, donde scendendo serviva ai giuochi d'acque de' reali giardini. Si presende, che avesse carpito per sorpresa il segretò di questa macchina da uno de' suoi compatrioti appellato Rendequin Sualem . Quest'ultimo, morto nel 1708 in età di 64 anni, è qualificato, come solo inventore del la macchina di Marly, nel suo epitafio, che vedesi nella chiesa di Bougival in vicinanza di Marly. Probabilmente ne avrà concepite le prime idee, che poi sono state perfezionate da Arnoldo de Ville.

VILLE (l'Abate de la), Vel. 11. MALEBRANCHE al 'num. x delle sue opere, e

III. GRAND.

VILLEBEON ( Pietro di ), di una illustre casa di di Francia, divenne ciambellano per la morte di suo fratello primogenito Gualtiero de Villebeon, ed in seguito fu ministro di stato del re San Luigi. Prestò a questo principe i più importanti servigi, lo seguì ne' suoi viaggi oltremare, e fu nominato uno de' di lui esecutori testamentarj. Fece prodigj di valore

nelle guerre in Africa, e morì a Tunisi nel 1270, senza essere stato maritato.

VILLEDIEU Ved. JARDINS. VILLEFORE (Giuseppe Francesco Bourgoin de ), di una nobile famiglia di Parigi, venne alla luce li 24 dicembre 1652 . A fine di abbandonarsi più interamente suo gusto per la vita tranquilla e per lo studio, passò alcuni anni nella comunità de' gentiluomini stabilita nella parrocchia di San Sulpizio; ma il suo merito lo manifestò, ed egli fu ammesso nel 1706 nell'accademia delle i-. scrizioni. Se ne ritirò poi egli stesso nel 1708, sotto pretesto, che la debolezza del suo temperamento non gli permetteva di continuarne osercizi, ma realmente perchè questi esercizi lo angustiavano. In seguito ando a nascondersi in un piccol appartamento del chiostro della chiesa metropolitana, passo il restante della vita, che terminò con una morte cristiana li 2 dicembre 1737 in età di 85 anni. Lasciò un gran numero di opere istoriche, di traduzioni e di opuscoli. Le sue produzioni del primo genere sono: I. La Vita di san Bernardo. in 4°, scritta con una nobile semplicità. II. Le Vite de'SS. Padri de' Deferti d' Oriente .

in due vol. poi in tre in 12. III. Le Vite de SS. Padri dei Deserti di Occidente, in 3 vol. in 12. Queste due opere non hanno ecclissata quella Arneldo d' Andilly nello stesso genere . IV. La Vita di Santa Terefa con varie Letscelte della medesima Santa in 4°, e due vol. in 12. V. Aneddoti ovvero Memorie segrete circa la costituzione Unigenitus, 3 vol. in. 12. Fu da lui intrapresa quest' opera ad inchiesta del cardinale de Noailles, ed è seminata di ritratti delineati con molta fedeltà. Ivi sono molto bene svelati i maneggi del gesuita le Tellier per far cadere il predetto cardinale dalla grazia, di cui godeva presso Luigi xIV. Il suo stile, quantunque un po' negletto generalmente è piacevole ed armonioso. Vi sono alcuni fatti, che sembrano arrischiati, altri troppo satirici: quindi queste Memorie furono soppresse per decreto del Consiglio, non altrimenti che la Confutazione , la quale erane stata fatta da Lafiteau vescovo di Sisteron. Per altro gli aneddoti della Costituzione non sono in molti luoghi, se non un compendio del Giornale dell'abate d' Orsanne. VI. La Vita di Anna Genovefa di Borbone duchessa di Longueville, di cui la miglior

edizione è quella di Amsterdam 1739 in due vol. piccolo in 8'. Le Traduzioni di Villesore sono : I. Quelle di molte opere di Sant' Agostino, de' Libri della Dottrina Cri-Stiana, in 8°; di quelli dell' Ordine e del Libero Arbitrio, in 8°; de' tre Libri contro i Filosofi Accademici; del Trattato della Grazia e del libero Arbitrio , 12; e del Trattato della Vita beata, in 12. II. Quelle di molte Opere di San Bernardo; delle Lettere, 2 voli in 80; e de' Sermoni Scelci, in 8°, con Note, che servono a schiarire il testo. III. Quelle di varie Opere di Cicerone; de' Dialoghi circa gl'illufiri Oratori, in 12; e di tutte le Orazioni, in 8 vol. in 12. Le annoverate diverse Versioni sono state bene accolre; esse hanno quasi sempre il merito della fedeltà, e talvolta quello dell'eleganza; ma si rimproverano al traduttore alcune negligenze nella dicitura ed alcune perifrasi languide.

VILLEFROY (Guglielmo di), prete, dottore di teologia, nato nel 1690, morrì professore di lingua ebraica nel collegio reale di Parigi nel 1777. Era stato segretario del duca d'Orleans, che gli fece dare l'abbazia di Blasimont nel 1721; e fu sempre uomo dedito allo stu-

4

dio e laborioso. Ha lasciato: Lettere dell' ebate de\*\*\* a' fuci Alumi, per fervire d' introduzione all'intelligenza delle sacre' Scrittere, Parigi 1751 vol. 2 in 12, ed altri Scritti.

VILLEGAGNON ( Nicola Durand de ), cavaliere di Malta, nato in Provins nel Brie, si segnalò nel 1541 all' intrapresa d' Algeri . Non si distinse meno alla difesa di Malta, di cui ha data una Relazione francese 1953 in 8º, ovvero in latino in 4°. Nato per le imprese singolari, tentò di formarsi una sovranità verso il Brasile in America, e si stabilì nell' isola di Coligny . A vendo annunziato, che ivi voleva farsi un ritiro pe' pretesi-Riformati, ebbe dapprima mo'ti coloni; ma in seguito essendogli venuto in pensiere di contraddire la loro credenza; essi lo abbandonarono. I Portoghesi s' impadronirono del forte , che aveva fatto fabbricare a fin di proteggere la sua colonia . Villegagnon , dopo aver fatto gittar in mare il ministro Protestante ed alcuni ammutinati, abbandonò l'isola; ed in seguito di una navigazione molto pericolosa, approdò verso la fine di maggio del 1558 sulle coste della Bretagna . Allora si mostrò altrettanto zelante per la

religione Cattolica, quanto realo sembrato dapprima per l' eresia. Cessò di vivere nel dicembre 1771 nella vua commenda di Beauvais nel Gatinese. Vi sono di loi molette Lettere contro i Protestanti, le quali provano, chi egli aveva maggior talento per la guerra che per la controversia.

VILLEGAS, Ved. 1. QUE-

VEDO . VILLEHARDOUIN (Goffredo de), cavaliere, maresciallo della Sciampagna nel 1200, si esercitò nelle armi con distinzione, e coltivo le lettere in un secolo ignorante e barbaro. Lascio la Storia della presa di Coftantinopoli fatta da' Francesi nel 1204 . di cui la miglior edizione è quella del du Canse, 1657 in f. Gli esemplari in carta grande sono preferiti a quelli in carta piccola . Quest' opera è scritta con un'aria di naturalezza e di sincerità, che piace; ma l'autore non è abbastanza giudizioso nella scelta de'fatti e delle circostanze.

VILLENA Ved. PACHE-

VILLENEUVE, Ved. 11.
BRANCAS & LUGO.

I. VILLENEUVE (Elione de ), gran-maestro dell' Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, che allora ri-

ďδ

'sedeva in Rodi, fu eletto per raccomandazione del papa Giovanni xxII, il quale conoscevalo ugualmente coraggioso ed abile. La sua elezione si fece in Avignone nel 1319; e la prima cura del nuovo gran maestro fu convocare un capitolo generale in Montpellier. Si pretende, che appunto in quest' adunanza venisse ripartito il corpo dell' Ordine in diverse lingue o nazioni, e che si appropriassero a ciascuna lingua particolari dignità e le commende di ciascheduna nazione . Villenuve, avendo terminato il predetto capitolo, si recò a Rodi circa l'anno 1232, ed ivi visse da principe, che sa governare. La città e l'isola intera gli furono debitrici di un bastione, che fece innalzare a proprie spese a capo di un sobborgo ; ed a questa saggia precauzione aggiunse l'altra di mantenervi sempre una aumerosa guarnigione co' propri denari. In oltre la sua presenza e soprattutto le sue beneficenze trassero a Rodi un gran numero di cavalieri, di modo che quest' isola divenne un formidabile baloardo . Armò in seguito sei galee, per secondare la lega de' principi Cristiani contro gl' Infedeli . Si erano introdotti nell' Ordine diversi abusi , ed il Papa Clemente VE erane stato informato; però Villeneuve fece vari regolamenti per la riforma de' costumi. Fu vietato ai cavalieri il portar drappi, che costassero più di due fiorini per ogni misura di un' auna e mezza ; come pure fu loro proibita la pluralità delle vivande e l'uso de' vini , deliziosi. Poco dopo furono spediti alcuni deputati al papa : essi tennero un capitolo in Avignone, dove furono confermati i regolamenti fatti dal gran-maestro . Ben presto l' Ordine perdette Villeneuve , che morì in Rodi nel 1346. Principe stimabile ( dice Vertot ) per la sua economia. e che in tempo del suo magistero pagò tutt' i debiti della Religione. Più volte segnalossi la sua prudenza non meno che il suo valore, e soprattutto allorche ridusse all' ubbidienza l' isola di Lango, ch' erasi ribellata contro l' Ordine . La sua severità lo fece appellare Manlio, perchè spogliò dell'abito di cavaliere Diodato de Gozon . avere contro il di lui divieto combattuto ed atterrato un mostro, che infestava Rodi: severità peraltro, cui pochi vorranno commendare. Fece risaltare la sua magnificenza cogli edifici, che fece innalzare nell' isola: una chiesa, dove fon-

dò due cappelle magistrali ed un castello, che portava il di lui nome. Fu altresì il fondatore d' un monistero di Certosine nella diocesi di Frejus, dove sua sorella Rosolina de Villeneuve, nioria in concetto di santità, fu priora. La famiglia, della quale era il gran-maestro di Rodi. congiunta in parentela colla famiglia reale, e distinta pel lustro di grandi dignità, ha prodotto un gran numero di personaggi stimabili : 1ale fu Romeo DE VILLENEUVE primo ministro di Raimondo Berenger conte di Provenza morto nel 1250. Egli fu, che procurò il matrimonio di Beatrice di Provenza con Carlo di Francia conte d' Angiò, dal qual matrimonio derivò l' unione della contea di Provenza alla corona di Francia. Guglielmo Luigi DE VILLE-NEUVE signore di Sernon , primo murchese di Trans, era ciambellano di Carlo VIII. ed uno de' generali 'delle di lui armate navali. La sua fa- .. miglia ha continuato a sussistere con lustro sino all'epoca della recentissima rivoluzione, ed erasi divisa in vari rami, di cui i principali erano conosciuti sotto le denominazioni di Trens, di Bargesmont, di Flayosc, d' Esclapon. Finalmente la casa de Villeneuve ha dati all' Ordine di Malta più di cento cavalieri, ed alla Chiesa molti prelati distinti non meno per cognizioni che per vitti).

per cognizioni che per virtù. H. VILLENEUVE (Gabriella Susanna BARBOT, vedova di Giovanni Battista DE GAALON de ), morta li 29 dicembre 1755, aveva spirito ed amenità. Suo marito era tenente-colonnello di fanteria: ella esercitossi nel genere romanzesco, ed ebbe in ciò qualche favorevole sucsesso. Vi sono di lei : I. La Giovane Americana, ovvero le Novelle marittime, 4 vol. in 12. II. La Fenice Conjugale, in 12. III. Il Giudice prevenuto, in 12. IV. Le Novelle di quest' anno, in 12 . V. Le Belle Solitarie, in 3 parti in 12. VI. Il Supposto Cognato, 4 parti in 12. VII. Le Madamigelle de Mursange, in 12. VIII. Il Tempo e la Pazienza, 2 vol. in 12 IX. La Giardiniera di Vincennes, in cinque libricciuoli in 12. Quest' ultimo romanzo è quello, che viene letto più degli altri : esso è un quadro de capricci dell' amore e della fortuna, senza forza e senza colorito; ma le situazioni che inteneriscono, la nobiltà de' sentimenti, la giustezza delle riflessioni compensano il difetto della debolezza e della scorrezione delle stile. Gli altri suoi romanzi hanno presso a poco le medesime qualità ed i medesimi difetti. I piani nulla hanno di nuovo; ivi gli avvenimenti non sempre sono verisimili, e l'autore, caricandoli di minuti dettagli, e di riflessioni diffusamente espresse, affievolisce l' interesse, che vi si troverebbe nel leggerli.

VILLEFATOUR, Ved.

TABOUREAU.

VILLER (Michele), prete della diocesi di Losanna, morto li 30 marzo 1757, in età di più di 80 anni, è conosciuto pe' suoi Aneddoti intorno lo stato della Religione nella Cina, 1732 al 1742 in 7 vol. in 12: opera, in cui non si riconosce guari il pregio della precisione.

VILLEROI, Ved. IV. AU-

BESPINE & NEUFVILLE .

VILLETHIERY ( Giovanni Girard ), Ved. GIRARD

DE VILLETH .

ADAM (Giovanni de), cavaliere, signore dell' isola
Adam, di una delle più antiche e delle più illustri case
di Francia, s'impegnò nella
fazione di Borgogna, alla
quale fu molto utile co'suoi
intrighi e col suo coraggio.
Venue fatto marescialio di
Francia nel 1418. Divenuto
sospetto ad Enrico v re d'Inghilterra, fu rinchiuso nella
Bastiglia per ordine di que-

sto principe, e non ne usel che nel 1422. Servì ancora il duca di Borgogna e gl'Inglesi sino al 1435; ma poco tempo dopo rientrò al servigio del re Carlo VII, prese Pontoise, e facilitò la riduzione di Parigi. Questo eroe si preparava ad altre imprese, allorchè fu ucciso a Bruges in una sedizione popolare nel 1437, onorato delle lagrime del suo re.

II. VILLIERS DE L'I-9LE ADAM (Filippo de ), eletto nel 1521 gran-maestro dell' Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, era della medesima casa del precedente. Comandava nell' isola di Rodi, allorchè venne assediata da 200 mila Turchi nel 1522. Essendo riusciti inutili gli sforzi di questa moltitudine, Solimano recossi a comandarla in persona, e spinse con tal vigore l'assedio, che finalmente il gran-maestro, tradito in oltre da Amaral cancelliere dell'Ordine, fu costretto ad arrendersi li 20 dicembre dello stesso anno. Il vincitore, pieno di stima pel vinto, fece una visita al gran maestro, ch'era tuttavia nel suo palagio. Lo trattò molto onorevolmente, sino a chiamarlo suo padre, e l'esortò a non lasciarsi opprimere dilla tristezza, ed a sopportare con coraggio il

eambiamento di sua fortuna. Alcuni altri dicono, che il gran-signore era senza guardia e senza scorta; e che nel prendere congedo dal granmaestro, gli disse: Quantunque io sia venuto qua solo, non crediate già , che mi manohi una buona scorta, xoiche bo con me ciò, che stimo meglio di un' intera armata : la parola e la fede di un così illustre gran-maestro e di tanti bravi cavalieri ; e nel ritirarsi disse al generale Achmet. che accompagnavalo : Non senza qualche ribrezzo io costringo questo Cristiano nella sua età ad uscire dalla sua casà. Si pretende, che gli facesse le più lusinghiere offerte, per impegnarlo a restare con lui; ma Villiers preferì gl' interessi del suo Ordine alla propria fortuna. Dopo essere andato errando per lo spazio di otto anni co' suoi cavalieri senza sicuro asilo. finalmente ottenne in dono dall' imperator Carlo Quinto nel 1530 Malta, Gozo e Tripoli di Barberia, de'quali luoghi il gran-maestro Villiers prese possesso nel mese di ottobre dello stesso anno. fissando la sua residenza in Malta. Da quest' epoca appunto i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme cominciarono ad essere denominati CAVALIERI DI MALTA.

L' Isle Adam mort li 21 agosto 1534 di 70 anni, pianto da' suoi cavalieri, de' quali era il difensore e il padre. Vennero scolpite su la sua tomba queste poche parole, che contengono un completo elogio : QUI RIPOSA LA VIR-TU' VITTORIOSA DELLA FOR-TUNA. Il suo pro-nipote Carlo, morto nel 1525, diede tutte le sue terre a suo cugino il contestabile Anna di Montmorency nel 1527 col consenso del suo fratello cadetto Claudio, il quale nulladimeno aveva diversi figli .

III. VILLIERS (Pietro le), nato a Cognac sulla Charante nel 1648, entrò ne' Gesuiti nel 1666. Dopo essersi distinto e ne'collegi e pulpito, ne uscì nel 1689, per entrate nell' Ordine di Cluni non riformato. Divenne priore di Saint-Taurin, e morì a Parigi li 14 ottobre 1723 di 8o anni . Questo scrittore, appellato, da Boileau il Bravacció di Cluni, perchè aveva l'aria ardita e le parole imperiose, era per altro un uomo stimabilissimo . Vi è di lui una raccolta di Poesie . L'abate de Villiers faceva poco conto de' propri versi, e rendeva giustizia a se medesimo, benchè poeta ed autore. La sua poesia esatta e naturale è troppo languida. Le sue Opere poetiche raccol-

colte da Colombat, 1728 in 12, sono: I. L' Arte di predicare: poema che rinchiude le principali regole dell' eloquenza . II. Dell' Amicizia. III. Dell' educazione dei Re nella loro infanzia. Questi tre poemi si aggirano sopra grandi soggetti, e sono pieni di precetti solidi e di sagge istruzioni; ma lo stile è semplice, privo di armoniae d'immagini, e pieno di piccioli dettagli, i quali mai vengono elevati dall' espressione: di modo che il poeta appena giugne al grado di versificatore. IV. Due libri di Epistole . V. Componimenti diversi &c. Si è altresi distinto l'abate de Villiers per molti Sermoni e per diverse opere in prosa. Le principali sono: I. Pensieri e Riflessioni circa i traviamenti degli uomini nella via della salute, Parigi 1732 vol. 3 in 12, II. Nuove Riflessioni sui difetti altrui, e sui frutti, che ciascuno pud ritramie per la propria condotta, vol. in 12. III. Verità Satiriche, in so Dialoghi, in 12. IV. Ragionamenti intorno le Novelle delle Fate e circa alcune Opere di questo tempo: per servire di preservativo contro il cattivo gusto, 1609 in 12. In questo libro insorge contro l'uso di non porre che dell' amore in tali componimenti. Queste

diverse opere respirano una buona morale; ma sovente mancano di profondità, di calore e di energia, e presentano idee troppo comuni. Nulladimeno la sua dicitura pura e sana è molto preferibile all'enfasi pedantesca di non pochi moralisti odierni,

IV. VILLIERS (Cosimo di Santo Stefano), nato a Parigi entrò ne' Carmelitani della provincia di Tours, fu definitore e morì dopo la metà del xviii secolo. Vi è di lui una Biblioteca Carmelitana, Orleans 1752 vol. 2 in f. La maniera di dire è netta ed armoniosa: l'autore è tanto riservato ne' suoi elogj, quanto può aspettarsi da un fratello, che loda i propri fratelli . Quest' opera piona di ricerche è sfigurata da. un gran numero di errori tipografici, o forse anche d' inavvertenza dalla parte del compilatore, distratto dalla gran varietà di cose, che sono l'oggetto di questa sorta di collezioni. Vi è premessa una Dissertatio pravia de Vita monastica origine. Egli fa risalire la vita monastica sino ai tempi di sant' Elia, e pretende di provare da secocolo in secolo, che l'Ordine de' Carmelitani trae la sua origine dal predetto santo profeta.

VILLIERS, Ved. BUCKIN-

GHAM ,

AUMONT.

V.LLIC, Ved. WILLIC .

VILLON, Ved. COURBEIL. VILLOTTE (Giacomo), nato a Bar-le Duc nel p novembre 1656, si fece gesuita, e fu spedito da' suoi superiori nell' Armenia, perivi travalliare alla propagazione della Fede. Ritorno in Europa nel 1709, governò diversi collegi della Lorena, e morì a San Niccolò presso Nanci li 14 giugno 1743 Ha date in lingua armena molte opere, che sono state impresse à Roma nella stamperia di Propaganda : I. Una Spie-Razione della Fede Cattolica. 1711 in 12. II. L' Armenia Criftiana , ovvero Catalogo de' Parriarchi e dei Re Armeni da Gesù Cristo sino all' anno 1712, Roma 1714 in f. III. Compendio della Dottrina Cristiana, Roma 1713 in 12. IV. Comentary sopra i Vangeli , 1714 in 4°. V. Dizionario Latino-Armeno , ove si trovano molte cose intorno la storia, la teologia, la fisica, le matematiche, 1714 in f. Il medesimo autore ha dato in francese Viaggio in Turchia, Armenia , Arabia e Barberia , Parigi 1714 in f. \*\* VIMERCATO ovvero

VIMERCATO ovvero VIMERCATI (Francesco), dotto medico Milanese, di cui fa distinta menzione il Brackero, dopo aver coltivati con molto profitto gli studi nelle migliori università d' Italia, Bologna, Pavia e Padova, passò a Parigi. Ivi nel 1546 venne ammesso tra i professori di quell'università; e fu il primo, che in essa dal re Francesco i venisse destinato publico lettore di filo-ofia greca e latina. Venne anche eletto medico della regina moglie del predetto monarca e nel 1561 trovavasi tuttavia in Parigi. ed ivi godeva molto credito . Fu poscia chiamato con fauto stipendio all'università di Torino, ove fu onorato del titolo di consigliere del duca Carlo Emmanuele, ed ivi morì nel-'l' anno 1570 . L' Argelati nel vol. It della sua Biblioteca deeli Scristori Milanesi da un lungo catalogo delle Opere del Vimercati, argomento delle quali sono per lo più le orinioni e i diversi libri di Aridotile .

Nationale.

NiNCART (Giovanni), gesuita, nato in Lilla nei 1593, morto il 5 febbraio 1679, si è fatto conoscere per le sue poesie latine: I. Sacrarum Heroidum Epifola. Tournai 1639, ristampate a Magonza nel 1737. II. De cultu Dripara, Lilla 1648 in 12. Queste sono Elegie Intorno il culto della SS. Vergine, nelle quali ritrovasi.

l'eccedente fecondità di Ovidio; lo che ha dato luogo al
seguente anagramma, Joannes
Vincartius: NASONI ARTE VIGINUS III. Vita Sancti Joannis Chrysoftomi, Tournai
2639. IV. Vita S. Joannis
Eteenesynarii, Climaci & Damasseni, 1650.

VINCENTINI, Ved. IV THOMASSIN & II VALERIO.

VINCENZO DI LE-RIN , celebre religioso monistero di questo nome, era natio di Toui, secondo la più comune opinione. Dopo aver passata una parte della sua vita nelle agitazioni del secolo, si rittrò nel monistero di Lerins; dove non si occupò, se non pel grande affare della salute del-Panima. Compose nel 434 il suo Commonitorium, nel quale dà vari principi per confutare tutti gli errori, quantunque il suo fine principale sia d'ivi combattere l'eresia di Neltorio, che allora era stata condannata. La sua regola è di attenersi a ciò, ch' E stato insegnato da tutti, in tutt' i luoghi ed in tutt' i tempi . Questa Memoria , piena di eccellenti cose e di principi espressi con nettezza, era divisa in due parti, delle quali la seconda trattava del concilio di Efeso; ma questa parte gli fu rubata, e non gli restò altro, che il Compendio, che ne aveva fatto, è che ha posto in fine della sua Memoria. Cessò di vivere questo illustre solitario nel 450. La miglior edizione dell'eccellente sua opera è quella, che Baluzio ne ha data con Salviano, 1684 in 8°. Questa edizione, arriechita di note, è stata riprodotta al publico, Roma 1731 in 4°. Vi è una Traduzione francese del Commonitorium,

in 12.

II.VINCENZO DE BEAUvais . Domenicano apellato dai luogo della sua nascita, si acquisiò la stima di S. Luigi re di Francia, e de' principi della di lui corte. Questo monarca l'onorò titolo di suo lettore, e gli addossò l'ispezione su gli studi de' principi suoi figli. Vincenzo, avendo facilissimamente de' libri mercè la liberalità del re, intraprese: I. L' opera, che ha per titolo. Speculum majus, Douay 1624 tom. 10 in 4 vol. in f. Questa è un' ampia raccolta, che contiene molti estratti di scrittori sacri e profani, dove trovasi radunato in un sol corpo ciò, che all'autore è sembrato più utile. Una tal collezione, molto male scelta e molto male digerita, piena in oltre de' più grossolani errori, fu divisa dall' autore in A parti: La prima è intitola-

ta Speculum naturale; la seconda Speculum doarinale; la terza Speculum morale; e la quarta Speculum billeriale. Il Compendio di quest' opera viene attribuito a Doringek ( Ved. questa parola ) . II. Una Lettera a S. Luigi circa la morte del di lui figlio primogenito. III. Un Trattato dell' Educazione de' Principi ed altri Trattati in latino, scritti in uno stile barbaro. Questo dotto religioso morì

nel 1264.

III. VINCENZO FER-RERIO (San), religioso dell' ordine di S. Domenico. nato in Valenza nella Spagna li 23 gennajo 1357, fu ricevuto dottore di teologia, in Lerida nel 1384. Le sue missioni in Ispagna, in Francia, in Italia, nell' Inghilterra, nella Scozia fecero risaltare il suo zelo in una gran parte dell' Europa. Lo esercitò egli specialmente in occasione dello scisma, da cui era lacerata la Chiesa. Fu per lo spazio di vari anni confessore del fameso Pietro di Luna, antipapa sotto il nome di Benedetto XIII, ed il di lui più ardente difensore; ma poi nauseato dall' ostinazione di questo scismatico, dichiarato nimico della pace e dell'unione della Chiesa, dispose il re di Spagnae gli altri sovrani a sottrarre

tutt' i loro stati alla di lui ubbidienza, si attaccò al concilio di Costanza ed abbandono il suo penitente. 1417 recossi a predicare nella Bretagna, e meri in Vannes nel 1419 in età di sz anni ed alcuni mesi, dopo aver condotto a penitenza un gran numero di peccatori. Aveva in tale grado il dono de'miracoli, the venne appellato il Taumsturgo della Spagna. Abbiamo di lui molte opere, pubblicate in Valenza sua patria, 1491 in f. edizione rara. Si trovano in questa raccolta : I. Un Trattato della Vita spirituale, ovvero dell' Uomo interiore . II. Quello della Fine del Mondo, ovvero della rovina della dignità Ecclesiastica e della Fede Cattolica. III. Trattato intitolato. Delle due Venute dell' Anticristo. IV. Una Spiegazione dell' Orazione Dominicale. V. Molte Prediche, piene di falsi miracoli e d'inezie, di modo che si dubita, se sieno sue.

IV.VINCENZO DI PAO-LA (San), naro in Pey nella diocesi di Acque li 24 aprile 1576 di oscuri genitori, fu dapprima impiegato a custodire la loro piccola greggia; ma la penetrazione e l' intendimento, che in lui manifestarousi, obbligarono i suoi parend ad inviarlo a To-

Tolosa. Dopo avere terminati i suoi studi, fu innalzato al sacerdozio nel 1600. A motivo di una modica eredira, chegli era stata lasciata in Marsiglia, essendosi colà recato. mentre poi ritornava a Narbona, cadde nelle mani de' Turchi il bastimento, su di cui erasi imbarcato. Egli fu schiavo in Tunisi sotto tre diversi padroni, de' quali convertì l'ultimo, ch'era rinegato e Savojardo. Quindi, essendosene fuggiti entrambi unitamente sopra uno schifo, approdarono felicemente Aigues Mories nel 1606. Il vice legato di Avignone, Pietro Montorio, informato del mer to di Vincenzo, lo condusse a Roma. La stima, con cui il prelato parlava del giovine prete Francese, lo fece conoscere ad un ministro di Enrico IV, onde fu incaricato di un importante affare presso questo principe nel 1608. Luigi XIII ricompensò in seguito questo servigie coll'abbazia di San Leonardo di Chaulme .. Dopo essere stato per qualche tempo limosiniere della regina Margherita de Valois, si ritird presso Berulle suo direttore, che lo fece entrare in qualità di precettore nella casa di Emmanuele de Gondy generale delle galee. Madama de Gondy, maire di questi illu-Tom. XXVI.

stri allievi, era un prodigio di pietà Ella fu, che gl'ispirò il disegno di fondare una congregazione di preti, che dovessero andare a far le missioni per le campagne. Vincenzo, conosciuto alla corte per quello che era, ottenne mercè il solo suo merito il posto di limosiniere generale delle galee nel 1619. Il ministero di zelo e di carità, che ivi esercitò, fu per lungo tempo celebre in Marsiglia, doy' era già conosciuto per varie belle azioni . Un giorno, avendo veduto un infelice forzato inconsolabile per aver lasciato sua moglie ed i suoi figli in un' estrema miseria, Vincenzo di Paola si esibì di porsi in di lui luogo; e, ciò che certamente si stenterà molto a concepire. il cambio fu accertato, Quest' uomo virtuoso fu incatenato nella turma de galeoti. ed i suoi piedi restarono enfiati per tutto il restante di sua vita pel peso de'terri onorevoli, che aveva portati. San Francesco di Sales, il quale non conosceva nella Chiefa un prete più degno di lui, lo incaricò nel 1620 della superiorità delle zitelle della Visitazione, Dopo la morte di madama de Gondy, egli si ritirò nel collegio de Buoni-Figli, di cui era principale, e donde non uscì, che per face del-

delle missioni in compagnia di alcuni preti, che aveva associati a questo travaglio. Alcuni anni dopo accettò la casa di San Lazzaro, che divenne il luogo principale del la sua congregazione. = La " sua vita non fu più, che un tessuto di buone opere ( dice l'abate Ladvocat ) . " Miffioni in tutte le parti ,, del regno, non meno che " in Italia, nella Scozia, in " Barberia , nel Madagascar ... ec. : Conferenze eccleilafliche, alle quali intervenivano i più grandi ve-" scovi del regno: Ritiri spi-" rituali, e nel tempo stesso p gratuiti : Stabilimento pe' , Fanciulli esposti, al quale ,, con un discorso di sei li-, nee procurò una rendita di 40 mila lire: Fondazione , delle Zitelle della Carità " de' poveri infermi; lo che , nulladimeno non è che un " abbozzo de' servigi da es-, so prestati alla Chiesa ed , allo Stato . Gli Ospedali di " Bicetre , della Casa di cor-" rezione ( altrimenti de la " Salpetriere ), della Pietà; , quelli di Marsiglia pe'for-, zati, di Santa-Regina pe' , pellegrini , del Santo Nome , di Gesù pe' vecchi, gli de-, vono la maggior parte di " ciò che sono. Mandò in " Lorena, ne' tempi i più 🔏 disastrosi, sino a due mi-

" lioni in denaro ed in ef-", fetti -. Pria dello stabilimento pe' Fanciulli espolti, si vendevano queste innocenti creature nella contrada di San Landri venti soldi l'uno, e si davano per carità, come dicevasi, alle femmine inferme, che ne avevano bisogno per far loro succhiar il latte guasto. Vincenzo di Paola somministrò dapprima de' fondi, per far alimentare dodici di questi fanciulli: ben presto la sua carità sollevò tutti quelli, che si trovavano esposti sulle porte delle chiese; ma essendogli in progresso mancati gli ajuti, convocò un' adunanza straordinaria di dame caritatevoli. Fece collocare nella chiesa un gran numero di questi disgraziati fanciulli; ed un tale spettacolo avvalorato da una esortazione non meno breve che patetica, trasse le lagrime, e nello stesso giorno, nella stessa chiesa, nel medesimo istante l'Ospedale de' Fanciulli esposti fu fondato e dotato. Per lo spazio de' dieci anni, ne' quali fu alla testa del consiglio di coscienza sotto Anna d' Austria, non fece mai nominare ai benefizi se non coloro, che n'erano i più degni ( Ved. 111. HARLAY ). La cura, ch egli ebbe di allontanare i partigiani di Giansenio, lo ha fatto dipingere da-

dagli storici di Porto-Reale. come uomo d' un ingegnolimitato; ma essi non hanno potuto negare, che fosse dorato d'una virtù poco comune. Travagliò efficacemente alla Riforma di Grammont. Premontré, dell' abbazia di Santa Genovefa, non meno che allo Stabilimento de' grandi Seminari. Oppresso dagli anni, da' travagli, dalle mortificazioni, Vincenzo terminò la sua santa carriera li 27 settembre 1660 in età presso gli 85 anni . Benedetto xiii lo pose nel numero de' beari li 13 agosto 1729, e Clemente x11 nel numero de' santi li 16 giugno Quindi o deve attribuirsi a questo pontefice, o pecca di anacronismo l' aneddoto riferito da M. d' Arnaud, che papa Benedetto xiv, nell' udire questo fatto, allorchè propose la canonizzazione di Vincenzo di Paola , esclamasse subito, senza chiedere altri requisiti : erigantur altaria, erigantur alta-, cioè si canonizzi, ria gli s' innalzino altari. Coloro, che vorranno conoscere più distintamente S. Vincenzo di Paola, potranno leggere la Vita, che ne ha data Collet, in 2 vol. in 4°. Non si può che ammirare Vincenzo, leggendo una tale opera, e sebbene questo sia il ritratto

di un padre fatto da un figlio, non vi è che pochissisima adulazione. La sua congregazione possedeva, pria che fossero soppresse quelle della Francia, circa 84 case divise in nove provincie. Essa non si è illustrata, come le altre, nella letteratura: questo non era l'oggetto del suo fondatore, uomo più pio che dotto; ma la medesima serve utilmente la Chiesa ne' seminari e nelle missioni. L editore del Ladvocat sulla fine dell' articolo di Vincenzo di Paola cita il libro intitolato l' Avvocato del Diavolo, 3. vol. in 8; ma avrebbe dovuto avvertire che questo libro è un libello, in cui il fondatore de' Lazzaristi è trattato da infame delatore e da esecrabile seminator di discordie. Vi è tanto trasporto in quest' opera, che l'autore sembra realmente essere stato inspirato da colui , del quale intitolasi avvocato.

\* VINCI (Leonardo da), non solamente celebre pittore, ma uno de' più grandi gen), che nelle altre belle arti ed in varie scienze ancora si mostrassero esperti, deve aggiugnersi alla serie degl'illustri bastardi; poichè, come rilevasi dai monumenti della stessa sua famiglia, che tuttavia sussiste nel castello del Val-

2 dar-

darno di sotto sui confini del Pistojese in Toscana, egli nacque nel 1452 nel medesimo castello, e fu figlio naturale di Pietro notajo della sienoria di Firenze, di 'condizione molto civile. Sin da' primi anni cominciò a smanifestarsi in Leinarde quel vivacissimo ingegno, di cui diede poscia sì grandi prove. Siccome sembrava, che sopra ogni altra cosa lo allettasse il disegno, così dal padre fu posto in Firenze alla scuola di Andrea del Verrocchio, pittore allora assai rinomato. Tali furono i rapidi progressi di questo fanciullo, che tra brieve lo stesso suo maestro lo giudicò in istato di travagliare ad un angelo, che restava da farsi in un quadro rappresentante il Battesimo del Salyatore allora da lui dipinto . Leonardo fece con tant' arte ed abilità un tale Angelo, che questa figura faceva scomparire tutte le altre dipinte dal Verrocchio, il quale però, piccato nel vedersi in tal guisa superato da un giovinetto, non volle più maneggiare il pennello. Diverse opere di pittura , da lui fatte ne' primi anni in Firenze, vengono descritte dal Vafari, e sopra tutte un mostro, che scoperto improvvisamente davanti al padre del giovane artista,

lo fece dar addietro per la paura. Non solamente la pittura, ma altresì la scultura, l'architettura, la geometria, la meccanica, la chimica, la botanica, l'idrostatica, la storia, la notomia, l'astronomia, la musica, la poesia furono quasi ad un tempo stesso l'oggetto degli studi di Leonardo, il quale non le sfiorò già superfizialmente, ma in tutte divonne molto abile e profondamente versato, Secondo il Vafari, egli fu il primo, che progettasse di mettere l'Arno in canale navigabile da Firenze sino a Pisa; lo che fu poi eseguito due secoli dopo da Vincenzo Viviani . Diede i disegni di varie fabbriche e di diverse macchine utili e dilettevoli, come pure i modelli di alcune statue in bronzo . Fu il primo, che colla penetrazione del suo ingegno indovinasse e la vera origine della debolissima luce, per cui la parte oscura del disco lunare rendesi visibile nel novilunio. e la conclusione dimostrata poi con sì evidenti sperienze dal grande Newton , che il color bianco non è colore primogenio, ma nasce dalla mescolanza degli altri. Quanto fosse versato nella musica, ne diede prova il nuovo strumento da esso inventato, ch' ei chiamava Lira, ed era una

spe-

specie d' Arpa a 24 corde . sulla quale era solito cantare i suoi versi all' improvviso. nel qual genere pure non v ebbe tra' suoi coetanei chi lo superasse. Al penetrante ingegno si accoppiavano in Leonardo la bellezza del volto e della persona i la grazia nel -favellare, la soavità del tratto. talmente che egli era l'oggetto della meraviglia e dell'amore di tutti; quindi un uomo sì rato non potea rimanere lungamente sconosciuto fuori del suo paese. Lodovico il Moro, allora reggente e poi duca di Milano lo chiamò alla sua corre circa il 1488, ed oltre gli altri emolumenti ed onori gli assegnò l' annuale stipendio di 500 scudi d'oro. Molte eccellenti pitture da lui fatte in Milano alcune delle quali esistono ancora, vengono annoverate dagli scrittori della sua Vita, e fra le altre la famosa e magnifica Cena del Redentore nel refettorio del convento delle Grazie de' Doménicani . In essa Léonardo aveva cominciato dagli. Apostoli ; ma essendosi in certo modo esaurita la sua immaginazione per l'espressione che loro diede nelle di testa, nort diverse atie trovavá ideá proporzionata, che lo appagasse per formare quelle di GESU' CRISTO

e di Gruda . Quindi lasciò quella del Salvatore semplicemente abbozzata, come vedesi tuttavia ; ma rispetto all' altra; volendo vendicarsi dell' inquieta importunità del priote di quel convento, che incessantemente torment avalo perchè terminasse un tale lavoto, vi dipinse lo stesso monaco setto la figura di Giuda . Volendo Ladovico Sforza far innalzare alla memoria del duca Francesco I suo padre una statua equestre colossale di bronzo, incaricò il Vinti di farne il modello; ma questo non corrispose all'ingegno del valente artefice ; poiche , come narra il Vasari, lo ideò così in grande, che mai potè condurad effetto. Sorprendenti macchine di meccanica fec' egli in Milano e nel 1489 in occasione delle nozze del duca Gian Galeazzo con Isabella d' Ataeona , e nel 1499 pel solenne ingresso di Luigi xii re di Francia, le quali vengono sommamente encomiate dagli scrittori di quel tempo. Siccome fu uno de' principali ornamenti Schola Fiorentina, così viene aucota riguardato, come principal fondatore della Scuola di pittura, che fiorì in .Milano. A Lennardo pure da tutti gli scrittori, che ne hanno data la Vita, si attribui-

3

sce la grande ed ardita opera. del Naviglio della Martesana, che conduce per lungo tratto le acque del fiume Adda sino a Milano; anzi il Du Fresne aggiugne, ch'ei formò ducento miglia di fiume navigabile sino alle valli di Chiavenna e di Valtellina, e che, superando moltissime difficoltà e formando moltiplicate cataratte o sostegni, fece con molta facilità camminar le navi per monti e per valli. Ma il Tiraboschi con forti argomenti fa costare, che pria di Leonardo erasi già formato il predetto canale navigabile, ed era noto l'uso de' sostegni; mostrando nel tempo stesso, che l'equivoco può aver avuta origine da un tentativo fatto dal Vinci per formar un altro canale, che non potè riuscire. Poco dopo che i Francesi ebbero occupato Milano, Leonardo tornossene a Firenze, dove per ordine del senato travagliò unitamente al celebre Michelagnolo ad ornare la gran sala del Consiglio, onde fecero insieme que'cartoni, che sono poi divenuti così famosi ( Ved. 1. BONAROTA ). Ivi fece altresì varie altre celebri opere di pittura, tra le quali è rinomato il ritratto di Monna Lisa moglie di Francesco del Giocondo, che dal re Francesee i fu comprato per quat-

tro mila scudi. Circa il 1513 sotto il pontificato di Leone x passò a Roma, ed ivi ancora diede non poche prove della sua abilità; ma troppo di rado avviene, che la gelosia non distrugga la bella unione, che dovrebbe regnare tra le persone di talento. Ouesta crudele passione introdusse la rivalità tra il Vinci ed il Bonarota, che, sebbene ancor giovine, con lui divideva la publica ammirazione; e quindi Leonardo determinossi ad accettar l'invito di Francesco 1, ed abbandonare l'Italia . Passò adunque alla corte di Francia circa il 1517; ma infermiccio ed in età di 65 anni, onde ivi fece poche opere. E'stata lungo tempo incerta l'epoca della di lui morte, seguita a Fontainebleau, talmente che alcuni l' hanno differita sino al 1542; ma dal suo testamento e da alcune lettere si è ultimamente rilevato con certezza, che cessò di vivere li 2 maggio 1519. Mentre questo illustre artista era agli estremi, il re Francesco i recossi in persona a visitarlo: sensibile Lennardo ad un tal favore, volle sollevarsi sul letto in attestato di sua riconoscenza, ma fu sorpreso da somma debolezza: il monarca accorse a sustenerlo, ed egli spirò tra le

le di lui braccia in età di 67 anni. Alle grazie della figura, alle attractive dello spirito il Vinci accoppiava tutt'i talenti dell'amenità e della piacevolezza, i quali possedeva in sublime grado. Dotato d'una meravigliosa forza di corpo, fece in questo genere tali cose, che avrebbero ancora fatto stupire lo stesso maresciallo di Sassonia. Se lo consideriamo come pittore, veramente il suo colorito è debole, e le sue carnagioni sono di un rosso rassomigliante a quello della feccia di vino. Aveva una così scrupolosa diligenza nel finire i suoi lavori, che questi sovente cadono nel secco; ed aveva altresì una troppo servile esattezza in seguire la natura sino nelle sue minuzie. All' incontro poi questo pittore era eccellente in dare a ciascuna cosa il carattere che convenivale : aveva faito uno studio particolare de' movimenti prodotti dalle passioni; i suoi disegni sono di una correzione e di un gusto squisito; e nelle sue composizioni si osservano molta nobiltà, spirito e sagacità. - Io ag-, giugnerò alle lodi di Lea-" nardo ( dice M. Mariette ), , che Michelagnolo e Rafael-" lo gli sono obbligati d'una , parte della lor gloria, poi-., chè hanno cominciato a

diventar grand' uomini sulle sue opere. Rafaello ha , presa da lui quella grazia , quasi divina, che guada-, gna i cuori, e che Leonar-, do spargeva tanto grazio-., samente sopra i volti. Mi-, chelagnolo si appropriò quel-" la di lui maniera terribile " di disegnare. Se poi l'uno e l'altro lo hanno sorpassato , di assai, egli è anche sem-" pre vero, ch' essi hanno , infinitamente profittato de' " suoi prodigiosi studi -. Leonardo lascio: I. Un Trattato della Pittura in italiano, publicato la prima volta dal Du Fresne, Parigi 1651 f. con rami. Se ne diede al publico nello stesso anno parimenti in Parigi ed in f. una versione francese, e se ne stampò un'altra nel 1716 in 12; ma entrambe sono assai meno considerate dell' originale italiano molto stimato. II. Varie Teste e Caricature, impresse nel in 4°. III. Il Cooper ha publicate in Inghilterra alcune Figure de' diversi movimenti del corpo umano con alcuni frammenti di spiegazione : picco'a parte d'una opera, che su di ciò aveva composta. IV. Aveva pure composto un Trattato sull' anatomia dell'uomo ed un altro su quella del cavallo, che si sono perduti . V. Nella bi-

blioteca Ambrosiana di Milano si conservano tuttavia sedici volumi di manoscritdel Vinci, ne' quali si contiene una gran quantità di figure spettanti all'architettura, alla pittura, alla meccanica, alla notomia e ad altre scienze colle spiega-"zioni da lui medesimo scritte . Il più pregevole tra essi, e per cui Giacemo I re d'Inghilterra esibi sino a tre mila doppie, è un grosso volume, che contiene principalmente molte ingenosissime macchine militari da lui ideate. Diffusamente di questo insigne artista parlano i citati due francesi Du Fresne e Marierte, e l'italiano Vasari, che merita di vedersi , specialmente nella bella edizione fatta in Roma nel 1759 ed arricchita colle copiose noto di monsig. Bettari.

VINET (Elia), nacque da un semplice coltivatore di campagna del villaggio des Vinets in vicinanza di Barbezieux nella Santongia. Andrea Goveano, principale del collegio di Bordeaux, lo chiamò in questa città, ove poscia fu di lui successore. Dopo aver fatto un viaggio in Fortogallo, adempiè le incombenne di cuesto impiego con un distinto successo. Fu per Bordeaux ciò, che in seguito Rellin è stato per Parigi.

Fgli fu, che formò quel vivajo di dotti, che si disrinsero sì nel foro che nel parlamento. La sua riputazione trasse al collegio di Guienna quasi tutta la gioventù della provincia. Era un uomo. grave, infaticabile nel travaglio, e talmente amante dello studio, che nella sua ultima malartia non cessò di leggere e di fare delle osservazioni su di ciò , che leggeva. La sua affabilità e il candore de' suoi costumi eguagliavano il suo laborioso ardore . Morì in Bordeaux nel 1587 di 78 anni, riguardato nella republica delle lettere. come un profondo letterato ed un abile critico. Le sue principali opere sono: I. L' Antichità di Bordeaux e di Bourg, 1574 in 4°. II. Quella di Saintes e- di Barbezieux 1571 in 4° 1 Questi due libri sono stimati a motivo delle ricerche. III. La Maniera di fare degli Orologia fole o Quadranti, in 4° . IV. L'agrimensura , in 4º . V. Traduzioni Frances della Sfera di Proclo e della Vita di Carlomagno scritta da Eeinardo. VI. Varie buone Edizioni di Teognide, di Sidonio Apollinare, del libro di Svetonio sui Grammatici edi Retori, di Persio, di Eutropio, di Aufonio, di Floro, ec. arricchite di note e di Comenti pieni di erudizione.

VINGBOONS (N....), architetto Olandese dell' ultimo scorso secolo, si è renduto celebre pel gran numero di edifici molto belli, che ha fatti costruire nella sua patria. Le sue Opere sono state impresse all' Haia 1736

VINIO, favorito di GAL-BA, Ved. l'articolo di questo imperatore verso la me-

\*VINNIO (Arnoldo), Vinnius, celebre giureconsulto de' Paesi-Bassi, fu pria professore 'di umanicà all' Haia, poscia nel 1633 venne chiamato alla cattedra di giureprudenza nell' università di Leyden, dove morì nei 1657 in età di 70 anni. Lasciò: L. aleuni dotti Comenti sopra le Istituzioni di Giustiniano, impressi la prima voita in Amsterdam per l' Elzevirio 1665 in 4°, edizione molto bella. Di quest'opera assai stimata se n'è fatta, tra le altre, una ristampa , Parigi 1778 vol. 2 in 4°, sotto il seguente ticolo: Arnoldi VINNII Jurisconfulti in quatuor libros In-Stitutionum Imperialium Commentarius accademicus O' forensis Oc., cui accedunt ejusdem Vinnii Qualtiones juris selecta. Le accennate Qua-Itiones &c. si trovano anche impresse separatamente, Roterdam 1664 in 4°. II. un

altro Comentario sopra gli antichi giureconsulti, Leyden 1677 in 8°, che entra neila serie degli Autori cum notis Variorum . III. Tractatus quinque, de Pactis, Jurisdictione &c. , Roterdam 1664 in 80. IV. Partitionum Juris Civilis libri 1v , Roterdam 1663 in 3º grande: opera molto stimata. - Suo figlio Simone VIN-NIO, rapito dalla morte nel fiore dell'età, fu anch' egli un valente ed erudito giureconsulto; come scorgesi da due di lui Orazioni , una De Constantia Juris nature, l'altra De Sapientia Romanorum in jure constituendo O'c., impresse alla fine de' predetti cinque Trattati del genitore.

VINOT ( Modesto ) , prete dell'O. atorio, nato a Nogent sull' Aube da un avvocato, professo la rettorica in Marsiglia, ove si distinse per le sue Aringhe e per le sue Poesie latine. Non era la lettératura il suo unico talento. A vendolo i suoi superiori mandato a Tours, per ivi fare delle publiche conferenze sulla storia ecclesiastica', merito, che d' Hervaux arcivescovo di Tours, lo nominasse canonico di San Gaziano . Il P. Vinot ritenne questo canonicato per tutto il restante de' suoi giorni senza uscire dalla congregazione, che lo riguardo sempre come

uno de' suoi più illustri membri. Vi sono di lui : I Una Traduzione in bei versi latini delle Favole scelle di la Fontaine unitamente col P. Tiffard; ed altre Poesie lati-. ne impresse a Troyes in due piccoli vol. in 12, e ristampare a Rouen, sotto la supposta data di Anversa, per cura dell'abbate Saas nel 1738 in 12 . II. Una Dinunzia ragionata d' una Tesi di teologia sostenuta in Tours li 10 maggio 1717 . Questo religioso canonico morì a Tours li 20 dicembre 1731 di 59 anni . Aveva talento, fantasia ed il genio della satira . Alcuni scrittori gli hanno erropeamente attribuito il tano . Ved. gli articoli GRE-COURT & IOUIN .

VINTIMILLE ( Carlo Gasparo Guglielmo de ), di una delle più antiche famiglie del regno di Francia, fu successivamente vescovo di Marsiglia, arcivescovo d'Aix nel 1708, e di Parigi nel 1920: 17 ) li 13 marzo 1746 di gi anno. L'amore della pace fu il principale suo merito. Le dispute del Giansenismo, che turbarono la sua diocesi, non alterarono pun to la trangillità del suo carattere. Fu egli stesso il prinio a ridersi delle satire, che i partigiani del diacono Paris publicarono contro di lui. Suo

fratello il conte du Luc, morto nel 1740 di 87 anni, la-

sciò vari figli.

\* VIO ( Tommaso ) , è più conosciuto sotto il nome di Cardinal Gaerano, nome derivatoeli dalla sua patria. la citià di Gaeta nel regno di Napoli, in cui nacque li 20 febbrajo 1469. Entro ne' Domenicani nel 1484, ed ivi ben presto diede rare prove d'ingegno, singolarmente in una solenne disputa da lui sostenuta innanzi al capitolo-generale del suo Ordine in Ferrara, ov' ebbe per suo avversario ed ammiratore il celebre Giovanni Pico della Mirandola. Continuò a brillare sempre più pel suo spirito e pel suo sapere, divenne dottore e professore di teologia, e dopo avere in molie università d'Italia insegnato publicamente con somma lode, fu eletto procurator generale, e finalmente generale-maestro del suo Ordine nel 1508. I servigi da lui prestati per pedire e scioglière il concilio unitosi in Pisa nel 1512 contre Giulio 11, fecero sì, che questo pontefice pensasse ad onorarlo della porpora; ma, prevenuto dalla morte, lasciò la cuta di premiarlo a Leene x, il quale in fatti nel 1517 lo dichiarò cardinale, e nell'anno su seguente lo spedì legato all' imperatore . Ivi

ebbe diverse conferenze con Lutero, e tentò ogni mezzo per ridurlo a ritrattarsi; ma il suo zelo, la sua eloquenza, ed anche le sue nacce non poterono ricondurre all' ovile 'questa pecora smarrita. Veggendo disperata la conversione di Lutero e de' di lui seguaci; passò nel 1519 alla dieta di Francfort, e contribuì non poco all'elezione di Carlo v. Fu spedito legato nel 1523 in Ungheria, e dopo aver ivi fatto molto bene, ritornato poscia in Italia, non potè mai ottenere il possesso dell' arcivescovato di Palermo conferitogli da Leone x, onde in vece venne fatto vescovo di Gaeta. In occasione del sacco di Roma nel 1527, essendo caduto in mano degl' Imperiali, dovetre ricomperare la libertà collo sborso di cinque mila scudi, e ritirarsi alla sua diocesi, a fin di raccogliere, vivendo parcamente, il denaro da restituire agli amici, che glielo avevano prestato. Tornato poi a Roma nel 1530, ivi cessò di vivere li 9 agosto 1535 in erà di 66 anni. Malgrado gl' importanti affari, de' quali fu incaricato. erasi fatto un dovere di non lasciar passare alcun giorno senza dare qualche ora allo studio; e quindi compose un gran numero di opere. Le

principali sono: I. Diversi Comenti sulla sacra Scrittura, impressi a Lione nel 1039 vol. 5 in f., che soffrirono critiche, contraddizioni e condanne ( Ved. CATARINO ) . II. De auctoritate Papa O Concilii, five Ecclefix, comparata, in 28 capitoli: libro ove dominano le massime favorevoli alla corte di Roma. III. Alcuni Trattati sopra diverse materie. IV. Diversi Comenti sulla Sonma di S. Tommaso, che si trovano nell'edizioni della stessa del 1541 e del 1612, ed i quali talvolta, piuttosto che rischiarare il testo di quel profondo teologo, non servono che a maggiormente oscurario colla barbarie scolastica. Le opere dei cardinal Gaetano sono piene di erudizione, poichè egli molto aveva letto e compilato; ma i suoi libri sono troppo voluminosi, onde non sempre si possono giudicare fatti con discernimento.

VIOI.A ( il ), pittore italiano, che morì in Rema nel 1622 in età di 50 anni. Annibale Carracci gli diede delle lezioni, e perfezionò i di lui talenti pel paesaggio, nel quale questo artefice fu ecceliente. Il papa Gregorio xv, mosso dal di lui merito, l'impegnò al suo servigio; ma le beneficenze di questo pontefice, lungi dell'animar-

lo al travaglio, gli fecero abbracciare una vita oziosa. Si deve distinguere da Zanino Giuseppe VIOLA, che coltivo l' architettura e scrisse intorno a quest'arte.

VIOLETTE (La), Ved.

CHESNE num. III.

VIONNET (Giorgio), gesuita di Lione, di un amabile carattere, era un buon letterato ed un debole poeta. Si hanno di lui una Tragedia di Serse in cinque atti ed in versi, impressa nel 1749, ed alcune Poesse latine sopra diversi soggetti. Terminò la carriera di sua vita nel 1754

di 42 anni.

\* VIPERANI o VIPERA-NO (Giovanni Antonio), dotto prelato, che alcuni asseriscono Napoletano, ma che con più fondamento viene comunemente riputatoMessinese, fu dapprima canonico in Girgenti, poi vescovo di Giovenazzo nel 1538, e morì nel 1610. Era uomo assai versato non meno nella storia e nelle belle-lettere, che nelle scienze profane ed ecclesiastiche, come ne fanno testimonianza le sue opere, di cui le principali sono: I. La storia dell'assedio di Malta, col titolo de . Bello Melitensi, stampata in Perugia nel 1567 in 4°. II. De obtenta Portugallia a Re-Re Catholico Philippo, Hiltoria, Napoli 1588 iu 4°. III.

De Historia scribenda, Anversa pel Plantino 1560 in 8 : opera, di cui niun' altra dà più brevemente e più giustamente insieme le avvertenze e i precetti opportuni per l'arte di scrivere la storia. IV. De scribendis Virorum illustrium vinis, Perugia 1570 ed Anversa 1581 in 8°. V. De componenda Oratione libri . tres, Anversa 1582 in 8° . VI. De Legibus, ivi 1581 in 8°. VII. De ratione docendi. Roma 1588 in 8°. VIII. De Divina Providentia libri tres. Roma 1588 in 8°. IX. De Summo bono libri quinque, Napoli 1575 in 8°. X. De Poes tica libri tres, Anversa pel Plantino 1579 in 8°: opera laboriosa ed erudita, e stimata edizione. XI. Diverse Orazioni , Prediche e Poesie tutte in latino, che si trovano raccolte colla maggior parte delle predette opere nell' edizione fatta in Napoli nel 1609 in 3 vol. in f.

VIRET ( Pietro ), ministro Calvinista, nato in Orbe negli Svizzeri nell' anno toti, si uni con Farel, per andar a predicare in Ginevra gli errori di Calvino. I Ginevrini, avendolo udito con avidità, scacciarono dalla città i Cattolici nel 1536. In seguito Viret fu ministro a Losanna ed in varie altre città. Morì a Pau nel 1571 di

60 anni . Il zelo avevagli data una specie di eloquenza; ma questa billa poco nelle produzioni, che ha lasciate in latino ed in francese: I. Opuscola, 1553 in f. II. Disputazioni intorno lo stato dei Defonti, 1552 in 8º. III. La Fisica Papale, 1552 in 8°, che dagli spiriti amici della satira viene ricercata, ugualmente che la sua Negromanzia Papale, Ginevra 1553 in 8°. IV. Il Requiescat in pace del purgatorio. Gli scritto i del suo partito hanno dipinto Viret, come un uomo d'un profondo sapere, i di cui costumi erano dolci e puliti, e che si faceva ascoltare con piacere, o parlasse o scrivesse. Ciò per altro era meno effetto della sua eloquenza, che dell'arte, con cui mischiava a' suoi discorsi egualmente che a' suoi scritti varie buffonerie, che divertivano la moltitudine, sempre più strascinata dalle burle grossolane, che dai raziocini e dalle autorità. \* I. YIRGILIO ( Public

Maroné), Virgilius, soprannomato giustamente il Principe del Poteri latini, nacque li 15 ottobre dell'anno 70avanti l'era volgare, o sia il 683 dalla fondazione di Roma, in un piccolo villaggio, allora appellato Andes, nel territorio di Mantova,

che dal marchese Maffei congetturasi, essere una terricciuola presso il confine Veronese oggidì chiamata Bande. Lasciamo da parte i prodigi, che, secondo le relazioni degli antichi storici, accaddero in occasione della sua nascita: al giorno d'oggi (dice in tale proposito il Tiraboschi) il rammentare prodigj è lostesso che risvegliare le risa. Diremo solamente, che gli idi di ottobre corrispondenti appunto al predetto giorno 15 di questo mese, divennero per sempre famosi in grazia del nascimento di un uomo tanto illustre, e furono con gran distinzione solennizzati da varı insigni letterati , quali Silio Italico ed il Navagero . Il padre di Virgilio era di professione pentolajo; ma poi, lasciato il mestiere, diedesi a servire un sergente, il quale gli prese tal affetto, che gli diede in moglie la propria figlia appellata Maja. Questo pome, congiunto ad alcuni passi del poeta mal intesi, ha data occasione di equivocare, così che ne' tempi della barbara ignoranza alcuni si sono ideati, che Virgilio fosse un mago, come può vedersi presso il Naudé nella sua Apologia degli Uomini dotti accusati di Magia . Le tracce, ch'egli diede di buon'ora a vedere, del suo dolce

carattere e de'suoi straordinari talenti, mossero i suoi genitori a non risparmiare mezzo alcuno per dargli una buona educazione. Quindi in età di setie anni ( sbaglia il testo francese, che dice 17 ) lo mandarono a cominciare eli studi in Cremona, i quali poi proseguì in Milano; e quando ebbe presa la toga virile, venne a Napoli. Quivi si occupò principalmente a perfezionarsi nelle lettere greche e larine sotto un certo Partenio, ed a studiare la fisica, la matematica e la filosofia, nella qual ultima ebbe per maestro Sirone, uno de' più grandi filosofi, che allora vi tossero, della setta Epicurea. Si applicò anche alla medicina; ma poi laseiò ogni altro studio per abbandonarsi interamente alle attrattive della poesia. Vi ha chi pensa. che in quella prima età egli scrivesse que piccioli componimenti, che vanno sotto il suo nome, e che in varie edizioni delle sue opere si veggono impressi sotto il titolo di Catalecta; ma all'eccezione di quello della Zanzara, in latino Culex, comunente si credono di tutt' altro autore. Il Donato, uno tra'più antichi scrittori della Vita di Virgilio, dice, che da Napoli passò a Roma, e che venne introdotto per maniscalco

nella corte di Augusto; ma così sciocche ed inversimili sono le cose da lui narrate in tale proposito, che tutto questo racconto devesi avere per favoloso . Il P. Carlo la Rue gesuita nella sua dotta Vita di Virgilio, dal Masvicio premessa alla bella edizione delle opere di questo poeta fatta in Leovardia nel 1717, in ciò seguitato anche dal Bayle e da altri de'migliori critici, ha dimostrato, che lo stesso Virgilio non venne Roma, se non per ottenere di rientrar al possesso d'un suo picciolo podere nel Mantovano. dal quale era stato violentemente scacciato nell'occasione. in cui si vollero rapire molte terre ai loro padroni per distribuirle ai soldati veterani di Ottavio e di Antonio in ricompensa del valor militare. con cui si erano distinti. Ciò accadde nell' anno 712 di Roma; e quindi è falso quanto viene narrato da diversi, che Cicerone, il quale era già morto due anni prima, udendo Virgilio recitare alcuni suoi versi', esclamasse: Magna spes altera Roma. Giunto in Koma strinse amicizia con Varo, in di cui compagnia aveva studiato: Varo poteva melpresso Augusto, ed era amicissimo di Mecenate e di Pollione; però con queste moltiplici raccomandazioni Virgilie lio ottenne l'intento d'essere pienamente reintegrato nel suo possesso; onde mosso da gratitudine compose la prima sua Egloga in rendimento di grazie all' imperatore. Dicesi, che essendo ritornato alla patria per godere i frutti della riportata grazia, dal centurione Ario, a cui era toccato il riferito podere, venisse non solamente insultato, ma ancora scacciato con tale violenza. che dovette passare a nuoto il Mincio, e ritornare Roma ad esporre nuove querele pel disprezzo farto al comando di Augusto, dal quale però non solo conseguisse l'intero risarcimento di tutt' i danni, ma fosse altresì ammesso al di lui intimo favore. Certo è, che l'accennata sua prima Egloga diede a conoscere il suo grande talento per la poesia, e divenne la sorgente della sua fortuna . Terminò egli nello spazio di tre anni le sue Buccoliche : opera preziosa per le grazie semplici e naturali, per l'eleganza e la delicatezza, e per la purezza della lingua, che in essa regnano. dopo, Virgilio si accinse a comporre le Georgiche ad inchiesta di Mecenate; e, per quanto sembra, acciocche la sua musa fosse meno distratta, ritirossi a Napoli. Egli stesso ci la sapere questa particola-

rità nella fine di tale suo poema, che intraprese ad imitazione di Esiodo, e che riuscì il più travagliato tra quelli che ci ha lasciati, di modo che può appellarsi il capo-d' opera della poesia latina. --,; Niun poeta, per mio av-" viso ( dice M. Roucher ), , ha avuto nel medesimo , grado che Virgilio il talen-,, to d'interessare. Leggendo " certi pezzi delle sue E-. gloghe e delle sue Geor-" giche, io provo una tene-. rezza, la quale non si ma-" nifesta, egli è vero, col-.. le lagrime, ma che forse " per ciò appunto è più dol-"ce , perchè mi fa cadere .. come in una specie di amo-" roso vaneggiamento . Lu-, crezio avea più di quella " profondità d'ingegno, che a dà molto da pensare ; O.a-, zio avea più di quella filo-, sofia pratica, che rende " tutt'i giorni della nostra vita " egualmente felici ; ma nè " l'uno nè l' altro penetra l' n anima con quella istanie-" nea sensibilità, che rasso-" miglia all' emozioni dell' " amore. I due primi han-" no vantata la felicità della " vita campestre; ma sem-, brami sempre, che questo " seniimento sia in essi il , frutto della riflessione : in " Virgilio è un movimento " involontario del suo ani-., '0,

" mo, una specie d'istinto, ,, il grido della natura. Egli ,, fa amare ciò, cui canta, " perchè egli stesso è il pri-", mo ad amarlo = . Le Georgiche, se crediamo allo stesso Donato, costarono a Virgilio sette anni di travaglio; egli, dopo averle lette ad Augusto, cominciò il suo gran poema dell' Eneige. Colle varie sue opere si acquisto i suffragj e l'amicizia dell'imperatore, di Mecenate, di Tucca, di Pollione, di Orazio, di Gallo, e di altri uomini illustri, che allora in gran copia fiorivano in Roma. Era tale la venerazione, che aveasi per lui in questa dominante dell' universo, che un giorno, essendosi egli recato al teatro, dove allora appunto si erano recitati alcuni di lui versi, tutto il popolo si alzò e lo accolse con acclamazioni: onore, che alnon prestavasi se non all'imperatore. Tanta gloria gli fece degl' invidiosi, alla testa de' quali erano Bavio e Nevio. Si attaccò la sua na-· scita, si scagliarono mordaci critiche contro le sue opere, non si rispettarono neppure i suoi costumi, e gli si attribuirono de' gusti infami, non altrimenti che a Socrate, a Platone &c. Ciò, che incoraggiava vieppiù i suoi detrattori, era la sua mode-

stia, la quale degenerava in timidezza, In molte occasioni imbarazzavalo la stessa sua gloria, e quando la moltitudine accorreva per vederlo egli ne arrossiva e cercava di nascondersi . Trascurava altresì il suo vestire e la sua persona : semplicità , sotto la quale celavasi molto ingegno; ma non apparteneva agli sciocchi il vederlo, Un certo Filisto, bello spirito di corte, prendevasi piacere, per quanto viene riferito, d' importunarlo, anche in presenza dell'imperatore. Voi siete muto, gli diss' egli un giorno, e quando pure aveste una lingua, non perciò vi difendereste meglio: piccato Virgilio da tale proposizione, si contentò di rispondere: le mie opere parlano per me, Applaudi Augu-. Ito ad una tale risposta, e disse a Filisto: - Se poi conscelte il vantaggio del silenzio, la serbereste sempre. Anche Cornificio, altro Zoilo, mormorava aspramente di Virgilio, il quale avvertitone rispose semplicemente : Cornificio mi reca stupore. Io non l'ho mai offeso, io non l' odio; ma fa d'uopo che l'artista porti invidia all' artista, ed il poeta al poeta. Io non mi vendico de' miei nemici, se non illuminandomi merce la loro critica. Uno di coloro, da' quali restò meno offeso, fu Baiillo. Se il fatto è vero, lo che da alcuni viene rivocato in dubbio, Virgilio avea attaccato pria dello spuntar del giorno alla porta del palagio di Augulto il notissimo seguente distico, in cui lo eguagliava a Giore:

Nucte pluit tota, redeunt spectacula mane:

Divisum imperium cum Jove Casar habet.

L' imperatore manifestò gran desiderio di conoscere l'autore di questa ingegnosa bagatella; ed essendo scorso qualche tempo, , senza che alcuno comparisse a dichiararsi tale, Batillo profittando di questo silenzio, si arrogò egli l'onore di aver fatto il distico, e ne ricevette la ricom-. pensa. Il dispetto, che ne concepì Virgilio, gli suggerì una felice idea, e fu di tornar ad affiggere in tempo di notte il medesimo distico, aggiugnendovi sotto il seguente verso:

Hos ego versiculos seci, tulit alter honores, ed il principio del pentame-

Sic vos non vobis, ripetuto quattro volte.

Augulto dimando, che se ne compiesse il senso; ma niuno seppe farlo, se non quello stesso, che aveva composto il distico, aggiugnendovi que'noti quattro mezzi ver-

Tom. XXVI.

si: fertis aratra boves Oc. Quindi Batillo divenne la favola di Roma, e Virgilio fu al colmo della sua gloria, soprattutto dopo che si furono veduti alcuni squarci della sua Eneide. Dopo che Augusto su ritornato dalla guerra contro i Cantabri, Virgilio gli fece la lettura de' libri 11, 1v e vi di questo poema, in presenza di Ottavia sorella del monarca, alia quale poco prima era stato rapito dalla morte M. Claudio Marcello suo unico figlio. II poeta aveva situato alla fine del vi libro l'elogio di questo giovine principe con rant'arre, e lo aveva formato d' una maniera sì commovente, che questo pezzo fece prorompere in dirotte 12grime l'imperatore ed Oitavia, Dicesi, che questa principessa ricompensasse Virgilio, facendogli dare dieci grossi sesterzi per ciascun verso, lo che faceva una somma corrispondente a più di tre mila odierni zecchini. Aggiugnesi ancora, che nell' udir quelle parole, tu Marcellus eris, ella cadde in deliquio. Vingilia, dopo aver impiegati undici in dodici anni nel comporre la sua Eneide, non essendo ancor pago del suo lavoro, determinò di ritirarsi per lo i spazio di tre anni in un luogo solitario, a fin di riveder-

la e pulirla. Partì con questo disegno per la Grecia; ma, avendo incontrato in Atene Augusto, che ritornava dall' Oriente, accettò l'invito di seguirlo a Roma. Essendosi ammalato nel viaggio, appena giunto e sbarcato a Brindisi, ivi moti li 22 di settembre dell'anno 19 avanti l'era volgare, il 51° di sua età. Malgrado lo studio ed il tempo impiegato nel comporre la sua Eneide, nonavendovi potuto fare i cangiamenti e le correzioni , che divisava, quando videsi agli estremi, chiese più volte, che gli fosse data per gittarla al fuoco, come cosa non ancora compiuta, e perciò non degna di sopravvivergli; e quando vide di non poter conseguirla, ordind nel suo testamento, che fosse binciata. Ma poi, avendogli rappresentato i suoi confidenti amici Tucca e Vario, i quali lo assistevano, che Augusto non avrebbe permessa l'esecuzione di un ordine sì rigoroso, ciò inteso, egli lasciò per legato il suo poema ai predetti due amici, ma a condizione, che non viaggiugnessero cosa alcuna, e che lo lasciassero qual era anche nelle parti imperfette. Essi nulladimeno per comando di Augusto vi fecero qualche emenda in alcuni luoghi; ma non si arrogarono la li-

bertà, come poi hanno osato alcuni moderni, o di aggiugnere all' Eneide un nuovo libro, o di compiere i versi. che non erano terminati. Sebbene Virgilio sia stato posteriore ad Omera, ch'egli ha imitato nel piano del suo poema, e non abbia potuto mertere l'ultima mano al suo lavoro, nientemeno è quistione tuftavia indecisa, e che tale probabilmente rimarrà sempre, quale de' due poeti sia riuscito meglio nell' epica poesia (Veggasi nell' articolo omeno il paralello di questi due grand' uomini). Questo paralello ci dispensa dal delinear quì il carattere dell' Eneide e del suo autore. Siccome tutt'i talenti sono da qualche circoscritti mite, così Virgilio non era più lo stesso, allorchè scriveva in prosa: Seneca il filosofo ci fa sapere, ch' egli non era riuscito meglio in prosa, di quello che fosse riuscito Cicerone in versi. Questo poeta era di un'indole dolce, di piacevoli maniere. morigerato e modesto nel conversare, affertuoso e sincero amico; e quindi da tutt' i più celebri nomini die quell' erà fu sommamente amato. A veva sempre avuta una gracile complessione ed una salure cagionavole, ed era soggetto a frequenti mali di stoma-

maco e di testa ed a sputi di sangue ; onde morì in età ancor vegeta per un attacco di colica, di cui sovente pativa. Lasciò somme considerevoli a Tucca, a Vario, a Mecenate ed allo stesso imperatore. Assicurasi, che avesse ricevuto da questo principe e da' suoi amici un valsente di più di cento yenti mila zecchini : pochi poeti hanno fatta una simile fortuna. A norma del desiderio che aveva mostrato, il suo cadavere fu trasferito a Napoli, ed ivi sepolto non lungi dalla città nella strada di Pozzuoli, ove tuttavia vedesi la sua tomba, e leggesi l'epitafio, che negli estremi di vita erasi composto egli stesso, consistente in questo distico:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope: cecini pascua, rura, duces.

Infinite sono l'edizioni, le dichiarazioni, i comenti e le traduzioni, che abbiamo alle stampe delle diverse opere di Virgilio. Il diligente Fabricio ha impiegate più pagine a noverarne le principali, e nondimeno motte ne ha tralasciate, parte perchè a lui i-gnote, parte perchè pubblicate dopo l'edizione delia sua Biblioteca. Le più distinte e più ricercate edizioni in f. di

tutte le opere di Virgilio sono, di Venezia, 1470 per Vindelino di Spira, rarissima, 1471 per Veldarfer, 1501 per Aldo; di Parigi 1532 per Roberto Stefano : di Basilea 1561; di Lione co' Comenti del gesuita de la Cerda 1619 in 3 vol.; di Londra 1663, data da Ogilbi con 102 rami ed una carta; di Roma 1741, fatta sopra un antico manoscritto, di cui si è figurata la scrittura ; e finalmente l' altra magnifica pure di Roma 1763 in 3 vol. con dissertazioni, annotazioni e varianti, e colla traduzione in versi italiani del P. Antonio Ambrogi gesuita Fiorentino. Tra le date in 4° si distinguono quelle, di Parigi 1675 e 1682 ad usum Delphini colle note e comenti dell' accennato P. de la Rue; di Cambridge 1701 ; di Leovardia 1717 in 2 vol ; di Firenze 1741; di Amsterdam 1746 in 4 volumi, magnifica e corredata d'illustrazioni e di rami; finalmente quella di Birmingham nel 1757, forse la prima e la più eccellente tra le produzioni del celebre Baskerville. Tutte le riferite edizioni sono superbe, e specialmente le due ultime; ma coloro, i quali non cercano ne' libri se non il comodo della forma e l'esattezza dell'impressione, potranno ap-P4-

pigliarsi a quelle o di Sedan 1626 in 32, caratteri minutissimi, o di Venez'a per Aldo 1563 e 1576 in 8°, o di Londra 1715 e 1744 in 12, e 1750 vol. 2 in 8°, o di Padova pel Comino 1738 in 8, o di Parigi per Barbou 1767 vol. 2 in 12,0 a quella di Leyden 1636 in 12, la più rara tra la collezione degli Elzeviri, dovendosi però osservare che nell' edizione originale le Buccoliche e l' Eneide sono precedute da una pagina, nella quale le lettere capitali sono in carattere rosso; o finalmente di Parigi per Coustelier 1743 vol. 3 in 12 con rami : edizione diretta da M. Filippe, che la corresse esattamente sull'accennata di Firenze del 1741 fatta sopra un manoscritto, che aveva 1300 anni di antichità. Quanto alle numerose traduzioni Francesi, delle quali si è sopraccaricata la letteratura di quella nazione, non vi è che quella dell' abate des Fontaines, la quale sia sop-portabile (Veggafi il suo articolo e si Veggano pure gli articoli CATROU , - GRES-SET , - MALLEMANS , -MAROLLE, - XI MARTIN , - RICHER, - SCARRON ec.). Oltre la celebre di ANNIBAL CARO, circa la quale ( Ved. II. CARO), ne abbiamo varie altre Versioni in italiano,

tra le quali se ne distinguono , que dell' Eneide , l' qna di Giovan Paulo Vafio in terza rima, Venezia 1532 e 1539 in 8°, l'altra di Teodoro Angelucci in versi sciolti, Napoli 1649 in 12, edizione rarissima; tre della Buccolica, una del marchese Prospero Manara, Parma senza data in 8°, l'altra di Panlo Rolli, Londra 1742 in 80, la terza del ch. P. Gian-Francesco Soave, in versi sciolti; Roma 1765 in 8°; e due delle Georgiche, una dello stesso P. Soave impressa colla Buccolica , l' altra in versi sdruccioli di Francesco Cantuti Castelvetri, Modena 1757 in 8°. Circa gli osceni Epigrammi, che sotto il nome di Priapeja sono stati aggiunti in alcune edizioni alle poesie di Virgilio, sembra, che il modesto carattere di questo scrittore non ci permetta di crederlo autore di tutte quelle laidezze, e che questa debba riputarsi piuttosto una faccolta tratta da diversi de' migliori antichi poeti, tra'quali forse possa aver avuta qualshe parte Virgilio ancora con Catullo, Ovidio ed altri.

VIRGILIO Ved. POLIDO-

II. VIRGILIO, nato in Irlanda, passò per la Francia nell'andare in Germania. Incontrò talmente il genio

def

del re Pipino, che questo monarca lo tenne per qualche tempo presso di lui, e diede-lettere di raccomandazione dirette ad Odilone duca di Baviera . Virgilio fu innalzato al sacerdozio, e fisso in Salizbourg. San Bonifacio apostolo dell' Alemagna lo dinunziò al papa Zaccaria, come uomo che insegnasse errori, tra' quali: esservi un altro mondo, " altri uomini sotto la terra. , un' altro sole, un' altra lu-,, na = : Quod alius mundus, O alii homines sub terra fint, seu alius sol & luna ( Biblioteca de' Padri nelle Lettere di S. Bonifazio, e Lettera 10 del tom. 6 de' Concili). Zaccaria rispose, che faceva d' uopo deporlo, se persisteva ad insegnare simili errori, ed ordinò a Virgilio di recarsi a Roma, a fin che venisse esaminatà la sua dottrina. Alcuni autori moderni, tra'quali M. d' Alembert, hanno quindi conchiuso malissimo a proposito, che Zaccaria condannasse il sentimento di coloro, i quali ammettevano gli Antipodi, poichè nell'imputazione fatta da S. Bonifacio non, trattavasi punto di antipodi, ina di uomini di un altro mondo, che non discendevano da Adamo. e che non erano stati redenti da G. Cristo: ed ecco ciò,

che poteva esser condannato.
VIRGILIO (Benedetto
di), Ved. xxII BENEDET-

VIRGINIA, nobile donzella Romana, di cui Appio Claudio, uno de' Decemviri, divenue appassionatamente innamorato. Per giugner facilmente ad appagare le proprie brame, ordino, ch' ella venisse affidata alla custodia di Marco Claudio ( col quale andava d'intelligenza), sino a che Virginio di lei genitore ritornasse dall' armata. Questo venerabile vecchio. appena fu avvertito della violenza, che voleva farsi a sua figlia, che frettolosamente corsé a Roma, e dimando di vederla. Ciò gli fu permesso; ed egli allora, avendo tirata Virginia in disparte, prese uin coltello, che trovo sulla bo tega di un macellajo; e dopo averle detto: Mia care VIRGINIA , ecco finalmente tutto ciò, che mi resta da poter fare per conservanti l'onore . la libertà, istantaneamente glielo im merse nel cuore, e lasciolla spirante. Fuggi tosto di mezzo alla moltitudine e corse al campo accompagnato da 400 uomini, che lo avevano segui to. Le milizie, più irritate contro il rapitore che contro il padre, presero le ar nii e marciarono a Roma, ove s' impadronirono del

Monte Aventino. Tutto ii popolo sollevato contro Appio, lo fece metter in prigione, dove si uccise da se stesso, per prevenire il decreto della propria morte. Spu-'rio Oppio, altro decemviro, ch'era in Roma, e che aveva tollerato il giudizio tiran-"nico del suo collega, si died' egli pure la morte; e Marco Claudio confidente di Appio fu condannato all' ultimo supplizio. Questo delitto fece abolire i Decemviri nell' anno 449 av. l'era volgare. Il celebre conte Alfieri ha composta su questo avvenimento una tragedia, che deve annoverarsi tra le migliori sue produzioni.

VIRGINIO ovvero VIR-GINIUS (Andrea), dotto teologo Luterano, nato a Sckwessin di una nobile famiglia di Pomerania, morto nel 1664 vescovo di Esthon in età di 68 anni, lasciò va-

rj Scritti teologiti.

VIRIATE, avventuriere della Lusitania, oggidì il Portogallo, da pastore divenne cacciatore, e da cacciatore si fece capo di masnadieri. Avendone radunato un gran numero, di modo che aveva una specie di formale esercito, s'impadronì della Lusitania, fece prigiontero il pretore Ventidio, e mise in fuga le di lui truppe. Poco

tempo dopo il pretore Plancio ebbe la medesima sorte. Ciò vedendo i Romani inviarono contro di lui il console Servilio Cepione, chie non potendo ridurlo, malgrado gli sforzi della sua armata, lo fece uccidere a tradimento nell'anno 140 prima dell'era cristiana. Le sue truppe, dalle quali era adorato, gli fecero magnifici funerali.

VIRIPLACA, Dea, così appellata dalla parole Vir, nomo, e placare calmare o pacificare. Presedeva alle riconciliazioni de' mariti colledoro mogli, quando vi erano state dissensioni domestiche. Questa divinità aveva un tempio in Roma sul Monte Palatino, ove si recavano coloro, che avevano qualche contesa tra di loro, e dopo essersi spiegati in presenza della Dea, se ne ritornavano buoni amici.

VIROTTE, Ved. LAVI-

ROTTF.

VIRSUNGO, Ved. WIR-

VIRTU', Virtus, Divinità allegorica, figliuola della Verizià. Viene rappresentata sotto la figura di una femmina semplice, vestita di bianco, assisa sopra una pietra quadrata. Ed, allorchè si vuole, che indichi la FORZA, si rappresenta sotto la figura di un vecchio grave, che tenga nelle

mani una clava o mazza-ferrata. Ved. 1. PRODICO.

VISCA (Carlo de ), scrittore Fiammingo dell'Oridine de' Cisterciensi nel avit secolo, ha lasciata una Bibitotea degli autori del 'suo Ordine, Colonia 16,6 in 4°, molto esatta; ma scritta in un latino barbaro, e piena di giudizi falsi e di elogi enfatici.

VISCELLINO, Ved.

CASSIO. VISCLEDE ( Antonio Luigi Chalamont de la ), nacque a Tarassona nella Provenza nel 1693 di una nobile famiglia, e morì a Marsiglia nel 1760 di 68 anni. Occupò con distinzione per lo spazio di molti anni il posto di segretazio perpetuo dell' accademia di questa città. Erane stato, per così dire, il fondatore, ed essa dovette in parte la sua gloriá alle di lui cure e al di lui zelo: La Visslede era il Fentenelle della Provenza pe' suoi talenti, non meno che pel suo carattere. Soave. pulito, affabile, officioso, sensibile all'amicizia, ebbe molti amici, e non meritò alcun nemico. 1 tratti, che gli vennero lanciari contro, non giansero a ferirlo: celi pioficia della critica ed ignorò l'insulto. Il suo gutto non ela così sicuro, quanto era

fino il suo ingegno; ed egli avrebbbe preferite vo entieri le favole di la Motte a quelle di la Fontaine. Con molta finezza di mente ne aveva pochissima nel carattere; e pochi letterati hanno avuta una più amabile semplicità di costumi. Non brillava già la sua conversazione per le facezie; ma il suo commercio era sicuro ed utile a coloro, che ne godevano. I giovani avevano in lui un amico, un consigliere ed un consolatore. Egli è principalmente conosciuto pel gran numero di premi letterari, che riportò. L'accademia francese e le altre compagnie del regno lo coronarono più volte, e (secondo il pensiere d'un uom di spirito ) avrebbe avuto di che formare un museo di medaglie co' diversi premi, che gli furono aggiudicati . Le sue opere sono : I. Vari Discorsi Accademici sparsi nelle diverse raccolte delle società letteratio di Francia, Essi sono bene pensati e bene scritti; ma vi è più ingegno che immaginazione, non altrimenti che nelle altre sue produzioni. II. Varie Odi morali, degne di un poeta filosofo . Le più stimate sono quelle, che hanno per argomento l' Importalità dell' Anima, le Passioni , le Contraddizioni dell' Uomo , il Dispiacere. III.

Diversi Componimenti poetici manoscritti ed alcuni altri stampati nelle sue Opere diverse, publicate nel 17:27 in 2 vol. in 12. Questa raccolta incontro molte critiche

ta incontrò molte critiche. \*\* I. VISCONTI (Ottone ), fu il primo, che incamminasse la nobile famiglia de' Visconti di Milano a quell" alto grado di fortuna e di potere, nel quale poscia figurò tra le principali d'Italia. Ottone non era che semplice canonico della terra di Desio, quando nel 1261 il cardinale Ottaviano degli Ubaldini seco lo condusse a Roma, ove talmente fece spiccare la sua abilità ed i suoi talenti, che dopo due anni dal pontefice Urbano IV venne innalzato alla cospicua dignità di arcivescovo di Milano. Ma il nuovo arcivescovo, che aveva contraria la possente fazione de' Torriani, non potè entrare in città, e dovette ricovrarsi nella forte terra di Arona situata sul Lago Maggiore ed appartenente alla mensa arcivescovile. Ivi ben presto fu assediato da' suoi nemici, ed essendo stato costretto a capitolare, uscì libero e ritornò a Roma. I Torriani spiana-1000 Arona ed altri castelli . come pure occuparono tutte le vaste signorie e rendite spettanti all' arcivescovo, per

le quali violenze la città di Milano, ov'essi allora sienoreggiavano, fu posta sotto l' interdetto, che durò circa cinque anni. Finalmente i Torrisni , vedendo che Ottone veniva poderosamente assistito dal pontefice Clemente IV. e pressati dal popolo, che non voleva più rimanere scomunicato, nel 1268 giurarono e diedero cauzione al legato del papa d. r.conoscere il Visconti per legitumio pastore, di restitu re tutr'i beni alla mensa arcivescovile, e di non imporre contribuzioni al elero, onde ortennero . che fosse levato l'interdetto; ma, mentre Ottone disponevasi a passare alla sua residenza, essendo venuto a mancare il predetto pontefice, i Vorriani non si curarono più di adempiere le promesse fat.e. Il successore Gregirio x non ebbe molto impegno in sostenere i dritti dell' arcivescovo di Milanos anzi in ultimolo abbandonò per modo, che fu costretto a ritirarsi in un piccolo luogo del Pavese, eve per altro non istette 02:050. Raccolta in breve tempo una quantità di malcontenti lanesi, di nobili fuorusciti e di altri suoi partigiani, il coraggioso pre ato si avan/ò nel Milanese, e mosse guerra ai Torriani nel 1276. Sulle prime fu battuto due vol-

te da' suoi nemici, e pérdette molti aderenti di vaglia rimasti. prigionieri, tra' quali Teobaldo Visconti suo nipote, che fu barbaramente decapitato; ma poi nel susseguente anno essendo accorsi in gran copia in di lui ajuto i Comaschi, i Pavesi, i Novaresi ed altri sotto il comando del valoroso Riccardo conte di Lomello, si attaccò li 21 gennajo una fiera e sanguinosa battaglia, nella quale l'esercito de' Torriani, benchè numerosissimo, rimase totalmente sconfitto . \* Octone entro col vittorioso esercito in Milano, incontrato processionalmente dal cice e dal popolo: ed acclamato signore di que la città anche nel temporale, comandò, che non venisse recata veruna molestia alla persone ed alle robe de' cittadini, ed accordò un generale perdono a tutti, anche allo stesso Napoleone dalla Terre già pria padrone di Milano, suo dichiarato nemico, e ch' era fimasto prigioniere, mentre Francesco suo fratello era stato ucciso dai villani. Cit not ostante Gastone figlio di Napoleone, uomo fiero ed ardimentoso, non lasciò in seguito d' inquietare l'arcivescovo e di movergli aspre guerre, assistito specialmente dai Tedeschi e dai Lodigiani; ma finalmente do-

vette soccombere, ed i Vorriani furono costretti nel 1286 a chieder pace, e contentarsi, che loro venissero restituiti i beni allodiali coll' ob-Ligo espresso di ritirarsi ad abitar fuori di tutto il territorio Milanese. Per far fronte alla potenza de, Torriani aveva avuto bisogno il Visconti di chiamare in ajuto Guglielmo marchese di Monferrato; ma poi non gli fu d'uopo di poca politica e coraggio per liberarsi da questo insidioso amico, il quale, già padrone di molte città e doall' intorno, mirava appropriarsi anche ad la signoria di Milano, a farsi padrone di tutta la Lombardia. Ad Ottone riuscì di scoprirne e sventarne i disegni, e finalmente di rispignerlo colla forza. Dopo avere per tal guisa procurata la grandezza della sua famiglia, ed oftenuto, the Matteo Visconte suo nipote fosse dichiarato capitano del popolo di Milano e vicario generale della Lombardia, l'arcivescovo Ottone morì nel di 8 agosto 1295, in riputazione più di coraggioso guerriero e di accorto politico, che di prelato osservante dell' evangelica umil-,

II. VISCONTI (Matteo 1 ), figlio di Teobaldo, e nipote del precedente, nato

nel 1250 cominciò nel 1284 a dar prova della sua abilità e del suo valore, comandando le truppe dell'arcivescovo suo zio, onde fu poi sopravnomato il grande. Nel 1287 fu eletto capitano del popolo di Milano, e tre anni dono gli fu data la signoria di Vercelli; ed andò sempre più crescendo in potenza, di modo che nel 1294 dall'imperatore Adolfo I ottenne d'essere creato vicariogenerale della Lombardia : Ma nel 1299, essendosi contro di lui collegati non pochi signori e principi italiani, malgrado gli sforzi che face per sostenersi colla politica e colle alleanze, le cose sue peggiorarono in modo che nel 1302 rimase spogliato di tutt'i suoi domini dai Torriani e da altri, essendoglisi anche ribellati i popoli; onde pensò bene di ritirarsi in solitario luogo a fare vita privata: Nulladimeno nel 1311 in occasione della venuta in italia dell'imperatore Enrico vii; quando sembrava, ch'ei fossè ridotto all' estremo, raggirò le cose per modo che, abbattuto il partito de' suoi nemici ; ottenne il titolo di vicario-imperiale in Milano. a cui poscia sestituì quello di signore. Ebbe ancora per qualche tempo il dominio di Pavia, di Piacenza, di Como, di Bergamo, di Vercel-

li, di Alessandria ec, e seppe sostenersi contro gli sforzi di molti principi italianie stranieri. Il suo straordinario ascendente, e l'impegno, con cui sosteneva la fazione Ghibellina, della quale era il principale appoggio, gli concitarono contro l'odio del pontefice Giovanni xxi i che nel 1320, sotto pretesto di eresia, fulminò contro di esso e de' di lui figli la scomunica. Un tale passo e l' oro in gran copia sparso dal legato del papa fecero sì, che molti sudditi ed alleati si alignassero da lui, talmente che egli, a riparo di peggiori conseguenze, credette bene di rinunziare il governo a Galeazzo suo figlio primogenito, e di darsi ad una vita esteriormente tutta pia e divota. Probabilmente queste àsslizioni aegiunte all'età di 72 anni affrettarono la di lui morte, che seguì li 27 giugno 1323 nel monistero di Crescena-

\* III. VISCONTI (Az20), primogenito del predetto Galeazzo I, dopo essersi distinto in varie guerre
contro i Parmigiani, i nolognesi ed i Bresciani, rimase anch' egli involto nelle disgrazie del suo genitore. Insieme con lui fu assediato in
Milano nel 132; dall' armi
pontificie, e con esso pure

nek

nel 1327 venne fatto prigioniere da Lodovico il Bavaro, e fu rinchiuso nelle carceri di Monza, dalle quali non furono liberati che nel luglio dell' anno susseguente. Ritiratisi entrambi a Lucca sotto la protezione di Callruccio, poco dopo Galeazzo cadde infermo in Pescia, ed ivi pieno di afflizioni morì nel seguente agosto in età di 51 anno. Dopo la morte di Galeanzo, gli altri Visconti a forza d'oro rientrarono in grazia del Bavaro; ed Azzo principalmente si guadagnò in tal maniera il favore di papa Giovanni xx11, che da esso nel 1329 ottenne per se il vicariato di Milano, è per Gievanni Visconti suo zio la sacra porpora e la legazione di tutta la Lombardia. Nell'anno stesso Azzo fece strozzare Marco Visconti altro suo zio, per avere scoperto, che tramasse di privarlo deglistati e della vita. Questo fatto per altro da alcuni scrittori viene rivocato in dubbio, a motivo del carattere dolce e clemente, in seguito mostrato dal medesimo Azzo. Al principato di Milano, aggiuns' egli in progresso non meno mercè il suo valore che mercè i suoi maneggi, Bergamo, Cremona, Pavia, Como, Lodi, Piacenza, Vercelli ed altri stati . Lodrisio

Visconti suo cugino gli mosse una fiera grerra nel 1339, ma con infelice successo; essendo stato interamente battuto da Azzo, che ciò non ostante avendolo avuto nelle mani, si contentò di relegarlo: Animato da' suoi prosperi successi, Azzo dichiarò la guerra a Mastino della Scala, e gli tolse la citttà di Brescia coll' annesso territorio ; ma nel maggior auge della sua fortuna fu rapito da immatura morte nel dì 14 di agosto dello stesso anno, il 37 di sua età, senza lasciar, prole mascolina. Gli scritquel tempo comdi mendano molto questo principe per la sua morigeratezza, affabilità, beneficenza e giustizia, e soprattutto pel suo valore e per la sua magnificenza : in effecto egli ampliò ed abbellì la città di Milano, e nel tempo stesso ristabilì ed accrebbe non poco la potenza della sua casa.

\* IV. VISCONTI (Matteo 11), il primogenito di Stefano Visconti figlio dell'accennato Matteo 1, succedette nel 1354 a suo zio Giovanni nel ducato di Milano, e negli altri domin), compreseviultima città poco dopo si la sciò tegliere da Visconti d'Olegio. Il regno di Matteo sa

bre

brevissimo, essendo egli morto senza prole mascolina, e senz'aver fatta alcuna co-a di memorabile, li 26 settembre 1355. Gli succedettero, non i suoi due figli ( come asserisce erroneamente il continuatore del Ladvocas), ma i suoi due fratelli, Bernabo e Galeanzo II. Essi ottennero nello stesso anno dall'imperatore Carlo IV il vicariato della Lombardia; ed una certa unione, che ira loro mantennero, li difese contro una possente lega formata dai Fiorentini e dai marchesi d' Este, di Mantova e del Monferrato . Nel 1359 Galeazzo coll'aiuto di suo fratello feae la conquistà di Pavia dopo un lungo assedio; e nel 1371 Bernabo comprò da Feltrino Gonzaga la città di Reggio e suo ducato. Cessò di vivere Galeazzo li 4 agosto 1378 in età di 59 anni. = Poco si , dolsero ( dice il Murateri) u di sua morte i sudditi suoi. " perchè troppo aggravati da . lui in occasione delle guer-, re passate. Se gli era at-" taccato ancora nel crescere ,, degli anni il male de' vec-, chi, cioè l'avar zia ; e non " pagando egli i suoi solda-, ti, era cagione, che se-, guissero continui furti e , rapine. In somma fu uo-" mo cattivo, e considerato piuttosto come tiranno, che

" come signore = . In effetto poco eurò la quiete ed il bene de' sudditi, immergendosi in continue guerre; ne mancò chi lo accagionasse di aver fatto morir di veleno il predetto Matteo suo fratello. Da lui per altro riconosce la sua fondazione la celebre università di Pavia. Lasciò un figlio appellato Gian-Galeaz-20, che gli succedette, e di cui parleremo nell' articolo sequente. Bernabò proseguì a governare il Milanese dopo la morte di suo fratello, cui superò in tirannia ed in dissolutezze. Avendo sposata Regina della Scala, pretese, che Verona e Vicenza appartenessero a sua moglie, siccome nata di legittimo matrimonio, laddove i di lei due fratelli Bartolomeo ed Antonio Scaligeri, che possedevano le predette città, erano bastardi. Nel giorno di Pasqua 1278 Bernabb fece un'irruzione nel Veronese, ma trovò genti ben disposte a riceverlo, e nel seguente, settembre fu costretto a fare una tregua, che poi fu convertita in pace. Fece diverse altre guerre talvolta con prospera, ma più ancora con avversa fortuna, e dopo essersi renduto odioso colle sue atrocità scostumatezze, comincio anche a tendere insidie alla vita di Gian-Galeazzo suo ni-

pote ed insieme suo genero, poiché avevagli data in moglie Caterina sua figlia. Ma Gian-Galeazzo, che non era a lui inferiore in ambizione, superavalo in furberie ed artifici: egli aveva sempre la maschera della religione sul voito, e le sue azioni non ebbero giammai un esteriore più pio, che quando macchinava qualche delitto. Un giorno recossi in pellegrinaggio ad una cappella dedicata alla SS. Vergine in vicinan-· za di Milano colla sua guardia ordinaria di due mila uomini. Bernabò, che non ne aveva concepita veruna diffidenza, gli si recò incontro, immediatamente venne arrestato insieme co' suoi due figli, co' quali fu rinchiuso nelle carceri del castello di Trezzo, dove dopo sette mesi di stenti morì, per quanto credesi, di veleno li 18 dicembre del 1384 in età di 66 anni . Di Regina della Scala sua moglie, oltre cinque figli, lascio dieci figlie, le quali aveva avuta la consolazione di veder tutte col-, locate nelle migliori case di Europa.

\*\* V. VISCONTI (Gian-Galeazzo), figlio di Galeazzo 11, nipote di Bernabò, e successore di entrambi, appena seguìta la morte del zio, per dileguare le mor-

morazioni suscitatesi blicò e spedì a tutt'i prinmanifesto, un leggesi negli Annali Milanesi dati alla luce dal Muratori, nel quale esponendo le iniquità di Bernabd e de' di lui figli, procurò di giustificarsi alla meglio, soprattutto allegando d'essere stato da lui assalito in vicinanza di Milano. Per altro gli storici per la maggior parte vogliono, che realmente Bernabò masse contro il nipote per ispogliarlo degli stati, e che questo dissimulando con affettata ipocrisia ogni sospetto, sapesse astutamente prevenirlo. Questo è quel medesimo Gian-Galeazzo, che per qualche tempo fu appellato Conte di Virtu, non per le sue virtuose doti, ma perchè, avendo sposata nel 1360 Isabella figlia di Giovanni 11 re di Francia, la medesima aveagli recate in dote la contea di Virtà nella Sciampagna. Morta questa principessa nel 1372, il Conte di Virtù si rimaritò poi nel 1380 con Caterina Visconti figlia del predetto Bernabo, che quindi era anche di lui suocero. Dopo la morte del zio, Gian-Guleazzo ingrandì la sua fortuna ed i suoi domini con Estese la somma rapidità. sua signoria sopra tutto il Milanese , ed egli fu il pri-

mo, che portasse il titolo di duca di Milano conferitogli da Venceslao re de' Romaninel 1395, onde allora lascio il titoio di Conte di Virtà. Non meno coli' astuzia che colla torza dell' armi aggiunce a' suoi stati le signorie di Crema, di Brescia e di Parma, scacciandone i figli di Bernabò, tolse le signorie di Verona e di Vicenza agli Scaligeri, e quella di Padova ai Carrara. Nel 1397 dichiarò la guerra a Francesco Gonzaga signore di Mantova, nè si sgomentì punto, benchè perdesse due battaglie nello stesso giorno 28 agosto, una navale sul Po, l'altra per terra; ma avendo raccolte nuove forze, s' impadronì di molte piazze sul Mantovano, e costrinse nell'anno seguente il Gonzaga ed i Fiorentini di lui alleati a chieder pace. Comprò nel. 1399 da Gherardo d' Appiano per 200 mila fiorini d'oro la città di Pisa; e quella di di Siena, che prima avevalo preso per protettore, lo dichiard suo signore. Marità nello stesso anno sua figlia Valentina con Luigi de Valois, duca d' Orleans, cui diede in dote la città di Asti, ed accordò per patto ad essa ed a di lei discendenti maschi la successsione negli stati ditutto il Milanese, qualora egli

o i suoi figli e discendenti venissero a mancare senza prole maschi e : clausola funesta, che su poi la sorgente di tante sanguinose guerre sul territorio di Milano . " Nel 1400 la città di Perugia si pose sotto la protezione, cioè in sostanza sotto il dominio, di Gian-Galeazzo, e lo stesso fece nel 1402 quella di Bologna, dopo ch'egli ebbe riportata una completa vittoria contro i Bolognesi ed i Fiorentini: vittoria, di cui fu la vittima Giovanni Bentivoelio signore di Bologna, trucidato da' suoi sudditi li 28 giugno dello stesso anno. Poco sopravvisse il Visconti a questi vantaggi, essendo morto in Marignano li 3 settembre del medesimo 1402 in età di 55 anni ( non senza sospetto di veleno fattogli dare dai Fiorentini), lasciando Gian-Maria e Filippo Maria figli della sua seconda sua moglie. Gian Galeazzo fu il più celebre tra i duchi di Milano, ed uno de' più grandl principi, che abbiano dominato in Italia . Ricondusse in essa l'arte militare, ed ebbe la mania come pure i difecti edivizide' Conquistatori, e le sue conquiste lo avevano condotto al punto di aspirare a farsi re d'Italia. Arricchì la sua patria facendo scavare canali, che tuttavia sono tanto gio-

vevoli, e facendovi fiorire le scienze, le arti, l'agricoltura ed il commercio. Sue opere furono tra l'altre la cittadella e la gran Certosa di Favia, il ponte del Tesino. e la cattedrale di Milano. A Gian-Maria suo primogenito lasciò Milano, con altre undici considerevolissime città e loro territori sino a Bolosna: ed al secondogenito Filippo Maria lasciò Favia ed altre nove città colla riviera di Trento: Cabriele suo bastardo ebbe in propria perzione Pisa e Grema colla Lunigiana. Gian Maria governo Milano, come Nerone regnava in Roma. Faceva divorare da' cani coloro, che avevano avuta la sventura di dispiacereli . I suoi popoli lo uccisero nel 1412. Filippo Maria, che regnava in Pavia, divenuto sovrano di tutto il Milanese ( Ved. CARMAGNOLA ), ellorché venne a morte nel 1447, lasciò solamente una finlia naturale , Bianca Maria, che nel 1441 aveva data in moglie a Francesco Sforza . Dalie due mogli, che aveva avitte, cioè Leatrice di Tenda, che fece decapitare per sospetto di adulterio, e Maria di Savoja, non lasciò veruna prole. Francesco Sforza, come marito dell' unica figlia, benchè illegittima dell' ultimo duca, s' impadronì degli stati di Milano in pregiudizio del duca d'Orleans, che li riclamò, come erodità di sua madre. Tale fu la sorgente delle gurre del Milanese, che fu per lungo tempo la tomba del Francesi.

\* VI. VISCONTI ( Ginseppe ), in lat no Vicecomes, nato in Milano verso la fine del xvi secolo, fu scelto dal cardinale Federico Eoromeo per travagliare nella famosa biblioteca Ambrosiana, fondata in Milano da questo dotto e splendido porporato. Visconti, Rusca, Colli ed altri, mercè la loro abilità, avevano meritata la sua stima, ed affinchè la sua biblioteca non fosse oziosa, distribuì a ciascuno d'essi le materie, che dovevano trattare. Al Visconti toccò quella de' Riti Ecclesiastici ; ed egli adempiè la sua incombenza con molta erudizione in un' opera impressa in Milano in 4 vol. in 4°, sotto il seguente titolo: Observationes Ecclesiastice de Baptismo, Confirmatione , & de Missi . Quest' opera rara, come tali sono tutte le appellate Ambrosiane, comparve al publico in differenti anni: il primo volume nel 1615, il secondo nel 1618, il terzo nel 1620, ed il quarto nel 1626. L'ultimo contiene ciò, che riguarda le cerimonie della Mes-

Messa. L'autore si è presa la cura di raccogliere in quest' opera rutto ci , che si può dire di più curioso in tale materia. Gli antichi riti pra ticati in tempo del Sacrifizio. e quelli che ad essi servono di preparazione, vi sono dettagliati con molta estensione. In somma tutta quest'opera viene rimirata tuttavia, come molto utile, per la grand'erudizione, con cui è scritta, e per le belle e nuove-ricerche in essa presentate dall'illustre autore. Un ampio estratto ne ha dato il Dupin, il quale molto commenda una tal produzione, e solamente lagnasi, che il Visconti siasi talvolta appoggiato a documenti supposti o apocrifi, e che non abbia bastantemente distinti i riti particolari di qualche chiesa da quelli della Chiesa universale. Alcune altre opera, ma di minor considerazione, lasciò il Visconti, il quale cesso di vivere nel 1633.

VISDELOU (Claudío d'), nato in Bretagna nel mese di agosto 1656 di un'antica famiglia, entrò molto giovine nella società de Gesuiti. La sua virtà e le sue cognizioni letterarie, matematiche e teologiche lo fecero scegliere nel 1684 da Liniga xuy, per andare in qualità di missionario alla Cina con cinque altri Gesuiti Arrivato a Mario Civili Arrivato Arrivato Civil

cao nel 1687, ivi apprese con sorprendente facilità la scrittura e 1 caratteri Cinesi. I suoi progressi furono si rapidi e sì meravigliosi, che il figlio del grande imperatore Cambi, erede presuntivo trono, ammirando la singolare facilità, con cui il P. Visdelou spiegava i libri i più oscuri de'Cinesi, gli diede egli stesso una testimonianza la più autentica e la più lusinghiera della sua stima. Per lo spazio di più di 20 anni, incui il P. Visdelou soggiornò nel vasro impero della Cina, ivi travagliò incessantemente alla propagazione del Vangelo. Il cardinale di Tournon , legato della santa sede, lo dichiaro nel 1708 vicario apostolico, amministratore di molte provincie, e lo nominò al ve covato di Claudiopoli. Il nuovo vescovo tu il discepolo, l'amico e il cooperatore di questo celebre cardinale, fu a parte delle di lui disgrazie, e si uni con esso contro i Gesuiti suoi fratelli per formare de' cristiani, non secondo la politica mondana, ma secondo Vangeio. Il suo zelo dispiacque al suo Ordine, e si carpì a Luiei xiv una lettera di sigillo per farlo uscire da Pondichery, dove il cardinale di Tournon avevalo situato. Visdelen non credette di

dover ubbidire ad un tal ordine estorto dalla vendetta : e dopo la morte di Luigi xiv, essendosi poi giustificato presso il reggente, questo approvò la di ui condotta . Quest' uome apostolico morì santamente in Pondichery li 11 novembre 1737. Vi sono di lui molte opere manoscritte, che mernerebbero di essere stampate. Le principali sono : 1. Una Storia della Cina, in latino . II. La Vita di Confucio . III, Gli Elogi de' Seine Filofofi Cinefi . IV. Una Traduzione latina del Rituale Cinefe . V. Un' Opera circa le Cerimonie e circa i Sacrifizj de' Cinefi , VI. Una Cronologia Cinefe VII. Una Storia in compendio del Giappine ,

gnore di ), poeta Francese, nato a Parigi nel 1640, era sadetto di una nobile, famiglia, I suoi genitori lo destinarono allo stato ecclesiastico : egli ne prese l'abito, ottenne alcuni benefizi ; ma l' amore gli fece abbandonare questo stato, ed egli prese in moglie la figlia di un pittore, malgrado l' opposizione de' suoi parenti . Sin dall'erà di 18 anni si occupava a scrivere Novelle galanti e Commedie. Cominciò poi nel 1672 e continuò sino al mese di maggio del 1710 Tom. XXVI.

VISE' ( Gian Donello si-

un' Opera periodica sotto il titolo di Mercuria Galante , 488 volumetti: Giorn le, che gli fece alcuni ammirator in provincia, e che in progresso è stato molto pertezionato . Se la Bruyere avene vissute a' nostri giorni, non si sarebbe certamente ideato di porre quest'opera al di fotte del niente . Il teatro altresì fu una delle risorse di Visé , Egli diede molte Commedie, delle quali può vedersi il catalogo nel tomo vi del Digionario de' Testri . La prima volta, in cui venne rappresentata la sua commedia intitolata: Il Gentiluomo Gue-Ipin ovvero il Campagnuolo, vi erano sui palchi non poche persone distinte amiche dell'autore, che ridevano a ciascun luogo, La platea non fu del loro parere, e fischio a tutta forza. Uno di coloro che ridevano, si affacciò dal palco, e disse ad alta voce: Signori, se voi non siete contenti, vi fi restituirà il vostro denare alla perta; ma non c'impedite di udir cose, le quali ci arrecano piacere . Un motteggiatore rispose:

Principe, non avete voi nulla a dirci di più ?

Ed un altro aggiunse : No : egli è anche confuso per

visé compose altresì delle Memorio circa il regno di Luigi

Y xıv,

xtv, dal 1638 sino al 1688, in 10 vol. in f, le qual in 10 vol. in f, le qual in 10 vol. in f, le qual in the abbraccio di versi generi sempre con talenti mediocri. Questo autore perdette la vista quattro anni prima della sua morte segulta in Parigue 1710. Aveva spirite, pulitezza, conosceva il mondo, e riusciva comunemente di piacere agli altri coll' amenita del suo carattere.

VITACHER 'evvero WHI-TAKER (Guglielmo), professore di teologia nell' università di Cambridge, nacque in Holme nell' Inghilterra nella contea di Lancastro, e morì a Cambridge nel 1591 di 47 anni. La sua opera principale è la Consutazione di Bellarmino . Vi si osserva molta erudizione, ma troppa animosità contro i Cattolici e contro l'autore, che confura . Le sue Opere furono impresse in Ginevra 1610 in 2 vol. in f. Vi si trova una Rifpofta alle xvIII Ragioni di Campiano .

VITALE, nato a Tierceville nella Normandia, si rendette celebre nella fine del XIII secolo per la sua pierà de pe'successi della sua predicazione. Avendo rinunziato un canonicato; che aveva nella collegiata di Mortain, si ritirò in un luogo

poco frequentato. Ma avendogli la santità della sua vita tirato appresso un gran numero di discepoli, egli tondò l'abbazia di Savigny nell'anno 1112, ed un nuovo Ordine di religiose appellato, per quanto credesi, della Santiffima Trinità . Quest' Ordine si diede poi sotto San Bernardo ( Ved. SERLON ) . e per tal guisa è passato nella figliazione de'Cisterciensi , nella quale trovasi oggidì . Vitale morì in concetto di santità nel 1119.

VITALE, Ved, ORDRIC. \*\* VITALI (Buonafede), che volgarmente si faceva chiamare l' Anonimo, è stato un celebre ingegno del nostro secolo. Era nato in Parma di buona famiglia, aveva avuta un'eccellente educazione, e si fece gesuita. Il suo fervido entusiasmo non potè reggere lungo tempo ai legami del chiostro, ne uscì dopo alcuni anni, ed essendosi applicato alla medicina, ebbe una cattedra nell' universirà di Palermo . Quest' uomo singolare, col suo prontissimo talento apprendeva tutto con somma facilità, a lui non era straniera veruna scienza, e può riguardarsi come uno di quelli, che si chiamano Enciclopedie Ambulanti. Aveva una smodata ambizione di far pompa del-

le moltiplici sue cognizioni; e siccome era miglior pariatore che scrittore, abbandond ben presto l'onorevole impiego della cattedra, e prese la risoluzione di montar su i cavalletti per parlar al pubblico nelle piazze. Ma non essendo abbastanza ricco per cententarsi della sola gloria, tirava profitto da' suoi talenti, vendeva le sue medicine, ed in somma faceva. il mestiere di ciarlatano. Il buon esito de' suoi rimedi specifici e la sua fluida eloquenza gli avevano acquistata una straordinaria riputazione. Risolveva publicamente tutte le più difficiti quistioni, che gli si proponevano sopra ogni scienza e sopra le materie più astratte : gli 'venivano chiesti o in voce o in iscrito problemi, punti di critica, di storia, di letteratura, ed egli dal suo piccolo palco rispondeva tosto, facendovi dissertazioni, che pienamente appagavano. Brillò specialmente in Milano verso il attorniato continuamente nella piazza, dove mostravasi, da una quantità di persone a piedi ed in carrouza, che accorrevano ad udirio. Siccome però i dotti erano quelli, che compravano meno degli altri, così l'Anchimo, pieno di genio ameno e poetico, aveva raccolta presso di se

una completa compagnia comica con buone maschere. il nuovo Ippecrate manteneva a sue spese, ed anche istruiva questi attori, che dopo avere ajutato il loro padrone a ricever il denaro, che veniva loro buttato in fazzoletti annodati, ed a rimandare i medesimi fazzoletti con iscatolette o vasetti, davano poscia sull' imbrunir della sera la rappresentazione di commedie in tre atti alume di torcie di cera bianca. con una specie di magnificenza. Fu talmente applaudita questa compagnia, che non tardò molto il Vitali ad impiegarla anche nel publico teatro, e con assai buon esito. Dopo alcuni anni l' Anonimo passò a Venezia, ove accrebbe talmente la suafama, che nel 1740 fu istantemente chiamato a Verona per motivo di una malattia epidemica, che mandava alla tomba quanti n'erano attaccati. Il suo arrivo in quella città sembrò quello di Esculapio in Grecia: egli cominciò a medicare tali infermi non con altro rimedio che con mela appiuole cotte e vino di Cipro. Tutti sotto una tale cura guarivano, di modo che il Vitali, oltre le copiose e ricche private mercedi, ebbe una publica riconoscenza coll'essere dichiarato primario medico di

di quella cospicua città. Ma non godette questa onorevole carica che per poco tempo, poiche morì nell' anno medesimo, compianto da tutti .

fuoche dai medici .

I. VITALIANO, Scita di nazione e nipote del celebre generale Aspare, ebbe

il rango di maestro della milizia sotto l'imperatore Ana-Ralio. Questo principe rigettava il concilio di Calcedonia, e perseguitava coloro che l'ammettevano . Vitalia ne prese il partito degli Ortodossi, ed essendosi impa-

dronito della Tracia, della Scizia e della Mesia, si recò sino alle porte di Costantinopoli con una formidabile armata, che dava il guasto

dovunque passava. Anastasio sprovvisto di soccorsi e detestato dal suo popolo, ebbe ricorso al maneggio. Promise di richiamare i ve covi esiliati e di non inquietare i Cattolici . A queste condiziohi Vitaliano licenzio la sua armata, e visse tranquillo

ella corte. Godette in seguito un gran credito sotto Ginfline; ma Ginfliniano nipote di questo principe, temendo, che il di lui potere non gl? impedisse di arrivare all'impero, preyenne suo zio con-

tra del medesimo . L' imperatore, temendo il potere, she Vitaliano aveva sopra le

verlo far arrestare con istrepito. Quindi gli scrisse nella Tracia, ov' erasi ritirato, che venisse a Costantinopoli a fin di ricevere le sue istruzioni. per andar a maneggiare un affare importante in una corte straniera . Vitaliano si recò prontamente presso l'imperatore, che lo ricolmò di carezze, e lo disegnò console per l'anno seguente, affin di poter esplorare la di lui condotta. Ma, avendo riconosciuto, che questa dignità gli dava assai maggior credito e lo rendeva più pericoloso, nel mese di luglio dell' anno 520 lo fece barbaramentre trucidare, essendogli state date sino a 16 ferite . ed essendo stati seco uccisi i suoi due sergenti Cleriano e Paolo nel settimo mese del

truppe, non credette di do-

vasi ) segretamente a prendere le armi al primo segnale. II. VITALIANO, natio di Segna, città della Campania, fu eletto papa dopo ·sant' Eugenio t li 30 luglio 657, inviò alcuni missionari

suo consolato. Il preresto di

questa uccisione fu la somma

ambizione di Vitaliano , la

quale avevalo impegnato ora

a prendere la difesa de' Cat-

tolici oppressi per farsi un partito, ora a mettersi alla

testa degli Eutichiani, ch' ei disponeva ( per quanto dicein Înghilterră, s'impiego con zelo a procur are il bene della Chiesa; e morì in concerto di santità li 27 gennajo 67 2. Vi sono di lui alcune Epiflole: Sotto questo pontefice, non meno dotto che piò, vennero celebrati diversi concili. Si riferiscono pure al suò tempo l'introduzione dell'uso di suonare gli organi nelle

VITEL (Giovanni de ); poeta francese; nato in Avranches, rimase in tenera età privo de' genitori : Gli testavano due fratelli , i quali ebbe altresì la disgrazia di perdete: Il primo, dopo avere scorsa l'Italia; la Gefmania, la Spagna, recossi à Parigi, ed ivi morì. Il secondo, ch'era il più giovine, e i di cui talenti davano buone speranze; fu rapito nel fiore dell' età in Rennes nella Bretagna. Essendosi sparso il contagio in questa città, dove Vitel trovavasi, fu costretto a ritirarsi a Condac . suoi amici lo consigliavano ad abbracciare lo studio della ziureprudenza ; ma, sedotto dalle attrattive della poesia; riguardava ogni altra occupazione come secca, sterile e ributtante : Passo nel 1575 a Parigi, ed ivi compose versi : Avendo saputo Dutouchet gentiluomo Protestante di Normandia, che la guarnigione

e gli abitanti di Monte San-Michele dovevano fare giorno della Maddalena un bellegrinaggio, vi fece introdurre destramente 30 soldati travestiti in abito di pellegrini . Essi penetratono nella città e nel castello, ov'è l'abbazia, uccisero il prete, che aveva celebrata la messa in loro presenza, ed artestarono il governatore della piazza i Ben tosto sì sparsé l'allarme hella bassa città i M: de Viques luogo tenente del maresciallo de Mutiguen si affrettò à soccorrere gli assediati : I Protestanti furono costretti ad arrendersi , e fu loro accordata la vita, all'eccezione di tre de' principali, che da M. de Matignon vennero fattí appiccare. Di guesto avvenimento il nostro versificatore ne fece il soggetto d' un Poema, che non manca nè di fuoco, nè d'invenzione. Questo è ciò, che vi ha di meglio nelle sue Efercitazioni Poetiche, impresse in Parigi 1588 in 8°. Non sappiamo l'anno della morte dell' au-

\*\* VITELLESCHI (Giovanni), natio di Corneto piccola città della Toscana, era dotato di molto spirito, intraprendente, ardito; sapeva dissimulare, e si servi utilmente di questi talenti per irinalizatsi ad una luminosa

fortuna. Dapprima si pose al servigio di Tartuglia uno di que' prepotenti o piccioli tiranni, che sconvolgevano l' Italia in tempo delle guerre civili, e fu di lui segretario. Dopo che Tartaglia ebbe troncata la testa per ordine di papa Martino v. Vitelleschi venne a Roma, e seppe destramente insinuarsi presso il pontefice Eugenio IV successore di Martino, a cui prestò buoni servigi. Liberò Roma e tutta l' Italia dai predetti tiranni, ristabili la calma e la tranquillità da per tutto, ed insieme colla benevolenza del pontefice si acquistò l'affezione del popolo Romano. Abbracciato quindi lo stato ecclesiástico, fu largamente ricompensato de' suoi servigi. Nel 1431 egli fu promosso al vescovato di Recanati, indi nel 1435 fatto patriarca di Alessandria ed arcivescovo di Firenze, pei due anni dopo decorato dello sacra porpora. Il suo rapido innalzamento diede motivo a' suoi invidiosi di accusarlo ( non si sa bene se con verità o per calunnia ), che tramasse ambiziosi disegni contro lo stesso papa Eugenio IV suo benefactore. Il papa, servendosi dell'accortezza di un suo capitano appellato Rido, lo fece arrestare e chiudere in Castel Sant' Angelo. Questo

innaspettato cangiamento cagiono tale rammarico al porporato, che in brieve ne morì li 11 aprile 1440. Il suo merito è stato più ragionevolmente riconosciuto dalla posterità, ed è stato coronato di elogi dai pontefici Sisto IV , Giulio II , Leone x , Clemente VII e Paolo III. -Rartolomeo VITELLESCHI nipote e vescovo di Corneto. gli fece innalzare una magnifica tomba con un epitafio molto elegante in versi latini, nel quale il defonto si duole, che dopo aver operato tanto in sollievo e beneficio della Chiesa, di Roma e del pontefice. l'invidia abbiagli fatta incontrare una morte non meritata. Si sdegnò talmente Bartolomeo pel trattamento fatto a suo zio, che abbandond il partito di Eugenio, per abbracciare quello dell' antipapa Felice v, da cui venne fatto cardinale. Ma poi rinunziò questa dignità ed anche il vescovato di Corneto, ove aveva stabilito il buon ordine con molte sagge costituzioni. Sotto il pontificato di Pio 11 fu conduttore di alcune truppe destinate a combattere Sigismondo Malatesta. Finalmente, avendo vo-Juto fare il pellegrinaggio di Terra santa, mentre ritornavane, cadde infermo, e morì nella citrà di Modone li 13 di-

dicembre 1463. — Era della stessa famiglia Muzio VITEL-LESCHI, celebre generale de' Gesuiri, che, nato in Roma nel 1563, in età di 20 anni vestì l'abito religioso, professò con molta riputazione la filosofia e la teologia in Roma ed in Napoli, indi gradatamente per varie cariche giunse a quella di provinciale, e finalmente fu eletto generale nel 1615, e morì nei 1645 di 82 anni. Di lui si hanno Epistole Parenetica, impresse in Anversa.

\* I. VITELLI ( Ciampino ), marchese di Cetona, era un bravo capitano Italiano, che aveva dapprima militato per Cosimo gran-duca di Toscana. Essendo indientrato al servigio della Spagna, da Filippo 11 venne fatro maresciallo di campo dell'armata de' Paesi-Bassi sotto il duca d' Alba . Secondò validamense questo generale nelle di lui operazioni, e morì poco dopo del medesimo. Era così grosso e grasso, che face a d' uopo incavare la tavola, dove mangiava. I Protestanti delle Fiandre, che non avevano motivo di lodarsi di lui, gli fecero il seguente satirico epitafio:

O Deus 'omnipotens, crassi miscrere Vitelli,

Quem mors preveniens non sinit esse bovem. Corpus in Italia est, tenet intestina Beabantes; Ast animam nemo. Cur?

Ast animam nemo. Cur Quia non habuit i fu nel secolo xv un Cor

Vi fu nei secolo xv un Cornelio vicelli di Cortona, che dopo avere insegnato in varie città d'Italia, e specialmente in Venezia, passo profes ore di eloquenza in Parigi circa il 1482, essendoci ignoto, dove e quando cessasse di vivere. Fece molto strepito un sanguinosissimo libro da lui publicato nel 1481 contro il Merula, al quale libro nel seguente anno venne fatta da Paolo Romuleo Reggiano una non meno sanguinosa risposta in difesa dello stesso Merula. medesimo Vitelli publicò altresì un erudito Trattato sui giorui, mesi ed anni de' Romani, ed un opuscolo relativo al proemio premesso da Niccolà Perotti alla Storia naturale di Plinio.

VITELLIO (Aulo), Vitellius, nato nell'anno 15 dell' era volgare da Lucio Vitellio, ch' era stato console tre volte, passò gli ultimi anni della sua infanzia ed i primi della sua infanzia ed i condotta ivi da loi renuta. Si credette, ch' egli avesse acquistate, colle infamii sue compiacenze, le grazie, che

Tiberio accordò al di lui genitore, il consolato, ed il governo della Siria. la sua vita corrispose a così vergognosi principi; ed i tratti i più distinti del suo carattere sono scostumatezze ed oscenità di ogni specie, ed una ghiortoneria, che portava sino all' eccesso di promoversi per uso abituale il vomito, a fin di riaver il piacere di mangiare. Il suo nome gli aptì l' ingresso alla corte, e piacque a Caligola pel merito che aveva di sa-Bere far bene il cocchiere, eda Claudio a motivo della sua passione pel giuoco. Queste medesime racccomandazioni lo rendettero grato a Nerone; ma soprattutto un servigio di un genere singolare e molto conforme al gusto di questo monarca, gliene guadagnò tutto il favore. Nerone bramava con somma passione di salire come musico sul teatro, ma erane fitenuto da un avanzo di pudore. Pressato dalle grida del popolo, che sollecitavalo acciccchè cantasse, erasi anzi ritirato dallo spettacolo, affertando di voler sottfars alle importune isianze . V tellio, che presedeva ai giuochi, dove seguiva questa scena, si fece deputato degli spettatori per supplicare il monarca a ritornare e lasciarsi indutre a cantare; e

Nerone gli fu obbligatissime di questa dolce violenza. In tal guisa Vitellio, amato e favorito consecutivamente da tre imperatori, percorse la carriera delle magistrature accoppiando tutte le dignità con tutt' i vizi. Comandava le legioni della Germania inferiore, allorchè le coorti Pretoriane ptoclamarono imperatore Ottone nell'anno 60 dell'era volgare. La sua armata, il di cui affetto egli erasi guadagnato a forza di donativi , decretò nel tempo stesso l'impero a Vitellio ; ond' egli trovossi in necessità di marciare contro il suo rivale. Perdette di seguito tre battaglie , ma fu vincitore nella quarta data li 15 aprile poche miglia lungi da Bedriaco villaggio situato tra Cremona e Mantova, per quanto si crede, dov' è oggidì la terra di Caneto. Sulla fine della giornata volle fermarsi sul campo di battaglia. unicamente per pascere la sua vista osservando cadaveri, membra sparse e straziate, terreno ancor tinto di sangue, ed in somma tutto ciò, che eccita nelle anime sensibili l' orrore e la pietà. Il barbaro piacere cagionatogli da tale spettacolo gl' impedì di accorgersi della infezione dell' aria, vivamente sentita da coloro, che lo accompagnava-

no; e quando costoro se ne lagnarono, loro disse, che l' edore d' un nemico morto era sempre aggradevole; ed immediatamente fece distribuite del vino ai soldati, e si ubbriacò in loro compagnia. Egli non credeva d'essere sovrano che per tener tavola, e scialacquare in crapole e stravizzi. La sua grande occupazione era di far colezione, pranzare, cenare, ed anche talvolta aggiugnervi una buona merenda. Nell' intervallo tra ciascun pasto eccitavasi il vomito per prepararsi al seguente. Mangione piuttosto goloso, empievasi con pari facilità ed appetito delle vivande le più grossolane che delle più delicate. Molti di colcro, ch' erano alla sua corte, fureno rovinati dalla sua veracità, che volevano appagare, per soddisfare poi anch' essi alla loro ambizione . Lucio suo fratello , avendo voluto dargli un pasto, fece imbandire la tavola con due mila pesci tutti squisiti , e sette mila angelli di gran prezzo. Ma Vitellio spese ancora di più per un solo piatto, che fece empiere di fegati, di cervella, di linque e di latti di pesci e di augelli i più rari. A forza di mangiare e di bere divenne così stupido, che la sola facilità. Ta quale trovava in sa-

ziaré le vergognose sue possioni, poteva fargli risovvenire, ch'egli era imperatore. La sua crudeltà non fece che aumentare insieme colla sua ghiottoneria. Fece uccidere in sua presenza, su d' una falsa accusa, Giunio Blaso, a fin di saziare i suoi occhi colla morte di un nentico. Mentr'era tuttavia privato, aveva avvelenato un figlio partoritogli dalla sua prima moelie Petronia, e ciò per godere de'di lui beni . Pervenuto al trono, fece morir di fame sua madre Sestilia, perchè gli era stato predetto, che regnerebbe lungo tempo, se a lei sopravvivesse. Certamente questa · sventurata femmina sapeva, ch'egli era capace di un'azione snaturata. poiche, quando intese, ch'era stato proclamato imperatore, non potè trattenere le lagrime, e si conobbe, che queste provenivano da tutt' altro che da consolazione ed allegrezza. Essendo giunti al colmo gli eccessi di Vitellio . il popolo e le legioni si mossero a sollevazione ed elessero Vestasiano. Quando il mostro vide venire a lui Primo, luogotenente del nuovo imperature signore di Roma, corse a nascondersi in casa d' un portiere di palazzo nel chiuso de' cani . Ne venne tratto fuori a forza per condui:

durlo in giro per la città. nudo, colle mani legate dietro il dorso, colla punta d' una spada sotto il mento per targli tenere ritta la testa; quindi venne condotto al luogo de'supplizi, dove fu ucciso a piccoli colpi sulla fine dello stesso anno 69 dell' era volgare, dopo soli otto mesi di regno. Il suo cadavere fu strascinato con un uncino e gitato nel Tevere. Lucio VITELLIO suo padre era giunto ad un alto grado di fortuna colle sue vili bassezze. Egli fu il primo, che adorasse l'insensato Caligola come un nume: fu prodigo de' medesimi omaggi a Claudio; ed ottenne, come una grazia particolare da Messalina, l'onore di scalzarla. Prendevasi la cura di portare sotto la propria veste alcune scarpe di questa principessa, le quali sovente baciava. Dopo la sua morte, seguita verso l'anno 49 dell' era cristiana, il senato gl' innalzò una statua colla seguente iscrizione : A colui, ch' era di una inalterabile pietà verso il suo principe.

II. VITELLIO ovvero VITELO, Polacco del XIII secolo. Vi è di lui un Trattato di Ottica, la di cui miglior edizione è quella di Basilea 1572 in f. Quest' opera oggidì non può essere che di una mediocre utilità, seb-

bene l'autore al suo tempo fosse un uomo stimabilissimo. Il suo libro non è propriamente che l'Ottica di Albazon posta in miglior ordine.

VITELLIUS ovvero TEL-LE (Regnero), nato a Ziriczea nella Zelanda verso l' anno 1558, percorse una gran parte deil' Europa; indi restituitosi al proprio paese, fu rettore del collegio della città sua patria, e morì in Amsterdam nel 1618, dopo aver dato: I. Una traduzione in latino della Descrizione della Germania inferiore di Lodovico Guicciardini, con varie aggiunte, Amsterdam 1625 in f. e 1635 vol. 2 in 12 presso Guglielmo Blaeu con figure. Questa versione, è migliore de'l' originale, è scritta con uno stile puro ed armonioso, e le addizioni sono cusiose ed importanti. II. Un Compendio del libro intitolato Britamia di Cambden, Amsterdam 1617 in 8°: opera ben fatta. Vitellius ha conservate, per quanto ha potuto, l'espressioni del suo autore, e non ne ha tolti se non se alcuni fatti, i quali non avevano alcun rapporto alla geografia. La sua Traduzione in fiammingo del libro della Trinità di Michele Servet prova, che aveva poca religione.

VITERBO (Da), Ved. ANNIO, III EGIDIO e VI.

GOF-

GOFFREDO .

VITERICO, re de' Visigoti, si collotò sul trono dopo la morte di Liuva, che da lui fu assassinato circa l'anno 602. Siccome non era del sangue reale, volle rendersi stimabile alla nazione privando gl'imperatori d'Oriente di ciò, ch' essi possedevano tuttavia nella Spagna. Dopo molti cattivi succe si chbe sopra i medesimi qualche vantaggio in una battaglia presso Siguenza . Ememberga sua figlia era stata destinata in isposa a Teoderico re di Borgogna. Ella passò in Francia per dar effettuazione ad un tale matrimonio; ma essendovisi opposta la famosa Brunechilde, fu costretta a ritornarsene in Ispagna. Viterico morì nel 610.

VITIGE , Ved. BELISA-

VITIKIND, Ved. WITI-

tà. Con questa condotta costringeva i popoli all'ubbidienza; ma si privava de'soccorsi e della difeta contro i nemici stranieri. Quindi fece fortificare nel tem-o stesso alcune piazze; ma intimorì, senza fasta amare.

VITRE' (Antonio stampatore /di Parigi, si è immortalato pel buon successo, con cui fece travagliare i suoi torchi. Da lui fu impressa la famora Poliglotta di le Jay, uno de'singolari cami-d'opera della stampa. Le altre sue edizioni sostengono perfettamente la riputazione, che si era acquistata, d'essere il primo uomo di Francia per la sua arte. Avrebbe anche superato Roberto Stefano, se fosse stato dotto ed esatto come lui; ma appena sapeva tradurre in francese gli autori i più facili. Macchiò la sua gloria col capriccio che ebbe di far fondere e guastare in sua presenza i bei caratteri delle lingue orientali; che avevano servito all'impressione della predetta Bibbia di le Jay, per togliere il mezzo di stampare in Parigi dopo la sua morte alcun 'li-, bro in querie l'neue. Cessò di vivere nel 1674, ed allora era stampatore del clero. Era un uomo religioso, e mentre eccupava il posto di Santese della parrocchia di San

Se-

Severino, fece porre sul cimitero della medesima un' iscrizione del seguente significato:

cato:

Quanti quì morti fon , fur
tutt' in vità;

Tu pur morrai, ed il fatale istante

Lungi non è : nè pensi alla pariita.

ÜÑ difetto di questo medèsino stampatore Virit era di non distinguere la consonaine dallà vocale nelle due lettere J ed V. Il suo Cerpis Jaris, Parigi 1638 vol. 2 in f., € 12 sua Bibbia Latina in fi, indi 1666 in 4', e 1672 vol. 8 iti 12, sono nel numero delle migliori sue edizioni:

VITRINGA (Campegib); nato nel 1657 a Lewarde nella Frisia, fu l' ortiamento dell' università di Francker ; ove morì li 3 matzo 1722 di un attacco di apoplesia. Le diverse opère da esso lasciate sono : I. Un dotto Comentario latino sopra Isaia, 2 vol. in f. II. Apocalypseos anachrisis, 1719 in 4°: III. Typus Theologia practice, in 8°. IV. De Synagoga vetere libri tres, Francker 1606 in 40; V. Archisynagogus, in 42. VI. De Decemviris otiosis Synagoge , in 4° . VII. Observationes sacre, 1711 in 4°4 Queste opere teologiche per la maggior parte sono mancanti di precisione . - Campegio

VITRINGÀ SUO figlio, hato à Francker nel 1933; morto nel 1733 di 31 anno, professore di teologia, si diede altresì a conoscere vantaggiosamente per un Compendio della Teologia mattrale, Francker 1726 in 4°.

\* VITRUVIO (. Marco Pollibne ), Virruvius, nato a Formia, oggidì Moladi Gaeta ( e non già in Piacenza ovvero in Verona, come hanno asserito o congetturato alcuni scrittori, e specialmente il celebre marchese Maffei in favore del'a sua patria ), fu educato con molra cura da' suoi genitori. Si applicò a tutte le scienze utili , e passò per uomo; che possedesse ciò, ch'egli stesso appella Enriclopedia, cioè la conoscenza delie sette arti liberali: Essendosi recato a Roma, ful conosciuto e stimato da Giulio-Cesare. Dopo la morte di questo principe, Ottavia lo raccomando ad Augusto, che gll diede l'ispezione delle baliste, degli scorpioni delle testuggini e delle altre macchine da guerra. Le cure di Virtuvio furono ricompensare con una ragguardevole pensione; ed egli, incoraggiato dalle liberalità di Augusto, compose i suoi dieci Libri di Architettura, i quali dedicò allo stesso imperatore. Nulladimeno sembra, th' egli non

ettenesse vivendo quella fama, di cui era meritevole. come spesso a' più grandi uomini è avvenuto. Certamente egli si duole, che la protezione ed il favore agl'ignoranti venisse accordato piuttostocchè ai dotti, Ma di quella fama, che forse non ottenne in vita, la posterità gli è stata liberale dopo morte, come raccogliesi tante edizioni, che si sono fatte de' predetti suoi libri, e da' tanti comenti, con cui nomini dotti hanno illustrata una tal opera. Questa è l' unico Trattato, che in tal genere siaci pervenuto antichi, e da un'idea moito vantaggiosa dell' ingegno del suo autore ed ancora della nobiltà del di lui carattere. La più antica edizione, che conosciamo dell'Architettura di Vitruvio nell' originale latino & quella di Firenze 1497 in f. Le due di Firenze pel Giunti 1513 in 8°, e di Lione 1552 in 4° grande, sono rare e stimate. La più superbamente eseguita e ricercata è quella di Amsterdam per gli Elzeviri 1649 in f. con molti rami. Magnifica altresì è l'edizione che ne diede in Napoli 1758 in f. con rami il marchese Berardo Galliani colla Versione italiana da lui fatta elegantemente, ed arricchita con eruditi comenti

e colla Vita dell'autore. Questa versione ha oscurate le diverse altre traduzioni italiane, che se n'erano publicate precedentemente, tra le quali una in Venezia 1535 inf. e l'altra fatta da mons. Daniele Barbaro, Venezia pel Franceschi 1577 in 4°. In francese ve n'è una Versione data da Perault, Parigi 1684 in f., edizione pregiatissima.

VITRY, Ved. HOSPITAL (Nicola), e GIACOMO num.

XVI.

VITTEMENT ( Giovanni ), di una oscura famiglia di Dormans nella Sciampagna, la rendette illustre mercè il suo talento e le sue virtà. Nacque nel 1655, e dopo aver fatti i suoi studi nel collegio di Beauvais in Parigi, succedette al suo professore medesimo nella cattedra di filosofia. In seguito insegnò questa scienza all' abate de Louvois figlio del ministro di stato, che seppe distinguere il di lui merito. Avendo avuto l'onore di complimentare Luigi xIV in qualità di rettore dell' università di Parigi in proposito della pace conchiusa nel 1697, questo monarca ne rimase così soddisfatto che disse : Giammai alcun' Aringa o alcun Oratore non mi hanno recato tanto piacere. Nè Luigi xiv si restrinse a' soli elogi, ma verso la fine dello stesso anno 1697 lo nomino socio-precettore de' duchi di Borvogna . d' Angio e di Berri suoi nipoti. Il duca d' Angiò, divenuto re di Spagna nel 1700, lo condusse seco, e gli esibì l'arcivescovato di Burgos ed una pensione di otto mila duca i per fissarlo alla sua corre; ma egli ricusò l'uno e l'altra colla fermezza da filosofo Cristiano, e ripassò in Francia. Nominato sottoprecettore di Luigi xv dal reggente duca d'Orleans, non volle accettare ne abbazie, ne benefici, nemm no un posto nell' accademia. Questo prete disinteressato aveva fatto voto di non accettare alcuna sorta di beni di chiesa, sinchè avesse di che poter sussistere altrimenti. La corte era per Vittement un luogo di relegazione: quindi l'abbandonò interamente nel 1722, ed andò a morire nella sua patria nel 1731 in età di 77 anni. Il celebre Coffin onord la di lui tomba con un epitafio, in cui degnamente celebra le qualità del di lui animo . L'abate Vettement ha lasciate molte opere manoscritte, di cui le principali sono: alcuni Comenti sopra vari libri dell' antico Testamento; una Confutazione dell'empio sistema di Spinosa; ed alcuni Scritti filosofici e teologici.

VITTORE AURELIO,

Ved. 1. AURELIO.

I. VITTORE (San), Victor, di una illustre fami-glia di Marsiglia, si segna-lò nelle armate Romane sino all' anno 303, in cui ebbe troncata la testa per la Fede di G. Cristo. Le famose abbazie di San Vittore in Marsiglia ed in Parigi sono state fondate sotto la di lui invocazione.

\* II. VITTORE 1 (San), Africano, salì sulla cattedra di S. Pietro dopo il papa Eleuterio nel dì primo di giugno dell'anno 193. Si rinovellò più vivamente al suo tempo la grande controversia nella Chiesa circa la celebrazione della festa di Pasqua. Egli decise, che dovevasi sempre celebrare nella domenica dopo il decimo quarto giorno della luna di marzo, e sulle prime non imitò la moderazione de' suoi predecessori ; anzi scrisse lettere per segregare dalla comunione della Chiesa i vescovi dell'Asia, che non aderivano a tal decisione. Ma poi, mosso dalle rimostranze di molti dotti vescovi, e specialmente di S. Ireneo, moderò il suo zelo. Quindi non furono guari riguardati come eretici nè scismatici coloro, che osservavavano una pratica contraria,

sino a che la quistione non fu poi precisamente decisa dal concilio di Nicea. Il papa Vittore suggellò col suo sangue la Fede di G. Cristo sotto il regno dell'imperator Severo li 20 Luglio 202. Abbiamo di lui alcune Epiflole, e S. Girolamo lo riguarda, come il primo tra gli autori ecclesiastici, che anno scritto in latino.

\* III. VITTORE appellato pria Gebeardo, vescovo d' Heichstadt nella Germania, rimpiazzo Leone IX dopo una sede vacante di un anno. La sua elezione si fece nel concilio di Magonza tenutosi nel marzo 1055, e eli fu dato il possesso nel di 13 del susseguente aprile. Gebeardo non aveva alcun desiderio di divenir papa anzi avrebbe ricusata questa sublime dignità . Il suddiacono Ildebrando fu quegli, che, spedito nunessendo stato all' imperatore Enrico III per avere un papa, dimandò il vescovo d' Eichstadt in nome del popolo Romano. Lo stesso imperatore sece della difficoltà ad accordarlo, perchè aveva molto piacere di tenersi vicino questo prelato, in cui aveva molta confidenza, e che di più era suo congiunto. Vittore, dopo avere accettata la tiara suo malgrado, illustrolla colle sue virtà. Depose molti vescovi simoniaci un concilio che tenne in Firenze, spedì Ildebrando in Francia in qualità di legato. convocò un concilio Roma nel 1057. Il zelo di questo pontefice per la disciplina gli produsse degl' implacabili nemici. Un suddiacono attentò contro la di lui vita, e pose del veleno nel calice; ma il papa scoprì questo delitto, alcuni, dicono naturalmente, altri per mezzo di un miracolo. Vittere mori in Firenze nel 1057, lasciando vacante il trono pentificio e la sede vescovile di Eichstadt, che aveva altresì ritenuta sino alla morte.

\* IV. VITTORE III . appellato pria Desiderio, della casa de' duchi di Capoa, cardinale prete, abate di Monte-Casino, ed uno dei tre, che Gregorio vii aveva indicati, come abili per succedergli, dopo una sede vacante di un anno fu eletto papa li 14 maggio del 1086. Siccome aveva riguardata con massima ripugnanza una tal elezione, così appena quattro giorni dopo la medesima, deposte le insegne della sua dignità, se ne fuggì a Monte Casino, dove restò inflessibile per lo spazio quasi un'anno. Finalmente, pres-

sato e vinto dalle preghiere de' prelati e de' principi radunati con lui in Capoa, si arrese, e fu consecrato li o maggio 1487. E' nulladimeno osservabile, che Ugo arcivescovo di Lione presente all' accennata adunanza, Riccardo abate di Marsielia, ed alcuni altri si opposero alla di lui esaltazione per alcuni motivi, che non sono abbastanza chiari , e che variamente sono stati interpretati, Radunò egli nell'agosto del 1087 un concilio de' vescovi della Puglia e della Calabria in Benevento, ed ivi pronunciò la deposizione dell'antipapa Gusperto, che voleva sempre mantenersi in Roma, e rinnovò il decreto contro le investiture. Vittore cadde infermo durante questo concilio, e fu costretto a ritornare prontamente a Monte-Casino, dove morì li 16 settembre dello stesso anno 1087, dopo esserne stato abate per lo spazio di 29 anni. Uge di Flavigni, sommamente prevenuto contro questo pontefice, suppone, che la di lui morte dopo un così breve pontificato fosse una divina punizione. Vari autori, dice il P. Longueval, hanno seritto, ch' egli era morto di veleno postogli nel calice dagli emissari dell'imperatore, mentre celebrava la Messa. Ma

queste favole non hanno altro fondamento che la brevità del suo pontificato. Egli rassomigliava per le sue virtù a Gregorio vii dal quale era molto stimato. Erasi principalmente segnalato mercè la magnifica chiesa, che fece innalzare in Monte-Casino. Vi sono di lui dell' Epistole, de' Dialoghi, ed un Trattato de' Miracoli di S. Benedetto, nella Biblioteca de' Padri. - Non si ha da confondere coll' antipapa Vittore nominato nell' anno 1138, dopo la morte di Anacleto, e che quasi tosto lasciò la cattedra pontificia. Ved. INNOCENZO II.

V. VITTORE DI VITE ovvero DI UTICA, era vescovo di Vite nell'Africa . Il re Unnerico, principe Ariano, suscità una persecuzione contro i Cattolici, durante la quale Vittore ebbe molto a soffrire. Il santo vescovo scrisse, circa l'anno 481, la Storia di questa persecuzione con più esattezza che eleganza. La sua opera, data ai publico dal P. Chifflet , Dijon 1665 in 4°, e da Don Ruinert , Parigi 1694 in 4° , può servire non solamente per la storia della Chie-a, ma ançora per quella de'Vandali. L'autore racconta, che questo tiranno aveva fatta troncare la lingua sino alla

radice a molti Cattolici , i quali parlarono tuttavia dopo l'esecuzione. Egli cita tra gli altri un suddiacono, che appellavasi Reparato .

VI. VITTORE DI CA-POA, vescovo di questa città, si rendette illustre colla sua dottrina e colle sue virtù. Compose, circa l'anno 545 un Ciclo Pafquale , ed una Prefazione sull' Armonia de'quattro Evangelisti, opera di Ammonio. Questa sua produzione trovasi nella Biblioteca de' Padri . Il venerabile Beda ci ha conservati alcuni frammenti del di lui

Ciclo Pafquale.

VII. VITTORE DI TUnones, vescovo di questa città nell' Africa, fu uno de' principali difensori de' Tre Capitoli. Il calore, con cui li difese , lo fece escludere nell' anno 555. Dopo aver provati molti cattivi trattamenti, fu rinchiuso in un monistero di Costantinopoli, dove morì nel 566. Abbiamo di lui una Cronaca, la quale contiene gli avvenimenti considerevoli segulti nella Chiesa e nello Stato . Il discernimento, l' esattezza , la scelta delle materie non sempre presedono ad una tal opera; ma essa può servire pe'secoli v e vi della Chiesa. Trovasi nel Thesaurus Temporum di Scalice-Tom.XXVI.

ro , ed in Canisto . VITTORE, Vid. CLAUDIO, - XI MARTINO. I MASSIMO in fine e VET-

\* I. VITTORIA, Victoria, Dea del Paganesimo, che venivà anche appellata con diversi altri nomi; come presso i Greci Nice, dai Sabini Vacuna, dagli Egizi Nafte Oc. Dicevasi figlia della Dea Stige e del gigante Pallante. Aveva molti tempi in Italia e nella Grecia, e specialmente due celebri in Atene ed in Roma, nella quale ultima città furono istituiti da Silla alcuni solenni giuochi pubblici in di lei onore. Gli antichi la rappresentavano sotto la figura di una giovane donzella sempre gaja colle ale, e con una corona d'ulivo e di alloro in una mano ed un ramo di palma nell'altra . Talvolta vedesi anche sopra un globo, per dinotare, che la Vittoria domina sulla terra . Gli Ateniesi però non davano ale alla loro Dea Vittoria, conte se volessero in tal guisa impedirle di allontanarsi da loro. Gli Egizi la rappresentavano sotto la forma di un' Aquila, perchè questo animale è sempre vittorioso ne' suoi combattimenti contro gli altri augelli. Le feste o allegrie, che si celebravano dopp

z

dopo i favori di questa Dea, appellavansi Niceterie.

VITTORIA, Ved. VIT-

VITTORIA DI BAVIERA delina di Francia, Ved. XVIII

MARIA . VITTORIA ovvero DE MICTORIA (Alessandro). nato a Trento nel 1525, apprese la scultura e l'architettura nella scuola del Sansovino. Fu eccellente soprattutto nella scultura, e non cedeva in tal genere nel suo tempo, se non all' illustre Michelagnolo Bonarota. Si vede una gran quantità di sue opere in Venezia non meno negli edifici publici, che ne' palagi de' nobili : Padova, Brescia, Verona, ed altre città d'Italia parimenti ne posseggono pon poche. Questo artefice. dopo avere travagliato molto. cessò di vivere nel 1608 in età di 83 anni. Le sue opere di architettura non hanno che un mediocre merito. VITTORIA O DE VI-

VITTORIA O DE VI-CTORIA (Francesco), Ved.

TORIN ( THE

VITTORINA covere vittoria (Aurelia), Viforina, madre del tiranno Vittorino; fu l'eroina dell'Occidente; Essendosi posta alla testa di pin certo numero di legioni, ella inspirò alle medesime tale confidenza, che le dieco pi i tiloli di MADRE degli eserciti, Le condusse ella stessa con quella tranquilla fierezza, la quale annuncia non minor coraggio che intelligenza; talmente che Gallienon ebbe nemico più formidabile di lei . Dopo aver veduto perire suo figlio e suo nipote Vittorino , ella fece dare la porpora a Mario ed indi al senatore Tetrico , che fece eleggere in Bordeaux nell'anno 268 . Vittorina non sopravvisse che alcuni mesi alla nomina di questo principe . Si è preteso , che Tetrico, geloso della troppo grande di lei autorità, le avesse tolta la vita; ma molti autori assicurano, che la sua morte fu naturale.

I. VITTOKINO ( Marco Piauvonio ) , Victorinus . figlio delle famosa Vittorina, cominciò a militare da giòvinetto, e si tece generalmente stimare pe' suoi talenti politici e guerrieri . Fu associato all' impero nell' anno 265 da Postumo tiranno delle Gallie . Vittorino si mantenne in questo alto grado sino al 268, in cui uno scrivano appellato Atticio, del quale avea violata la moglie, lo fece pugnalare in Colonia . -VITTORINO il Giovine suo figlio, che da esso era stato dichiarato imperatore, fu as-

sassinato poco tempo dopo.

rio),

rio), natìo dell' Africa, fu celebre professore di rettorica in Roma nel 1v secolo. Da idolatra, qual era, per opera di San Simpliciano si converiì alla fede Cattolica, che per qualche tempo segui occultamente, e poi, ne fece publica professione. Non si oud determinare precisamente quando morisse; e solamente dalle opere di sant' Agostino rilevasi, che nell' anno 386 non era più tra' viventi. Questo santo Padre esalta Victorino con somme lodi, e lo chiama vecchio dottissimo e versatissimo in tutte le arti liberali, che aveva rischiarati molti libri de' filosofi antichi e tradotte in latino varie opere di Platone, e che avendo avuti molti illustri allievi era stato meritamente onorato di un statua nel Foro di Trajano; lo che pure viene confermato da san Girolamo . Nulladimeno le opere, che ne sono rimaste, ce lo dimostrano molto - inferiore alla fama, di cui godette, essendo scritte per lo più con uno stile incolto ed oscuro. Alcune di esse appartengono alla grammatica ed alla rettorica, e si trovano inserite negli Antiqui Rethores Latini, Parigi 1599 in 4°, ristampati per cura dell'abate Capperronier, Argentina parimenti in 4° . Altre hanno argomento sacro; e fra di esse quattro libri contre gli Ariani, due Opuscoli publicati dal P. Sirmondo, ed alcune altre inserite nella Biblioteca, del Padri. Riguardo a queste san Girolamo lo riprende, perchè, non avendo egli fatto studio sulla sacra Scrittura, volesse mondimeno trattare quistioni di religione e di dogma. Finalmente vi è di lui un poemetto su isette Martiri Maccabei.

VITTORIO o VICTORIus ( Pietro ed altri ) , Ved. VETTORI .

\* VITTORIO - AMA-DEO 11, dnca di Savoja e primo re di Sardegna, nacque li 14 maggio 1666, a succedette a suo padre Carlo Emmanuele II nel 1675 in età di undici anni sotto la reggenza di Maria Giovanna di Savoja sua madre. Il suo matrimonio con Anna Maria figlia minore del fratello di Luigi xıv gli assicurò l'ajuto delle armi della Francia; ed appunto ad istigazione e mercè i soccorsi del predetto. monarca, Vittorio Amadeo si accinse nel 1688 a scacciare dalle Valli di Luzerna, Angrona ec. i Valdesi , comunemente appellati Barbetti: intrapresa, che non venne condotta a termine se non con grandi fatiche e dopo sparso molto sangue. Ma nel 1690, do-

po essere entrato nella lega di Augusta egli richiamo questi medesimi eretici a norma del trattato conchiuso all' Haia li 4 giugno dello stesso anno Appena seppesi in Francia; essersi egli collegato contro la medesima, che ben tosto si fece invadere dal generale S. Ruth la Savoja, e contro il duca fu spedito il marchese di Catinat', che nel dì 18 agosto 1690 gli diede una sconfiita presso Staffarda nel giorno dopo s'impadronì di Saluzzo, ed in seguito prese varie altre piazze del Piemonte. Il duca nel 1682 si eitto sul Delfinato, s'impadronì di Gap e di Embrun, ma quasi subito venne costretto ad abbandonare questa - provincia, e dovette frettolosamente ritirarsi, non recando seco altre spoglie che le campane delle accennate due città . Un'altra fiera rotta gli diede Catinat nell' anno susseguente nella pianura di Marsaglia, in cui gli uccise otto mila uomini, gli tolse tutta 'l'artiglieria e 106 tra bandiere e stendardi (Ved. CHAU-LIEU ). Li 30 agosto 1696 fece la sua pace particolare colla Francia, che li restituì rutte le di lui piazze, ed anche Pinarolo, di cui "era in possesso da 68 anni addietro. Vittorio Amadeo marito li 7 dicembre 1697 Maria Adelaide sua figlia primogenita con Luigi duca di Borgogna; e notasi, che questa era la 15 parentela diretta, che la casa di Savoja contraeva con quella di Francia. Nel 1701 riconobbe in re di Spagna Filippo duca d'Angiò, e nello stesso anno diede in moglie al medesimo principe Lovisa Gabriella sua seconda fielia. Nominato indi generalissimo degli eserciti delle due corone di Francia e di Spagna in Italia, prese nel tempo stesso de' segreti impegni colla casa d'Austria, nè perciò combatte meno valorosamente contro gl'Imperiali in diversi incontri. Un tale rigiro tirò in lungo quasi tre anni; ma in fine Victorio Amadeo si dichiard apertamente contro il re di Spagna suo genero, e li 25 ottobre 1703 fece il suo trattato colla corte di Vienna, che gli assicurò il Monferrato Mantovano. Questa sua ritiratà dal primiero impegno gli costò nell' anno susseguente la perdita della Savoja toltagli dal duca della Fogliada, che fu indi seguita dalla perdita di quasi tutto il Piemonte, insieme col contado di Nizza. Nel giugno 1706 lo stesso duca della Fogliada assedio Vittorio Amadeo nella sua capitale ma li 7 settembre dello stesso anno; essendo giunto

di lui soccorso con numerose troppe il principe Eugenio, l' armaia francese di osservazione comandata dal duca d' Orleans e dal maresciallo de Marsin fu interamente battuta. Questa vittoria non solamente liberò Torino, ma rendette tutte le piazze del Piemonte al duca, il quale poco dopo invase la Provenza, e recossi a porre l'assedio davanti a Tolone, cui per altro ben presto fu costretto ad abbandonare. Nella pace d'Utrecht conchiusa nel 1713 Victorio Amadeo ottenne la restituzione della Savoja insieme col contado di Nizza, cedendo alla Francia la valle di Barcellonetta per possederla in piena sovranità. Nello stesso traitato la Francia e la Spagna gli assicurarono tutto ciò, che l'imperatore aveagli ceduto nell'accordo del 1703: la Francia riconobbe esso ed i di lui discendenti per legittimi successori alla corona di Spagna in mancanza della posterità di Filippo v; e finalmente la Spagna gli cedette il regno di Sicilia colle sue dipendenze, onde fu solennemente coronato re in Palermo li 21 dicembre dello stesso anno. Ma nel giugno 1718 repentinamenre una poderosa flotra Spagnuola recossi ad occupare la Sicilia ed a procla-

marvi re Filippo v: jnvasione, che, siccome fatta in tempo di pace, recò stupore a tutta l'Europa, tanto più che allora appunto la Spagna per mezzo del suo ministro cardinal Alberoni stava trattando di prestar ajuto a Vittorio Amadeo per fare la conquista del Milanese, che poi egli avrebbe ritenuto per se, cedendo la Sicilia al re di Spagna. Finalmente nel 1720, in conseguenza della sua accessione alla quadruplice alleanza, ed in compenso della Sicilia, vennegli ceduta dall'imperatore la Sardegna col titolo di re, che poi ha sempre ritenuto. Stanco degli affari ed annojato di se stesso, Vittorio Amadeo nel 1730 in età di 64 anni, dopo averne regnato 55, rinunziò a Carlo Emmanuele suo figlio per una specie di capriccio la corona, che aveva portata egli il primo di sua famiglia, e per un altro capriccio ben presto si pentì della sua rinunzia. Erasi egli ritirato sotto il semplice titolo di Conte di Tenda nel castello di Moncalier, dove poco dopo sposò la contessa di San Sebaltiano, che ama; va già da lungo tempo. Quindi nell'anno seguente pressato dalle sollicitazioni dell' ambiziosa sua consorte, che avrebbe voluto esser regina e Z 3

go-

governare sotto il di lui nome; ten:ò di risalire sul trono, che la sua inquierudine aveagli fa:to spontaneamente abhandonare. Il resuo figlio, glielo avrebbe restituito, se il padre lo avesse dimandato egli solo, e se le circostanze de' tempi glielo avessero permesso ( Ved. xL CARLO ); ma per unanime suggérimento del suo Consiglio, s'indusse, benche di mala voglia, a farlo arrestare la notte de' 28 settembre 1731 nel predetto castello, donde fu tradotto a quello di Rivoli presso Torino, poi al forte della Brunetta, indi nuovamente a Rivoli; dove morl li 31 ottobre 1732 in età di 67 anni. Era un abile politico, un guerriero pieno di coraggio, che conduceva in persona le armate, esponendosi da semplice soldato, intendente al par di chiunque di quella guerra di raggiro ¿ che si fa sopra terreni intralciati, tronchi e montuosi, come il suo paese : attivo , vigilante, che amava il buon ordine, ma che faceva de'falli e come principe e come generale. Fu altrest celebre il regno di Vistorio Amadeo per le impegnate contese, ch' ebbe colla corte di Roma, specialmente in proposito delle nomine ai vescovati ed arsivescovati, intendendo que-

sta di riguardarlo tuttavla come semplice duca, e quindi di non accordargli i dritti delle teste coronare, anche dopo che per la pace d' Utrecht nel 1714 venne fatto e riconosciuto re della Sicilia. cambiata poi colla Sardegna, come abbiam accennato. Malgrado le reiterate fulminanti minacce della sede pontificia, il nuovo re sostenne intrepido i suoi dritti per molti anni con grande fermezza. Nè di ciò pago, per vendicarsi dell' ostinazione della corte Romana, distrusse il dispotismo della sacra inquisizione, assoggettò alle tasse i beni ecclesiastici, vietò gli ulteriori acquisti alle chiese e tolse ad esse il privilegio dell'asilo, limitò il potere de' Gesuiti, e fu il primo tra principi Italiani, che avesse il coraggio di fare con mano forte, almeno in gran parte, simili novità . Finalmente nel 1730 terminò tutte le differenze mercè un concordato colla santa Sede; ma, come sempre avviene in tali contingenze, dovette farsi un sacrifizio alle pretese convenienze delle corti , ed il conte Alberto Radicati di Passerano fu l'infelice vittin a di questa politica consuetudine . Nel bollore delle contese egli aveva sostenuti co' consigli e cogli scritti i regi dritti ,

ed aveva incontrata molta grazia presso il monarca. Ma appena le due corti si riconciliarono; che il conte di Passerano dovette porsi in salvo colla fuga, i suoi scritti furono dichiarati empi ed eterodossi, confiscati i subi beni, ed egli condennato in assenza ad essere arso vivo . Questa ricompensa ebbero i rilevanti servigi da esso prestati al re Vittorio Amadeo; onde nel Factum premesso alla sua Raccolta de' Pezzi curiofi Oc., Roterdam 1736 in 4", egli conchiude con quelle parole di Tacito in proposito di Tiberio imperatore : Nam beneficia to usque leta funt dum videntur exfolvi . poffe; ubi multum anterenere. pro gratia odium redditur.

VITULA, Dea dell'allegrezza secondo alcuni. Altedicono, che presedesse agli alimenti ed alle produzioni della terra, che servono per mantenimento della vita. Alcuni pretendono, che Vitula altro non fosse che un soprannome della Dea Vituria.

I. VIVALDI (Giovanni Lodovico), natio di Mondoviù nel Piemonte, di una nobile famiglia originaria di Genova, divenne veccovo di Arbe, una delle isole Adriatiche, nel 1519. Questo pio e dotto prelato mori nella sua diocesi dopo averla govarnata per vari anni con molta dottrina ed esemplarità, e lacciò. I. Un Trattaro De Verittie Contritionis, ovvero Vera Contritionis praepta, in 8º opera stimata. II. Sette attri piccoli Trattari, raccolti ed impressi sotto il titolo di Opus reede. Lione 1508 in aº.

II. VIVALDI (Artonio), insigne profesora di musica irailano, morto verso il 1743; maestro di capp. ila nil celebre conservatorio della riccio in Venezia. Il suo nome è famoso tra i suonatori a monivo della sua singolare abilità pel violino, e tra i compositori per le sue Sinfonia; e snorattutto per le sue Quatto Stepione.

VIVANT (Francesco); dottore della casa e società della Sorbonà, curato di San-Len, poi penitenziere, vicario generale, canonico gran cantore e cancell ere dell' università di Parigi sua neli' anno patria . nacque 1688. Contribut molto alla distruzione di Porto Reale ed allo stabilimento de' Preti di san Francico di Sales in Parigi . Le opere da lui composte sono: I. Un Trattato contro la pluralità de'Benesici, in latino, 1710 in 12. II. Un Trattato contro livalidità delle Ordinazioni Anglicane. III. Ebbe molta parte altrest al Breviurio ed al 2 4 Nef-

Melfale del cardinal di Noailles. E' parimenti autore di molte Poesse, Collette (cioè di alcuni 1mm. L' abate Vivant morì a Parigi il 30 novembre 1739 di 77 anni, dopo avere goduta per tutto il corso di sua vita una gran riputazione di pietà e di dottrina.

VIVES ( Giovanni-Lodovico ), nato a Valenza nella Spagna nel 1492, insegnò le belle-lettere in Lovanio con generale applauso . Di là passo in Inghilterra, ed ebbe l'onore d'insegnare la lingua latina a Maria regina della Gran-Bretagna figlia di Enrico viii. Questo principe faceva tanto conto del dotto Spagnuolo, che si recò espressamente in Oxford unitamente alla regina sua consorte, per ivi udire le di lui lezioni; ma poi, malgrado la sua stima, lo tenne in prigione sei mesi, perchè aveva osato disapprovare ed in voce ed in iscritto il divorzio di esso monarca con Caterina d'Aragona. Vives, dopo avere ricuperata la libertà. ritornò in Ispagna, si ammogliò in Burgos, e morì a Bruges buon cattolico li 6 maggio 1540 di 48 anni . Si hanno di lui : I. Comentari su i libri della Città di Dio di Sant' Agostino: produ-

zione, di cui i dottori di Lovanio censurarono alcuni luoghi troppo arditi e troppo liberi . II. Un Trattato giudizioso ed erudito intorno la Corruzione e la decadenza delle Arti e delle Scienze. III. Un Trattato della Religione. IV. Molte altre Opere, raccolte in Basilea nel 1555 in 2 vol. in f. Erasmo , Budeo e Vives passavano pe' più dotti uomini del loro secolo, ed erano come i Triumviri della Republica letteraria; ma Vives era inferiore al primo nel talento, ed al secondo nell'erudizione . Il suo stile è molto puro, ma nel tentpo stesso è duro e secco e la sua critica è sovente arrischiatà. Alcuni de' suoi libri non sono che un ammas-. so di passi radunati sotto differenti titoli, e di veri luoghi comuni. Per altro i suoi Colloquia , alioqui Latina lingua Exercitatio, sono stimati, e ve n'è una bellissima edizione, Firenze pel Giun*ti* 1568 in 8°.

VIVIANI (Vincenzo), celebre matematico dello scorso secolo, nacque in Firenze li 5 aprile 1622 di nobi-li gentori, e studio le umane lettere nelle scuole de Gesuiti. Il P. Sebafliano da Pietra Santa Minor oscrvante gli spiegò la logica, ma nel tempo stesso gli fece .nten-

dere, non esservi miglior logica della geometria; onde tutto a questa si rivolse il giovinetto Viviani . Ansioso d'internarsi sempre più ne' misteri di questa scienza, in età di 17 anni si accostò al gran Galileo, allora già vecchio e cieco, nè vi fu mai tra' maestro e scolaro sì tenera unione e sì vicendevole stima, come tra essi. Il Viviant di niun altro titolo vantavasi maggiormente che di ultimo scolaro del Galileo, poiché a tutti gli altri ei sopravvisce, e si mostrò molto èrato al suo caro maestro con iscriverne la Vita e dare un distinto ragguaglio delle ultime di lui opere ( Ved. 11 GALILEI ). Circa quattro anni stette con lui, e dopo la morte di questo grand'uomo si unì col Torricelli ,e lo riguardò come il secondo suo maestro. In età di 24 anniveggendo, che l' antico geometra Pappo Alessandrino famenzione di un'opera di Arifteo divisa in cinque libri , che aveva per titolo, De locis felidis, e che si è interamente smarrita, il Viviani intraprese di farla rivivere colla forza del suo ingegno, indegando quali problemi in essa i fossero proposti e come venissero sciolti , e perciò intitolò il suo libro : Divinatio in Aristaum de Locis

folidis. Ma i domestici affari, le malattie, le incombenze di lavori publici ed anche di politiche negoziazioni addossategli dal suo sovrano, Ferdinando 11 granduca di Toscana, che in età di 17 anni avevalo già dichiarato suo matematico , poscia lettore di matematica ai paggi di corte e nello studio Fiorentino, e finalmente suo primario ingegnere , lo costrinsero a disterir tanto il compimento dell' accennata opera, ch' essa non fu stampata se non nel 1701. Un altro antico geometra, Apollonio Pergeo, aveva in otto libri trattato ampiamente delle sezioni coniche ; ma gli ultimi quattro andarono perduti, e sapevasi solamente, che nel quinto aveva trattato delle linee rette massime e minime, che vanno alle periferie delle sezioni coniche. Si accinse altresì il Viviani a supplire questa perdita, e ad indevinare, come aveva fatto di Arifleo , ciò che potesse avere scritto Apollonio. Erasi già innoltrato nel suo lavoro, quando ecco che nel 1650 il Borelli trovo in Firenze l'opera di Apollonio tradotta in arabo, e s' invogliò di publicarla in latino. Ma perchè non sapeva di lingua arabica, ottenuta licenza dal gran-duca, recos-

sî

si a Roma col libro nel 18, 8, e ne fece fare da Abrano Eckellinse la versione, la quale fu compinta nell' ottobre dello stes o anno. Siccome però dispiaceva al Viviani di perdere il frutto delle sue non lievi fatiche, così provò con atti autentici, che nè egli aveva veduto tale libro, nè punto sapeva di arabico; ed anche il gran duca prese le più opportune cautele, acciocche nulla si scemasse alla gloria dello stes o Viviani . Questi adunque affrettò l'opera incominciata, ma essendo caduto infermo, e non volendo più oltre disferirne la stampa, la diede, non ancor finita, alla luce nel 1659. Due anni dopo uscirono per opera del Borelli i libri quinto, sesto e settimo di Apollonio, giacchè l'ottavo non si era trovato ; ed i matematici si diedero tosto tutta la premura di confrontare, se il Viviani avesse colto nel segno, e questo confronto gli riuscì glo-. riosissimo. Videsi, che non solo egli aveva felicemente indovinato ciò, che Apollonio avesse potuto dire, ma che ove da lui si discostava, erasi avanzaro anche più oltre di quell'antico geometra. Il Bullia! do ed altri stranieri con trasporto di ammirazione gliene fecero i più grandi encomi, ed i principi del-

la casa Mediti, lieti per la gloria riportata dal loro matematico, versarono su di lui piena mano le beneficenze. Le relazioni, che ne veniffero, scriv' egli stesso, non ista bene a me il riferirle; posso e debbo ben dire, che S. A. mi carico d'un buon peso d'oro, e che il simile fecero il cardinal Carlo il vecchio, ed il principe Leopoldo. Tale fu la fama, che di lui si sparse in tutta l' Europa, che il re Luigi xīv volle dargli una luminosa prova della sua stima, assegnandogli generosamente nel 1664 un' annua pensione di 109 doppie, benchè non fosse suo suddito, nè si prevalesse della di lui opera. oltre nel 1699 lo stesso monarca gli diede luogo nella R. accademia delle scienze ( egli era già precedentemente stato ammesso Roma, e nel Arcadia di 1676 nella R. società di Londra ), e gli offerse ancora l' impiego di suo primario astronomo; ma il Viviani, che aveva già rifiutate le medesime offerte fattegli da Cosimiro re di Polonia, si scusò dall' accettare l'invito del re di Francia . Nulladinieno grato alla di lui munificenza, volle lasciare a' posteri una durevole memoria de' benefici da esso ricevuti, in occasione che fece rifabbricare la

sua casa con un vaghissimo disegno, e con quella magnificenza, che poteva convenire ad un privato. Egli chiamò la medesima Decdata, e sul frontispizio di essa fece porre le parole, che tuttavia vi si leggono : Ædes a Deo data: felice allusione al secondo nome del monarca suo benefattore, ed alle di lui liberalità, che lo avevano messo in istato di fabbricarla. Nella stessa casa egli fece collocare l'effigie in bronzo del suo gran maestro Galileo. Stretta amicizia aveva contratta il Viviani col celebre Caffini sin da quando nel 1662 furono desrinati l' uno dal gran-duca, l'altro dal papa per trattare le impegnatissime controversie circa il regolamento delle acque della Chiana, ed in tal occasione fecero unitamente non poche osservazioni astronomiche, naturali, ed anco sulle antichirà. Le sue virtù, e la modestia singolarmente in sì grand' uomo ammirabile, lo rendevano a tutti carissimo, e non vi ha scrittore di que' tempi, che non ne parli con grandi elogi : non sappiamo che avesse altra contesa letteraria a riserva di quella con Aleffandro Marchetti , ne in questa eccedette i limiti d' una saggia moderazione . = Aveva egli ( dice Fonte-

" nelle ) quella innocenza e " quella semplicità di costumi, che conservasi ordina-" riamente quando si ha me-" no commercio cogli nomi-"ni dotti che co'libri ; e ,, non aveva punto quella .. rozzezza ed una certa sel-" vaggia fierezza, che acqui-" stasi sovente col commer-" cio de' libri senza quello ", de' dotti. Era affibile, mo-" desto, amico sicuro e fe-,, dele; e, ciò che contiene , molte virtù in una sola , " riconoscente in sommo gra-, do = . Le opere di quest' " uomo illustre, che morì in Firenze li 22 settembre 1703, sono: I. L'accennato libro intitolato, Divinatio in Aristaum de Locis solidis , Firenze 1701 in f: opera piena di profonde ricerche sulla geometria e sulle sezioni coniche: fu la prima incominciata, benché l'ultima publicata dall' autore; ma non perciò è meno dotta . II. De Maximis & minimis Geometrica divinatio in Quintum Conicorum Apollonii Pergæi adhue desideratum , 1659 in f., della quale si è già parlato di sopra . III. Enodatio Problematum universis Geometris propositorum a Claudio Commiers , 1677 in 4°. IV. Discorso a Cosimo III granduca di Tescana interno al difendersi dai riempimenti e dal-

le corrosioni de' Fiumi , Firenze 1688 in 8° . V. Il Quinto Libro d' Euclide, ovvero la scienza universale delle Proporzioni spiegata colla dottrina del Galileo , 1674 in 4°. Quest' opera, da lui intrapresa per rischiarare il quinto libro di Euclide, ove sembrava, che l'antico geometra non si fosse in varj luoghi spiegato con bastante chiarezza in tale proposito, è soprattutto stimabile , dice Fontenelle , pe' teneri e grati sentimenti del proprio cuore da lui sparsi in più luoghi relativamente al suo maestro.

VIVIEN , Ved. CHATEAU-

RRUN .

VIVIEN ( Giuseppe ) , pittore, nato in Lione nel 1657, morto a Bonna citrà dell' Alemagna nell' elettorato di Colonia nel 1735. Entrò nella scuola dell'illustre le Brun, il quale in poco tempo conobbe, che il talento del suo discepolo era pel ritratto . Vivien si arrese a' di lui consigli, e cercando di distinguersi dipinse a pastello . Metteva molta verità nelle sue opere, e coglieva ottimamente la rassomiglianza. La sua arte giugneva per sino a rappresentare non solamente i tratti esteriori, ma ancora le impressioni dell' animo, che animano il volto. e caratterizzano una persona.

Ha dipinti a pastello molti ritratti in piedi. Si veggono alcuni suoi quadri, ne' quali la storia, la favola e l'allegoria concorrono .ad abbellire la sua composizione. Ebbe molte volte l'onore di rappresentare la famiglia reale. L'accademia lo ammise nel suo corpo, ed il il re gli diede un appartamento ne' Gobelini . Gli efettori di Colonia e di Baviera lo nominarono loro primario pittore . Questo artista si esercitò molto in maneggiare il pennello, ed in dipingere ad olio ritrătti storiati, ne' quali ammiransi la fecondità e la bellezza della sua immaginazione congiunte all' eccellenza del suo talento per l'esecuzione. Vi sono molti Ritratti intagliati in rame su' di lui originali.

VIVIER (Francesco du), Ved. i. MONTHOLON.

VIVIER (Giovanni du ), nato a Liegi nel 1687, morto a Parigi nel 1761, si è renduto stimabile nell' arte dell'intaglio, ed il suo gusto per la medesima avendolo condotto a Parigi, ivi si perfezionò. Si applicò principalmente a coniare medaglie, e la «ua abilità in questo genere gli meritò ben presto varie considerevoli ricompense . Venne nominato incisore del re, ottenne un appartamento nel

nel Louvre, e fu ricevuto nell'accademia di pittura e di scultura. E'stato l'incisore, che ha meglio trovata la rassomiglianza di Luigi xv. Nè suoi intagli brillano la dolcezza e la forza. La moderazione e la bontà formavano il suo carattere.

VIVIERS (il cardinale di),

Ved. BROGNI .

VIVONNE, Ved. CHA-TEIGNERAY, - RAMBOUIL-LET, - ROCHECHOUART.

VLADERACCO ( Cristoforo ), dotto grammattico del xvi secolo, nato a Gessen in vicinanza di Bois le-Duc, insegnò le lingue latina e greca, ed ebbe non minor cura di formar i giovani suoi discepoli nella religione che nelle belle lettere . Morì li 15 luglio 1601, e lascio. I. Polyonima Ciceroniana, Rouen 1625; la quale è una raccolta di frasi tratte da'Cicerone . II. Flores Planti eun Scholiis . - I suoi figli Giovanni e Pierro eredi de'suoi talenti hanno date varie opere che fanno ugualmente onore alla loro dottrina ed alla loro pietà.

VLENGHELS, che pronunciasi anche veuoles, (Nicola ), pittore, natio delle Fiandre, passò in Francia. Questo artefice non ha dipinto quasi altro che quadri da avalletto. Le sue composizioni sono ingegnose; ed egli si è princicalmente attaccato alla maniera di Paolo Veronese . I suoi talenti, il suo spirito e la sua erudizione, che lo mettevano in commercio cogli eruditi e cogli uomini di lettere, lo fecero nominare dal re di Francia direttore della reale accademia di San Luca stabilita in Roma ecavaliere dell' Ordine di San Michele . Morì nella predetta città di Roma'li 10 dicembre 1737 in età di 63 anni. E'autore d'una infedele e poco elegante Traduzione del Dialogo italiano circa la Pittura composto da Lodovicò Dolce ed intitolato l' Aretino, preceduto da una Prefazione, in cui si combattono i giudizi de' Richardson padre e figlio sopra le opere di Rafaello.

VOEL, Ved. JUSTEL . VOESIN, Ved. POPELI-

 citate per qualche tempo le funzioni di pastore, morì nell' età di 87 anni nel dì pe novembre 1677. Voet era nimico dichiarato della filosofia e della persona di Descartes, cui osò accusare di ateismo in alcune tesi sostenute contro di lui. I magistrati Utrecht furono bastantemente imbecilli per approvare le impertinenze del teologo, e per condannare due Lettere apologetiche del filosofo. Vi sono di questo fanatico teologo Disputationes Theologica, Utrecht 1648 vol. 5 in 4° Le sue opere non sono osservabili che per le grossolane ingiurie e per gli assurdi ragionamenti, che contengono. I suoi seguaci furono appellati Voeziani, e sono sempre stati i maggiori avversari de' Coccejani. Ebbe Voet due figli, Daniele e Paolo, i quali pafimenti lasciarono varie opere. - Giovanni voet figlio di Paolo, dottore e professore di giureprudenza in Herborn, lascid in latino un Comentario sulle Pandette, Haga .17.54 e Ginevra 17.57 vol. 2 in f. ed altre opere in materia della sua professione piene di erudizione estimate. Mori nel 1714; ma niente altro si è potuto rinvenire intorno la sua vita, come protestano gli stessi editori delle predette sue opere. Ved.

VOUET .

VOGLERO ( Valentino Enrico), Voglerus, professore di medicina in Helmstadt, nacque in questa città nell'anno 1622, ed ivi morì nel 1677 in riputazione di profondo erudito. Visono di lui : I. Una Notizia de' buoni Scrittori in ogni genere: libro scritto in latino ed imperfetto; ma Meimbomio ne ha data un'edizione, Helmstadt 1691 e 1700 in 4, con varie annotazioni ed aggiunte, che possono renderlo utile. II. Institutionum Physiologicarum liber, 1661 in 4. III. Diaticorum Commentarius, 1667 in 4°. IV. De naturali in bo. narum Doctrinarum studia propensione, delectu ingeniorum. studiorum hodiernorum corruptelis, earumque causis Dissertationes quinque, 1672 in 4°. V. Physiologia Historia Passionis Jesu Christi, 1673 in . 4°. VI. De Valetudine hominis cognoscende Liber , 1674 in 4°. VII. De rebus naturalibus O medicis, quarum in Scripturis sacris fit mentio, Commentarius, 1682 in 4°.

VOIGT (Gottofredo), teologo Luterano natio di Misnia, su rettore della scuola di Gustrow, poi di quella di Amburgo, e morì nel siore di sua età nel 1682. Lasciò un Trattato intorno gli Altari degli antichi Crissiani,

Am-

Ambaigo 1709 in 8°, e molte altre opere in latino. Si vede, ch'egli nulla erasi lasciato sfuggire di ciò, che aveva trovato negli antichi autori circa le materie, che

tratta . VOISENON ( Claudio Enrico de l'usée di ), abate dell'abbazia del Jard, membro dell' accademia Francese, nato nel castello di Voisenon prego Melun nel 17.08. morto in un castello vicino alla sua abbazia li 22 novembre 1775, aveva il titolo di ministro pienipotenziario del vescoyo di Spira . Era uno di quegli spiriti delicati e facili, che , malgrado alcuni piccoli ridicoli, sono gli ornamenti delle migliori società. Aveva cominciato dall' essere vicario-generale del vescovo di Bologna sul mare; ma abbandonò ben presto le dienità ecclesiastiche. conoscendosi poco atto ad eseguirne bene le încombeuze. Era nato piuttosto per lo stato militare, dice M. de la Place, poichè avendo motteggiato un uffiziale, che lo biasimò, si battè con lui, lo ferì e lo disarmò. Dopo quest' epoca singolare nella storia d'un ecclesiastico, si abbandonò interamente al mondo ed al teatro : fu sovente l' oggetto della satita, e la disprezzò. Accadde, che un

poeta gli portò un egigramma contro di lui, e fu cost impudente, che gliene chiese il suo parere, Non vi era punto nominato l'autore . contro di cui veniva diretto : l'abate de Voisenon, dopo averlo letto scrisse nella parte superiore, contro l'abate de Voifenon , indi lo restitui al saurico, dicendogli: Potete ora dar corfo al voltro Epigramma; i piccoli cambiamenti, che ci ho fatti, lo renderanno più piccante. Un tale tratto di moderazione sconcertò l' autore dell' Epigramma, che lo stracciò in mille pezzi, dopo averne chieste molte scuse e perdono all' abate de Voisenon. Questo scrittore, che aveva ricevuto dalla natura molto spirito ed anche del talento, non fu tutto ciò, che poteva essere, perchè i prematuri applausi, che ricevette nelle società brillanti, per le sue gentilezze, per le sue facezie ; pel suo toono scherzevole, lo persuasero, che potesse risparmiar di perfezionare le sue opere. Quindi, non essendo stata per lui la letteratura se non un divertimento, la sua riputazion: letteraria non fu meno fievole della sua complessione ( dice M. Palissot ) , e rassomigliò perfettamente alla di lui gracile salute . Desmahis lo ha lodato troppo, quan: quando di lui ha detto : Arbitro de' talenti, che pof-

fiede, Lo spirto suo sempre è dal gusto istrutto.

gusto isteutto.

Sempre nuovo a se stesso egli succede:

Senza pretender nulla ha

dritto a tutto. L'abate de Voisenon diede al pubblico diversi romanzi, in 4 piccoli vol. in 12, de' quali il più conosciuto è una specie di novelletta morale, intitolata : La floria della Felicità . Il quadro è tenue cosa; ma l'autore narra leggiadramente, e frammischia a' suoi racconti piccole riflessioni morali espresse con finezza . L' abate de Voifenou travagliò altresì pel teatro. Le sue commedie , de' Matrimonj affortiti, publicata nel 1744, e della Civettina fiffata, nel 1746, sono del buon genere, cioè di quello, che Moliere non avrebbe disapprovato. Felice è la maniera de' suoi versi : egli è fertile di verbosi periodi e di massime; ma ha l' arte di saper collocarli e di dar loro dell' amenità . La Civettina fiffata prova, che sapeva formare un piano, dipingere i costumi e delineare caratteri. Vi sono di lui molti altri componimenti teatrali, applauditi nella loro novità, ma oggidì poco letti e niente affatto rappresen-

tati . L'abate de Voisenon s1 distinse parimenti per un graa numero di Poesie suggitive, o sieno piccoli componimenti: produzioni facili d' un uomo famigliarizzato al gran mondo , il di cui carattere era altrettanto leggiero che piccante . Il suo solo difetto è di cadere talvolta nell' affettazione , ne' concettini , negli equivoci, cercando troppo la finezza e la giovialità, quando non si deggiono cercare. Tra i suoi componimenti ve ne sono alcuni cautabili : tale si è il poema lirico degl' Israeliti alla Montagna di Oreb, che fu posto in musica nel 1758 ed applaudito . Le sue Opere sono state raccolte nel 1782 in 5 vol. in 8°: ve ne sono quattro di troppo. Faceva d'uopo restrianersi alle commedie che abbiamo citate, a due o tre Oratori, ad una mezza dozzina di Pezzi fuggitivi, ed alla Storia della Felicità ; quando all'opposto vi si sono fatti entrare sino alcuni Aneddoti letterarj ( Ved. Po-INSINET & VI. ORLEANS ) , ed alcuni Frammenti florici , i quali non sono che una rascolta di concettini e di equivoci. Il duca di Choiseul gli aveva fatta assegnare una pensione di sei mila lire, acciocchè si occupasse intorno alla Storia di Francia, ed i suoi Fram Frammenti Storici furono il frutto del travaglio di questo scrittore in tal genere.

I. VOISIN (Giuseppe de ), nato a Bordeaux d'una nobile famiglia distinta nella toga, su dapprima consigliere nel parlamento della sua patria. Il suo gusto per gli esercizi di pietà gli fece abbracciare lo stato ecclesiastico. Egli fu innalzato al sacerdozio, e divenne predicatore e limosiniere di Armando di Borbone principe di Contì . Vi sono di lui : I. Una Teologia degli Ebrei , 1647 in 4°, in latino . II. Un Tratta'o latino Della Legge Divina, in 8° . III. Trattato del Giubileo secondo gli Ebrei, pure in latino, in 8' . IV Varie erudite Note sopra il Pueio Fidei di Raimondo Martin , 1651 . V. Una Difesa del Trattato del principe di Conti contro la Commedia, ch'era stato attaccato dell' abate d' Aubienac, 1672 in 4° . VI. Una Traduzione francese del Messale Romano, 1660 vol. 4 in 12, la quale fu condannata dali' assemblea del clero, e proscritta per decreto del Consiglio. Non per questo si è tralasciato di ristampare in seguito la medesima Versione, ed anatematizzandola si volle solamente condannare l'intenzione dell' autore, Tom. XXVI.

ch'era, per quanto si pretese, di far dire la Messa in
francese: questa era una calunnia; ma i nemici di Voifin avevano interesse di farla
valere. Questo pio scrittore
morì nel 1685: era nomo
d'una grand'erudizione, e,
quel ch'è più pregevole, sapeva farne uso: Gli erano
famigliari le lingue morte e
le vive, ed altresì conosceva
assai bene le finezze della sua
propria. Uguale ancora alla sua pietà era il suo sapere.

II. VOISIN ( Daniele France co ), consigliere nel parlamento di Parigi, divenne referentario delle suppliche di palazzo nel novembre 1684, intendente degli eserciti deile Fiandre nel m rzo 1688, consigliere di stato nel settembre 1695, ministro e segretario di stato nel giucno-1709, finalmente guarda sigilli e cancelliere di Francia li 15 luglio 1714. Mirì all'improvviso nella notte del primo al 2 febbrajo 1718 in età di 62 anni, colla riputazione di magistrato d' integrità e di cognizioni . Avendo Luigi xIV promessa la grazia ad un famoso scellerato, Voisin ricusò di suggellare il dispaccio. Il re gli dimando i sigilli, e li restituì al cancelliere dopo averne fatto l'uso divisato. So-A a 20

no contaminati, disse Voisin, rispingendogli sulla tavola, io non li ripiglio più. Allora Luigi xiv esclamò: Qual uomo! e gittò tosto il dispaccio nel fuoco. Ciò veduto, il cancelliere disse: ripiglio i sigilli, poichè il suoco purifica ogni cosa. Non su questa la sola occasione, in cui Voisin resistesse ai voleri del predetto

monarca. III. VOISIN (Caterina des Hages, vedova del signore di Mont-Voisin, e più conosciuta sotto il nome di la), si uni verso l' anno 1677 con la Vigoreux, con un ecclesiastico appellato le Sage, e con alcuni altri vili scellerati, per trafficare de' veleni d' un Italiano denominato Exili, che in questo genere aveva fatte delle tristi scoperte. Costoro occulravano il loro infame commercio a forza di predizioni e di supposte apparizioni di spiriti, colle quali divertivano le anime deboli e curiose. Siccome melte morti subitance fecero sospettare, che provenissero da segreti misfatti, così fu stabilito nel 1680 nell' arsenale un severo tribunale, appellato Camera ardente, per inquirere precisamente su tali delitti . La Voisin, convinta di vari veneficj, fu abbruciata viva li 22 luglio dello stesso anno . A questi orribili attentati ella era stata portata non meno dall' ansieta di spendere alla grande, che dalla perversità del suo carattere. Una buona carrozza, uno svizzero alla porta, ed un superbo appartamento, ch' ella occupò per qualche tempo, richiedevano molto denaro : essa ne trovo dicendo la buona ventura, promettendo di far vedere il diavolo, e finalmente vendendo veleni a caro prezzo. Il suo supplizio rallentò le ricerche, le quali furono fatte in quel tempo contro i più grandi signori, come il maresciallo di Lussembourg, la duchessa di Bouillon, la contessa di Soissons. Ma i suoi delitti lasciarono negli animi una funesta propensione a sospettare, che molte morti naturali fossero state violente.

VOITURE ( Vince 120), nato in Amiens nel 1598, ricevuto nell' accademia Francese nel 1634, ebbe per genitore un mercante di vino; e siccome aveva la debolezza di spirito di arrossire della sua nascita, e di essere sensibile agli scherzi, cui dava motivo la sua vanità, veniva sovente motteggiato. Madama Desloges gli disse un giorno giuocando ai proverbispeçie di burletta improvvisa ): ciò non val niente, spillatecene ad un' altra botte. Un uffiziale gli fece, mentr'erano a tavola, col bicchiere alla mano, quattro versi all'improvviso del seguente significato:

Che! Voiture, tu tralignit

Adunque fuora Esci presto di quì, va in

Quanto tuo padre non potrai

Se il vino non fai vendere

nè bere .

Era così sensibile alle burle, che Bassompierre diceva: il Vino, che riconforta gli altri, fa perdere il cuore a Voiture . Le grazie singolari dello spirito e del carattere di questo poeta eli diedero l'ingresso nel palagio di Rambouillet, dove brillo molto per le sue facezie. Gastone d' Orleans tratello di Luigi xav volle averlo presso di se in qualità d' introduttore degli ambasciatori e di maestro di cerimonie: enli fu altresì interprete della regina-madre. Fece dire un giorno ad un ambasciatore straniero varie belie cose. che non erano punto nel di lui discorso : lo che fattoeli osservare da taluno intendente della lingua, rispose bruscamente : s'egli non le dice, deve dirle. Questo bello spirito fu mandato in Ispagna per alcuni affari, donde passò in Africa per osservare i costumi di quella parte di

mondo. La corte di Madrid gli diede molte prove di stima: ivi cali compose de'versi in lingua spagnuola, che da tutti turono creduti di Lopez de Vega, tanto elegante era la dicitura. Nè Voiture fu accolto meno bene in Roma nell'occasione di due viaggi, che fece a questa città. Ritornato in Francia fu maggiordomo presso il re, ed ottenne moite pensioni, che lo avrebbero dovuto porre in istato di vivere nell'opulenza, ma che non servirono se non ad affrettare la sua morte, somministrando alimenti alla sua passione pel ginoco e per le femmine. Si vantava di averne amoreggiate di tutte le sorte dallo scettro sino al bastoniello da pastore. Questo poeta morì li 27 maggio 1648 di 50 anni, e l'accademia francese vestì da lutto: onore, che poscia non è stato rinnovato per alcuno de'di lei membri, benchè in gran numero abbiano avuti molto più di titoli per meritarlo. II commercio de grandi avevalo renduto molto vano, e, dandogli le grazie d'un uomo di corte, gliene aveva comunicati tutt' i vizj . Amava di motteggiare, ma non amava le risposte, che venivano talvolta opposte a'suoi motteggi. Ayendo egli offeso con un tratto piccante un signore Aa 2 del-

della corte, questo voleva fargli metter mano alla spada. - La partita non è u-" guale ( dissegli Voiture ); " voi siete grande, io sono " piccolo; voi siete bravo, " io sono poltrone; voi vo-" lete uccidermi : ch bene ! " io mi tengo per morio -: in tal guisa tece ridere il suo nemico e lo disarmò. Per altro Voiture aveva il cuore generoso. Baizac gli mandò a chiedere in presino 400 scudi: Voiture prestò compitamente la somma, e prendendo l'obbligo di Batzac consegnatogli dal servo incaricato di tal commissione, scrisse appiè del medesimo := lo " sorroscritto confesso di do-, vere a M. Balzac la som-" ma di 800 scudi pel piace-. re che mi ha fatto di chie-, dermene in prestito 400=; ed in seguito diede la stessa carta al servo, acciocchè la riportasse al suo padrone. Avendo perduti sulla parola 1400 luigi , e- non avendo che un giorno di tempo per disimpegnare il suo onore, scrisse a Costar suo intimo amico: - Mandatemi pron-" tamente, ve ne prego, 209 , luigi, che mi abbisognano " per compiere la somma di , 1400, che perdetti seri al " giuoco. Voi sapete, che io non giuoco meno sulla vo-, stra parola che sulla mia.

.. Se non gli avete, prende-. teli in prestito; se non , trovate chi voglia prestar-" veli , vendete tutto cio che , avete, sin anche il vostro , buon amico M. Paucquet, perchè assolutamente mi fa "d'uopo di 200 luigi . Ve-" dete , con qual impero par-" la la mia amicizia : ciò , avviene , perchè essa è for-" te: la vostra, ch'è ancor " debole , direbbe : lo vi sup-, plico di prestarmi 200 lui-, Ri , se patete farlo senza , imcomodarvi ; vi dimando , terdoio, se mi prendo que-" sta libertà - . Immediatamente Coffar gli mandò i 200 luigi colla seguente risposta:... " Non avrei giammai credu-,, to di goder tanto piacere " per sì poco denaro. Poi-" chè voi giuocate sulla mia parola, serberà sempre un " capitale per disimpegnarla. .. Vi assicuro di più, che un , mio parente ha sempre , mille luigi , de'quali to , posso disporre, come se n fossero nella vostra casset-, tina; nulladimeno non vor-" rei esporvi con ciò a qual-, che perdita considerevole . " Un mio amico mi disse " jeri , che le già sue sostan-" ze erano state il miglior ,, amico, che avesse avu o " al mondo: io vi consiglio 2 ben conservare le vostre. " Vi rimando il vostro oh-"bli-

" bligo; e mi stupisco, che , vi regoliate in tal guisa ,, con me, dopo ciò che vi vidi " fare l'altro giorno con M. de " Balzac = Ecco un biglietto. il quale fa più onore a Voiture, che le sue più belle Lettere. Pespreaux diceva, che non bisogna sempre giudicare del carattere degli autori dai loro scritti: = La compa-, gnia di Balzac (aggiugne-, va egli ) , lungi dall'esse-" re affettata e spinosa, co-" me le sue Lettere, era pie-, na di doicezza e di ameni-" tà = . Voiture pel contrario faceva da piccolo sovrano co'suoi eguali. Assuefatto a frequentare Alrezze, non si conteneva che co' grandi. La sola cosa, in cui rassomigliassero questi due autori, era nella composizione delle loro Lettere, delle quali la più breve sovente loro costava 15 giorni di travaglio. Si sono raccolte le sue Opere, Parigi 1729 in 2 vol. in 12. Vi si trovano varie Lettere in prosa, tra le quali ne sono alcune d'un carattere delicato e d'un gusto finissimo; ma queste si riducono a piccolissino numero. Il contegno, l'affettazione, i puerili giuochi di parole, lefredde facezie, le troppo ricercate allusioni tolgono alla maggior parte di esse la bellezza ed il pregio. Esse sono più atte a formare un bello spirito manierato, che un uomo di gusto. Ciò, che vi ha di più disgustoso, si è, che la frivola e spregevole ansietà di mostrare dello spirito gli fa dire delle cose, che possono ferire la decenza ed anche l'onesià. Si può applicare questo medesimo giudizio alle sue Poesie francesi, italiana e spagnuole: vi è della leggiadria di tempo in tempo; alcune anzi sono d'una maniera piccante, e non sono state inutili a Voltaire, che ne ha posti in opera i pensieri più delicati ; ma nel maggior numero scorgonsi l' abuso dello spirito, la ricerca delle idee, e l' innosservanza delle regole le più comuni . Le sue poesie consistono in Epistole , Elegie , Sonetti , Rondo . Builate e Canconi . Il letterato, che ha ridotte in compendio in un volume le Letiere scelte di Voiture, e le di lui migliori Poesie, ha prestato un doppio servigio, ed al publico delicato e pigro, ed allo stesso Voiture, ch' era di già mo to obbliato. Ved. BENSERADE, - COSTAR, & LONGUEVILLE.

VOLATERRANO, Ved.

VOLCAZIO EPIDIO, grammatico di Roma, che annoverò tra' suoi discepoli Marco-Antonio ed Augusto,

A a 3 scris-

scrisse la vita di Ponpeo il Grande e del di lui gentrore opere, che si veggono citate da moiti antich, ed ancora enconiate; ima che non sono giunte sino a noi. Fu egli il primo liberto, che fosse istorico: prima di lui, per quanto riferisce Cornelio Nipore, ja storia era stata l'occupazione delle perione le più illustri.

I. VOLCKAMER (Giovanni Giorgio), di Norimberga, membro dell'accademia de' Cariosi della Natura, morì nel 1693 di 77 anni. La di lui memoria si è conservata per due opere: I. O pubalsani examea, 1719 in 12. II. Flara Nutembergen-

sis, 1718 in 4°.

II. VOLCKAMER (Giovani Cristoforo), botania Cristoforo), botania Cristoforo), publicò in
tedesco: Nurembergenses Hesperdes, 1708 in f., che futenq tradotte in laino, 1713
vol. 2 in f. con figure 2, opera stimata. L'autore morì
nel 1720.

VOLDER (Barchel de), nato in Amsterdam iz 26luglio 1643, divenne professore di filosofia, poi di matematica in Leyden, ed ivi si acquistò una gran riputazione. Fu egli ii primo ad introdurre la filosofia della pretes neil universata della predetta cita. Confutò in alcudetta cita. Confutò in alcu-

ne Tesi la Censura di questa filosofia, che aveane fatta Haezio. Cessò di vivere Volder nel 1701 in concetto di buon cittamno, di amico fedele, di filosofo umano e generezo e di dotto matematico. Era uomo regolare nella sua condotta, dolce, affabile, modesto, che non aveva mai discano di offendere alcuno. circospetto nelle sue maniere, che sempre seguiva il partiro della giustizia e della verità. tosto che avevalo conosciuto: ma senza trasporto contro coloro, ch' erano di un' altra opinione o di altri principi che lui . Istruiva i suoi discepoli in una maniera chiara e con un ordine metodico al maggior segno. Daila sua scuola uscirono molti nomini abili, e che onorarono sempre il loro maestro. Veniva sovente consultato circa importanti quistioni, e le sue risposte erano ricevute come oracoli , perchè erano fondate sull'evidenza . Per di lui consiglio appunto venne fondata nell' università di Levden una specie di teatro, in cui si fanno tutti li necessari sperimenti fisici, ed, affinche nulla mancasse a tal uopo, egli ebbe ordine di recarsi in Francia, per ivi comprare tutti gli stromenti, che avrebbe creduti occorrevoli. Per soddisfare a quest' oggetto, fece

un tale viaggio nel ró31. Vi socome aveva fatto quello d'
Inghilterra nel tó74. Vi sono di lui molte Azinoba
e diverse Differtazioni, tutte
e cittere in latino sopra arg.)
menti filosofici e stampate in
8º. Esse sono scritte molto
bene, e vi si trovano giudiziosi raziocintivano giudi-

VOLFANGO (San), Ved. ii. ENRICO imperatore.

VOLKELIO (Giovanni), Volkelius , ministro Sociniano, natìo di Grimma nella Misnia, morì verso il 1620. Stringe amicizia con Socino, abbracciò i di lui errori , e divenne uno de' di lui apostoli. La sua opera principale è un Trattato in v libri, ch' egli ha intitolato , De ve; ra Religione . Questa produzione contiene il compiuto sistema della dottrina Sociniana, con un Compendio di ciò, che i Sociniani hanno detto di meglio per istabilirlo. La miglior edizione di questo libro, il quale fu bruciato in Amsterdam, è quella in 4°, impressa in Cracovia nel 1630, e preceduta dal Trattato di Crellio intitolato: De Deo & ejus attributis : Vi è parimenti di Volkelio una Replica & Smiglecio ; col titolo : Nodi Gordii a. Martino Smiglecio nexi Diffolucio .

VOLKIR DE SERONVILLE

(Nicola), segretario di Anponio duca di Lorena nel XVI. «Secolo, si è dato a conoscere per diverse opere molto raree, 1. Cronaca dei Re di Antirafia, in versi, 1330 in A. II. Tratuetto della Sconfeirazione di Giovanni Castellan Eretho, 1534 in a. AIII. Thoir della Vittoria riporata dal dice. Amonio contro i Laterani, Pariji 1526 in I.

\*\* I. VOLPI ( Gian-Antonio ), il seniore; naio di nobile famiglia nella città di Como li 31 gennajo 1514, essendo rimasto privo del padre in tenera età, dovette raffrenare la passione che aveva per le amene lettere. ed applicarsi a più seri e più utili studi. Fatto il corso di giureprudenza in Pavia; e riportatane la laurea, esercitò indi questa professione con tale successo in Como sua patria, the fu destinato a scrivere gli Statuti municipali di eesa città, dalla quale in oltre fu inviato alla corte dell' imperatore Carlo Quinto. Dal desiderio di più cospicui onori tratto a Roma, fu per qualche tempo in corte del cardinale Aleffandro Farnefe; ma poi non veggendo effettuarsi le concepite speranze, ritorno a Como, dove per molti anni fu amministratore di quella chie sa pel vescovo Bernardino dalla Crice, ch' erane

A 2 4

assente. Morto poi nel 1559 questo prelato, fu eletto per di lui successore il Volpi, il quale intervenne al concilio di Trento, e due volte fu spedito nuncio agli Sviezeri . Dopo avere con molto zelo governata la sua chiesa per lo spazio di circa 30 anni, cessò di vivere li 30 agosto 1588 in età di 74 anni. Non pochi elogi gli vengono fatti da autorevoli scrittori contemporanei per le sue belle doti dell'animo e del cuore, non meno che per la sua dottrina e sperienza nelle scienze e buone arti. Il Molza commenda un'Opera di Cosmografia da lui composta, che non sappiamo, se mai abbia veduta, la luce; ma soprattutto le sue Poesie latine, molto eleganti, e tra le quali sono degne di singolar osservazione due Satire, scritte veramente con uno stile Ora-. ziano. Le di lui produzioni, sotto il titolo di Joannis Antenii Vulpii Opuscula ligata O foluta oratione scripta, vennero date in luce dal celebre Gian-Antonio Volpi juniore, che vi ha premessa un' elegante Vita dell' autore, Padova pel Comino 1725 in 40, pregiata edizione.

\*\* II. VOLPI (Giovan-Antonio), il juniore, uno de'più celebri benemeriti delia letteratura, che abbiano illustrato il nostro secolo. nacque di molto civile famiglia nella città di Padova nel novembre 1686. Tra i molti saggi di pronto e felice ingegno, ch ei diede fin da' primi suoi anni, mostrò una singolare propensione e facilità per la poesia latina, talmente che bene spesso verseggiava all' improvviso, ed erasi accinto a tradurre in versi latini la Gerusalemme liberata del Tasso. Giunto era già sino al 1x libro di questo suo lavoro, quando saggiamente riflettendo, che non mai potrebbe ottenere di ricopiar bene nella versione in diversa lingua le tante singolari bellezze dell'originale, gittò coraggiosamente tutto il suo manoscritto alle fiamme. Allo studio delle belle lettere italiane e latine congiunse anche quello della lingua greca, della storia e dell'erudizione, e tra gli studi più seri coltivò principalmente la filosofia, la giureprudenza e la teologia, poiche dapprima. aveva divisato di abbracciare lo stato ecclesiastico, benchè poi mutasse idea. Le prove ed i monumenti diversi, che diede al publico, del suo sapere in molti generi, fecero sì, che nel 1727 fosse promosso alla seconda cattedra di filosofia nell' università di Padova. Essendo poi vacata per

la morte del celebre Domenico Lazzarini la cattedra di umanità greca e lanna, niuno fu creduto più opportuno del Volpi a riparare una tale perdita, e però con onorevolissimo decreto del Veneto Senato fu in essa surrogato nel 1736. La particolare sua abilità in tutto ciò che apparteneva alle umane lettere ed all' eloquenza, la sua attività, attenzione e buona maniera nell'istruire, congiunte col corredo delle cristiane e civili virtù, gli meritarono l'affluenza de' discepoli, la stima e henevolenza de'dotti, ed una particolar considerazione dal saggio Veneto governo. Tra le molte prove non possiam dispensarci dal riportare il decreto del Senato di Venezia, in cui sotto li 24 gennajo 1760 gli accorda la giubilazione colle seguenti espressioni: = Dopo , sostenute pel corso di an-" ni 32, prima la cattedra di , filosofia ordinaria, indi " quella di umanità Greca e " Latina, carico d'anni, ed " afflitto da gravi indisposizioni di salute, che gli " vietano affatto un più lun-", go esercizio, si rassegna , il pubblico Professore Giannantonio Velpi per forza in-vincibile dell' attuale sua , costituzione ad implorare " la giubilazione, e vi com" parisce non solo scortato . dal merito dell' esercitate , assidue applicazioni e fati-, che a profitto degli studen-, ti e a decoro dello Studio " di Padova, ma altresì da , quello delle dotte stampe , uscite dalla virtù sua, che , lo resero celebre anche ap-" presso le straniere nazioni; " e dalla istituita stamperia Cominiana, che tanto van-" taggio e lustro apportò a un tal genere di commer-" cio . Tutti questi riflessi , persuadendo il Senato a concorrere nel sentimento , de' Riformatori nostri del-"·lo Studio di Padova, decreta, che il publico Pron fessore Giannantonio Volpi " predetto sia giubilato coll' , assegnamento di fiorini sei-" cento anguale, e continui ,, il riputato Professore in , ruolo col titolo di Emerito " e colle prerogative ed emo-, lumenti relativi, onde ri-, ceva un giusto testimonio " della pubblica gratitudine e ,, retribuzione al lungo e be-" nemerito da lui prestato " servigio =. In effetto spossato egli dalle continue applicazioni e fatiche, e tormentato sovente da un umore melanconico ed atrabilare, stato sempre ad intervalli soggetto, ma che in vecchiaja opprimevalo più del solito, e riducevalo talvolta

ad una lunga turbazione di mente, non era più in istato di soddisfare alle funzioni della cattedra. La sua salute era molto indebolita; ed attaccato da spessi e gravi incomodi avrebbe passati stentamente gli ultimi anni della laboriosa sua vita, se non avesse avuta la sorte d' incontrar una moglie; che gli prestò col più costante affetto ogni possibile sollievo ed assistenza. Alle altre sue indisposizioni gli si aggiunse anche, qualche tempo dopo la sna giubilazione, la disgrazia di una totale cecità; che sopportò, con vera cristiana filosofica pazienza sino alla sua morte seguita li 25 ottobre 1766 nell'età di So anni . Fortunato nella moglie, di cui lasciò scritto egli stesso : = Margarita Moschini , Veronese, donna di tutte , quelle ottime desiderabili , qualità adorna, che pos-,; sono rendere felice un ma-, rito, della fecondità in fuori = , e che poco gli sopravvise, lo fu anche il Volpi ne' tre suoi fratelli a Giuseppe Rocco, il secondo di essi, avendo vestito l'abito di Gesuita, si distinse per l' întegrità de costumi e per la sua dottrina, onde molto stintato alla corte di Roma . da Benedetto xiv venne fatto esaminatore de' vescovi e con-

sultore della congregazione dell' indice . - Giovanni-Battista, ch' era l'ultimo, si applicò alla medicina e principalmente alle incisioni anatomiche sotto il celebre Moreagni con tale profitto, che, vivente tuttavia il suo maestro. ebbe la seconda cattedra di notomia. - Gaetano, il primo dopo Giannantonio; sacerdote di ottimi costumi; e fornito di molta erudizione fu l'indefesso suo compagno nella direzione della famosa stamperia Cominiána, appellata anche perciò de' Fratelli Volpi. Sino dal 1717 questi due dottissimi fratelli Giannantenio e Gaetano eressero nella propria casa ed a tutte loro spese una stamperia, alla quale preposero Giuseppe COMINO, uomo abilissimo e diligentissimo nell' arte tipografica ; che si è acquistato grande onoré colla rezione del travaglio 'nuale e del commercio di esstamperia . E' notorio. quanto la medesima sia venuta celebre in tutta l'Europa per la bellezza e nettezza della carta e de' caratteri. per la correzione ed esattezza dell'esecuzione, per la scelta delle Opere, che date al publico, e per le illustrazioni, onde sono arricchite. I fratelli Volpi assicurano di averne corrette eglino

stessi tutte le produzioni; e quindi hanno avuto il contento di vederne molte in pochi anni divenute rarissime e carissime, ed oggidì tali sono quasi tutte, poichè molti amatori anelano di averne l' intera serie : L' anno 1756 è l'epoca, in cui si può dire. che questa illustre stamperia ebbe il suo termine, benchè -abbia poi continuato sotto il nome di Giaseppe Comino ma con minor successo e minore riputazione che al tempo de' Volpi. Questi posero, per coi dire, il suggello ai loro travagli, publicando nel 1756 un Catalogo Cronolagico, seguito da un altro Alfabetico ragionato e ben circostanziato di tutte l' Edizioni Comimane dal 1717 sino al predetto tempo in cui si ritirarono. Rarissimo pure al pari dell'edizioni in esso annoverate è divenuto questo Catalogo; onde chi ne fosse curioso può vederlo ripetuto nel tomo vi del Catalogo della ricca e scelta Biblioteca del sig. Pietro Antonio Crevenna, che si pregia di avere una compitissima serie di tutte l' edizioni Cominiane sino alla più piccola minuzia. Il merito di Giannantonio Volvi non fu solamente quello" d'illustrare e produrre al publico con tanta esattezza le opere altrui : egli arricchì ancora

la republica letteraria colle proprie. Tali sono: I. Traduzione del Dialogo di Zaccheria Scolastico, 1735 in 4°. II. Due Ragionamenti Filosofici, l'uno del Vueto e l'altro del Luoge, ambi in latino, 1735 in 4°. III. Opere varie latine ed italiane, 1735 in 4°. IV. Opuscula Philosophica , 1744 in 8°. V. De utilitate Poetices Liber: addinatur in calce Orationes tres pro Litteris humanisribus, 1743 in 86. VI. Carminum libri quinque 1742 in .8' . VII. Rime, 1741 in 8°. VIII De Satire latina natura O ratione, ejusque Scriporibus Gc., 1744 in 8°. IX Divinatio in Diptycum el num Vaticanum Oc. 1750 in 8°. X. Diversi Comenti, specialmente sopra Catullo, Tibullo e Properzio molto stimati; varie Orazioni, Dissertazioni e Discorsi accademici, tra' quali uno: Che non debbono ammettersi le Donne ello studio delle Scienze e delle belle Arti, 1723 in 40. Tutte le precitate produzioni, oltre il merito intrinseco, hanno ancora quello della nitidezza e correzione, siccome tutte uscite dagli stessi torchi Cominiani .

VOLPIRIERE ( N. ... de la ), dottore di teologia, era nato presso la città di Allanche nell' Alvernia, con un deciso talento pel pulpito;

onde si consecrò principalmente alla predicazione. Cessò di vivere sul principio del xvIII secolo, e lasciò le seguenti opere. I. Prediche, 1689 vol. 4 in 8°. II. Diversi Discorsi Smodali, 1704 vol. 2 in 12. III. Teologia morale, 7 vol. in 12, ove tratta metodicamente de' casi di coscienza e delle obbligazioni del Cristiano ne' differenti stati della vita. IV. La Vita regolata nel Mondo. -Il P. de la Volpiriere, suo fratello, o almeno suo congiunto, ha publicato egli pure diverse opere di pietà.

VOLTAIRE ( Maria Francesco Arouet de, gentiluomo ordinario di camera del re di Francia, ciambellano anziano del re di Prussia, socio delle accademie di Parigi, di Roma, di Firenze, di Bologna, di Londra &c., nacque in Parigi li 20 febbrajo 1694 da Francesco Arouet notajo anziano nel Castelletto e tesoriere della camera de'conti, e da Maria Margherita Daumart . Alla nascita di quest' uomo celebre, che ha vissuto 85 anni ed alcuni mesi, si disperò della sua vita, e la sua salute fù per lungo tempo mol-. to dehole. Sin da' suoi primi anni annunciò egli la facilità del suo ingegno, e l'attività della sua immaginazione: ha

detto egli stesso, che all' uscir dalla culla balbettava de' versi. L'abate de Chateauneuf suo compare, in età di tre anni, facevagli recitare le Favole di la Fonzaine, e gli fece imparare a memoria un poema molto mediocre intitolato la Moisade, il quale verisimilmente fu la prima origine della di lui incredulità . Voltaire fece i suoi studi nel collegio di Luigi il Grande sotto il gesuita P. Porce, e questi furono brillanti. Vi sono di lui alcuni pezzi scritti nell' età dai 12 ai 14 anni, che non sentono punto d'infanzia. La celebre Ninon, a cui venne presentato questo ingegnoso fanciullo, gli lasciò per legato una somma di due mila lire, onde potesse formarsi una piccola biblioteca. Appena uscito di collegio essendo stato mandato alle scuole di legge, rimase così nauseato della secchezza della giureprudenza, che abbandonolla affatto, e si rivolse interamente alla poesia ( Ved. JARRY ). Ammesso nella società dell'abate de Chaulieu, del marchese de la Fare, del duca di Sully, del gran-priore di Vendome, del mares ciallo di Villiars, del cavaliere de Bouillon, ivi egli attinse quel gusto naturale, e quella fina facezia, che distinguevano la corte di Luigi XIV. Questa conversazione per altro non lo corresse dall' inclinazione alla satira, che in lui-erasi sviluppara di buon' ora: inclinazione, che li cagionò in progresso molti disturbi, disgrazie e dispiaceri. Coloro, che si dilettano di raccontare aneddoti, dicono, che avendo egli portate le sue doglianze al duca d' Orleans reggente per un oltraggio, ed avendogli dimandata giustizia, il reggente gli rispondesse, essa è fatta; ma probabilmente questa risposta così energica sarà un detto all'improvviso supposto a capriccio da' nemici del giovine Arouet. Checche ne sia fu accusato di aver fatto un componimento intitolato, Gli Ho veduto, e di aver detto de' buoni scherzi contro il governo e contro i capi del governo, per lo che venne rinchiuso nella fu Bastiglia, e vi dovette stare più di un anno. Aveva di già composta la sua tragedia di Edipo, che fu rappresentata nel 1718, e che ebbe il più gran successo ( Ved. SAINT-HYACIN-THE ) . Il duca d' Orleans . avendo veduto rappresentare questo dramma, ne rimase talmente colpito, che permise al poeta di ritornare a Parigi da Sulli-sulla-Loira, ov' era stato relegato dopo che

fu uscito dalla Bastiglia. La sua prima premura fu di andar a ringraziare questo pricipe, che gli disse: Siate faggio, ed avrò cura di voi . -. Vi sono infinitamente obbligato, gli rispose il giovine; ma supplico V. Aliezaza a non incaricarsi più ne del mio alloggio ne del mio cibo . Il marescialio di Villars nell'uscire da una delle sue recite, gli disse, che la Nazione gli aveva molta obbligazione, perchè le confecrava le sue veelie: vivamente risposegli il giovane poeta: me ne avrebbe molto di più, se io sapessi Scrivere, come voi Supete operare. Suo padre, il quale avrebbe voluto, che il figlio fos-' se avvocato, e che di più avevalo scacciato di casa, perchè voleva essere poeta, recossi ad una rappresentazione della nuova tragedia, e ne rimase talmente commosso, che non solo non potè trattenere il pianto, ma di più abbracciò suo figlio in mezzo alle felicitazioni delle femmine di corte, nè si trattò più di costrignere il giovine Arouet ad essere giureconsulto. Questi nel 1722 in compagnia di madama de Rupelmon de feçe un viaggio a Brusselles, dove trovavasi allora l'infelice e celebre Rousseau. Si videro questi due poeti , e concepirono ben presto una

uña fortissima avversione l'uno contro l'altro. Voltaire disse un giorno a Rouffeau, che mostravagli un' Ode intitolata alia posterità: Ecco una Lettera, che non giugnerà al suo indirizzo; ed un' altra volta, avendogli letta il celebre lirico una satira, ch' egli trovò molto cartiva, lo consigliò a sopprimere quest'opera, perchè, altrimenti si giudicherebbe, che avesse perduto il luo talento e confervato il suo zeleno. Tali risposte non erano punto atte ad approssimare due cuori, che la rivalità cominciava ad allontanare ( Ved. II. ROUSSEAU ). Voliaire ritornato a Parigi diede nel 1722 la tragedia di Marianna avvelenata da Erode. Quando la principessa si pose la tazza alla bocca, un buffone gridò, la Regina beve : era verso il tempo dell' Epifania, appellata la Festa de' Re, e l'accennata esclamazione in tale circostanza fece cadere il dramma. La sua tragedia di Artemiro aveva già provata la medesima sorte nel 1720, quantunque avesse colpiti gl' intendenti con vari squarci brillanti e bei versi . Nel 1726 una nuova detenzione nella Bastiglia accrebbe displaceri, che talvolta la letteratura gli cagionava: eccone il vero motivo, la di cui esposizione nel testo

Francese è molto mancante ed alterata. Il cavaliere di Roban Chabot, uomo, ch' esercitava il mestiere d'usurajo, e che non aveva nè il carattere nè i sentimenti, che il volgo crede propagarsi colla nobiltà del sangue, recavasi talvolta in casa del duca di Sully, dove Voltaire capitava spessissimo. Un giorno, mentr' erano ivi insieme a pranzo, dispiacque al cavaliere, che, in proposito di certi discorsi tenuti a mensa, Voltaire non fosse del di lui parere, e dimandò, chi fosse questo giovine, che parlava si alto . Signor cavaliere, rispose Voltaire), questi è un uomo, che non fa pompa di un gran nome, ma che sa enorare quello che porta. Il cavaliere si alzò da tavola e se ne andò, ed i convitati applaudirono a Voltaire; anzi il duca di Sully disse apertamente : noi liamo felici, se voi ce ne avete liberati . Pochi giorni dopo, Volcaire, essendo parimenti a pranzo col duca, fu dimandato alla porta del palagio per un' opera buona; ed egli, credendo realmente d'esser chiamato a fare altrui del bene, corse tosto alla porta, ov'era un carrozzino da nolo con due uomini, che in tuono dolente lo pregarono a salire alla portiera. Appena vi fu egli, che uno

de' due scellerati lo afferrò e tenne per le vesti, mentre l'altro gli applicò sulle spalle cinque o sei colpi con una piccola bacchetta . Il cavaliere di Rohan, ch' era in distanza di circa 20 passi nella sua carrozza , gridò baffa così . Niun uomo, per quanto sia dabbene, può essere al coperto da un simile oltraggio dalla parte d' un vile abbastanza ricco per pagare degli sce lerati Voltaire rientro in palazzo, chiese al duca di Sully, che riguardasse quest' oltraggio fatto ad un spo convitato, come se fosse stato fatto a lui stesso; in oltre vivamente lo sollecitò ad unirsi seco per ottenerne vendetta, ed a recarsi presso un commissario per certificarne la deposizione . A nulla di ciò volle prestarsi il duca di Sully; e questa indifferenza d' un uomo, che già da dieci anni trattavalo con amicizia, irritò ancora maggiormente Voltaire, il quale uscì dal di lui palagio, nè volle più vederlo. Il poeta offeso avrebbe potuto ricorrere alle leggi, ma temette di dare maggiore risalto all' affronto ricevuto. Gli amici gli offrirono i loro servigi; ma egli non volle prevalersi che del suo coraggio, e prendere sopra di se solo la cura della propria vendetta. A fin di prepararvisi, abbandonata ogni conversazione, si applicò in un profondo ritiro allo studio delle lingue vive, che allora cominciò, ed insieme ad addestrarsi nella scherma. Quando credette di aver acquistata in ciò la necessaria abilità , recossi al teatro francese, entrò nel palco di madamig. le Convreur, dov' era il cavaliere di Roban, e gli disse: Signore, se qualche affare d'interesse non vi bafatto obbliare l'oltraggio , di cui ho a dolermi, spero, che voi me ne renderete conto. Il cavaliere accettò la disfida per nove ore della seguente mattina, assegnò egli stesso il luogo presso la porta di Sant' Antonio, e nella sera medesima ne diede parte alla sua famiglia. Tutt' i Rohan, e specialmente il cardinale, si posero in moto; ma i loro maneggi sarebbero stati inutili, se non si fossero mostrati al. duca di Borbone que' versi di Voltaire diretti alla di lui favorita, la marchesa de Prid, i quali dicevano: La ninfa IQ, senz' aver l'arte di fingere, seppe ingannave tutti gli occhi di Argo : noi non ne abbiamo a temere che un solo; perchè non renderci felici? Il duca di Borbone, allora primo ministro, e che poco dopo cadde in disgrazia, era cieco da un occhio: questi quatquattro versi gli fecero eono cere un rivale, e Voltaire fu mandato ad abitare, come dice l'autore della sua Vita, in uno de' 40 sepoleri della Bastiglia, ove fu ritenuto sei mesi. Così l'infelice poeta, dopo essere stato battuto, fu anche imprigionato per gl' impegni della casa di Roban, e per la gelosia del ministro. Giammai si fece maggior abuso dell'autorità contro un citeadino, esclama lo scrittore della stessa Vita, il quale soggiugne, che ne' predetti sei mesi l'innocente detenuto si applicò a studiare la lingua inglese, e la imparò bene. Queste mortificazioni, unite e quelle, che il suo genio indipendente e la sua maniera di pensare circa la religione gli cagionarono ben presto dono che fu di nuovo uscito della Bastiglia, l' obbligaro-, no a passare in Inghilterra, dove fece imprimere la sua Enriade . Il re Giorgio 1, e soprattutto la principessa di Galles, che poi fu regina, eli accordarono delle gratificazioni, e gli procurarono molte souoscrizioni per tale opera. Questo fu il principio della sua fortuna, accresciuta poi considerevolmente dalle retribuzioni delle sue opere, dal favore de' principi, dal commercio, dallo spirito di ordine, e mercè un'

economia, che veniva trattata come avarizia, pria delle nobili spese, colle quali segnalò i suoi ultimi anni . Essendo ritornato in Francia nel 1728, pose il denaro, che aveva riportato dali' Inghilterra, in una lotteria stabili-12 da M. Desforts controlorgenerale delle finanze. Si associò per questa operazione con una compagnia numerosa, e fu fortunato. Le speculazioni di finanza non gl' impedirono di coltivare le belle lettere, le quali erano la sua passione dominante. Diede nel 1730 il suo Brute. quella tra tutte le sue tragedie, ch'è scritta con maggior forza : questo dramma fu più stimato dagl intendenti che seguito dagli spettatori . Voltaire , frammischiando allora lo spirito di commercio alla coltura delle lettere. aveva spedito in Barberia un vascello appellato il Bruto, per comprar hiade . Erasi sparsa la voce, che questo avesse fatto naufragio, quando una sera, nell'uscire da una rappresentazione della sua nuova tragedia, intese la notizia, che il suo bastimento era giunto a Marsiglia. Poiche il Bruto di Barberia è ritrovato, diss'egli a Dumoulin suo fattore in Parigi, consoliamoci della poca accoglienza, che si è fatta al Bruto dell'

Vol-

antica Roma. Forse un giorno gli si renderà giustizia. Questo tempo però non era ancor giunto, ed i begli spiriri d'allora, Fontenelle, la Motse, lo consigliarono a rinunziare al genere drammatico. che, secondo essi, non era per lui. Egli rispose a questo consiglio dando Zaira : Zaira, l'opera la più commovente; che siasi veduta sul teatro dopo la Fedra. Le sue Lettere filosofiche, piene di tratti arrischiati e di scherzi contro la religione, yennero bruciate "per sentenza del parlamento di Parigi, e fu decretato l' arresto personale dell' autore ; onde Voltaire prese il partito di ritirarsi . A. veva già contratta amicizia colla marchesa de Chatelet, ed essi studiavano insieme i sistemi di Leibnizio ed i principi di Newton. Quindi egli si ritirò per più anni a Cirei, terra di questa celebre dama in vicinanza di Vassi nella Sciampagna, ed ivifece costruire una galleria, dove-si fecero tutte le sperienze circa la luce e l'elettricicità . Travagliò nel tempo stesso a' suoi Elementi di Filosofia di Newton, filosofia, che allora non era guari conosciuta in Francia, e che i numerosi partigiani di Cartesio si curavano pochissimo di conoscere. Perciò i'interpre-Tom. XXVI.

te del filosofo Inglese scriveva ad un suo amico: Si crede, che i Francesi amino la novità, ma ciò è in genere di cucina e di mode. In mezzo a queste occupazioni filosofiche egli diede nel 1736 la sua tragedia di Alzira, il di cui principale oggetto, come quello di un gran numero de' suoi drammi, è di addolcire le anime dure, e la quale riuscì più ancora di quello che l'autore sperava. Questi era nel vigore dell'età e dell' ingegno, e lo dimostrò molto bene colla sua tragedia il Maometto, rappresentata nel 1741: dramma pieno di tratti arditi e di allusioni, che potevano esser pericolose, e che in conseguenza provò tante contraddizioni, quante l' eroe Turco avevane incontrate alla Mecca. Venne dinunziata al procurator generale, come un' opera contro la religione; onde l'autore per consiglio del cardinal Fleury la ritiro dal teatro . Merope, recitata due anni dopo nel 1743, quasi con altrettanto successo che l' Alzira , diede l'idea d'un genere di tragedia, di cui esistevano pochi modelli : nulladimeno essa fu molto criticata, allorchè uscì da' torchi, e Fontenelle disse con finezza: La rappresentazione della Me-. rope ha fatto molto onore a

Voltaire, e l'impressione a madamte. Dumesnil, la principale attrice. In occasione appunto della recita di questo dramma la platea ed i palchi dimandarono di veder l' autore : onore accordato dapprima ad un grande scrittore. e che poscia è stato profuso sino allo stesso Pulcinella . Dopo la Merope egli ottenne i favori della corte, mercè il credito di madama d'Etiole poi marchesa di Pompadour. Fu incaricato di travagliare per le feste, che dovevano celebrarsi in occasione del matrimonio del delfino, e fece la Principessa di Navarra : dramma, che, sebbene pochissimo applaudito, perchè non vi si trovano ne il burlesco della commedia, nè il patetico della tragedia, pure gli profittò nuove ricompense . In tale contingenza appunto egl' improvvisò que' versi del seguente significato: Il mio Enrico IV, la mia Zaira , e l' Americana mia Alzira non m' hanno giammai Ruadagnato un solo sguardo del re. lo aveva melle nemici con pochissima gloria . Finalmente eli onori è le beneficenze piovono fopra di me per una jarsa della Fiera , Gli venne conferita la carica di gentiluomo ordinario, :insieme col posto di storiografo di Francia , Conseguito

ch'ebbe quest'ultimo impiego, non volle già tenerlo come un vano titolo, e che si dicesse di lui ciò, che di Boileau e di Racine era stato desto da un uffiziale del regio tesoro: Noi non abbiamo ancor veduto di questi signori che la loro sottoscrizione. Sotto la direzione del conte d'Argenson scrisse la Storia della Guerra del 1741, la quale era allora in tutto il suo vigore. Il medesimo ministro lo impiegò in molti considerevoli affari negli anni 1745, 1746 e 1747. Essendonli stata fatta la confidenza di uno sbarco, che segretamente meditavasi di fare sulle coste dell' Inghilterra nel 1746, egli fu incaricato di comporre il Manifesto del re di Francia in favore del prinpe Carlo Odoardo, Aveva tentato più volte d'essere ricevuto nell' accademia Francese; ma non gliene fu aperto l'ingresso; se non nel predetto anno 1746. Egli fu il primo a non conformarsi al fastidioso uso di non empiere un discorso di ricevimento. se non delle lodi tante volte ripetute del cardinale di Richelieu: esempio poscia seguito e perfezionato da altri accademici. Le satire cagionategli da questo ricevimento lo inquietarono talmente, ch' egli si ritirò in compagnia di mad.

mad. la marchesa de Charelet a Luneville nella Lorena presso il re Stanislav. Essendo morta questa illustre dama nel 1749, Voltaire fece ritorno a Parigi', ma non ci dimoid lungo tempo. Benchè avesse un gran numero di ammiratori, lagnavasi inces-, santemente d' una cabala formata per rapirgli quella gloria, di cui era insaziabile, Si parla, diceva egli, della gelojia e de raggiri delle corti; ve ne sono più tra i letterati. Invano i suoi congiunti ed i suoi amici procuravano di calmare la sua inquietudine, prolondendogli elogi ed esagerando i suoi successi; egli credette di trovare lungi dalla sua patria più ammirazione, più tranquillità, più ricompense, e di aumentare nel tempo stesso la sua gloria e le sue sostanze, le quali per altro sin d'allora erano di già considerevoli, Il re di Prussia, che non aveva cessato di chiamarlo sua corte, e che avrebbe ceduta, per averlo , qualunque cosa, suorebe la Stesia. lo attaccò finalmente alla sua persona mercè una pensione di 22 mila lire e colla speranza del più alto favore , Voltaire giunse a Potsdam nel mese di giugno 1750: attenzioni singolari, un appartamento immediatamente sotto

quello del re , la permissione di veder il monarca in ore stabilite, gli tecero dapprima sperare giorni piacevoli. = Ajtolfo, dic' egli stes-, so, non fu meglio accolto , nel palagio di Alcina . Es-" sere a'loggiato nell' appar-, tamento, che aveva avuto , il marescialio di Saffonia; " aver a mia disposizione i ,, cuochi del re, quando vo-, leva mangiare nella mia , abitazione, ed i cocchieri ., quando voleva passeggiare, , questi erano i minori favo-"ri, che mi si facevano. , Piacevolissime erano le ce-" ne: non so se m' inganni, , sembrami che vi fosce mol-, to spirito; il re avevane, , e ne façeva avere agli al-" tri , e ciò che vi ha di " straordinario si è , che io , non ho mai fatti pasti co-, sì liberi . Io travagliava , due ore il giorno per sua .. maestà : cor eggeva tutte , le sue opere, non mancan-" do mai di lodare ciò chi " eravi di buono , mentre " cassava tutto ciò, che nou ,, valeva niente. Io gli ren-" deva ragione di tutto in , iscritto, lo che compose una ; rettorica ed una poetica per , di lui uso: egli ne profit-,, to, ed il suo ingegno lo " servì ancor meglio di quel " che gli giovassero le mie " lezioni . Io non aveva al-B b 2

, cun obbligo di far la corte, di render visite, di " adempiere doveri: mi era , fatta una vita libera, e , non concepiva nulla di più , piacevole di questo stato. , Alcina Federico, che mi vedeva già la testa un po-" co girata, raddoppiò le sue " incantate bevande per inebbriarmi interamente. L'ul-, tima seduzione fu una let-" tera, ch'egli mi scrisse dal " suo al mio appartamento: " una innamoratà non si sa-" rebbe espressa con maggior " tenerezza. Egli sforzavasi , di dissipare in tale lettera , il timore, che venivami " ispirato dal suo rango: es-" sa conteneva queste parole " singolari: Come potrei io " mai cagionare la disgrazia , d'un uomo, che stimo, che , amo, e che mi sacrifica la , sua patria e tutto ciò, che " l' umanità ha di più caro ? Io vi rispetto , come mio , maestro in eloquenza; vi a-, mo come un amico virtuoso. , Quale schiavità, quale dis-" grazia, qual cambiamento vi 3, è mai da temere in un pae-, se, dove siete stimato al-, trettanto che nella vostra pa-, tria , e presso un amico , che , ba un cuore riconoscente? ... Vi prometto, che qui sarete , felice sinche io vivro &c. , Ecco una, lettera scritta in una maniera usata da po" che maestà: questo fu l' " ultimo bicchiere, che mi " ubbriacò =. La famiglia reale non mostravasi meno premurosa che Federico di render aggradevole al poeta francese il soggiorno di Berlino. Nelle publiche feste, nelle rappresentazioni, che i principi e le principesse talvolta facevano delle sue tragedie , Voltaire vedevasi in mezzo di essi. In occasione del matrimonio del principe Enrico fratello del re colla principessa Guglielmina di Assia-Cassel, egli ebbe l'onore di pranzare con quest'augusta famiglia. Ma questo tempo felice non fu di lunga durata, e Voltaire vide con ransmarico, ma troppo tardi, che quando uno è ricco ed arhitro della sua sorte, non deve sacrificare nè la sua libertà, nè la sua famiglia, nè la sua patria per una pensione. Abbiamo raccontata negli articoli di Koenig e di Maupertuis la storia della famosa contesa del poeta Francese col presidente dell'accademia di Berlino, seguita dalla disgrazia la più completa. Si è preteso, che il re di Prussia, nel dargli il suo congedo, lo avesse mortificato colle seguenti parole: Io non vi scaccio, perchè vi ho chiamato; non vi tolgo la vostra pensione, perchè ve l'ho de-

data: vi proibisco di comparir più davanti a me. Nulla di più falso: Voltaire ebbe sempre libero l'accesso per comparire alla corre. Veroè, she in un primo impeto egli rimandò al re la sua chiave di ciambellano e la croce del di lui Ordine, con alcuni versi, che si traducono: lo gli ho ricevuti con tenerezza; con dolore ve li rendo , non altrimenti che un amante geloso ne'momenti del suo mal umore restituisce il Ritratto alla sua Innamerata. Ma il re gli rispedì la chiave, non meno che la fettuccia colla croce. Le cose cambiarono di aspetto, allorchè si fu recato presso la dochessa di Gotha, poiche Maupertuis profittò della di lui assenza, per quanto dice Voltaire, per metterlo iotalmente in disgrazia di questo principe, ed ebbe cura ( aggiugn' egli ) = di , spargere in corte, che un , giorno, mentre io era, col , generale Manstein, occupa-, to a rivedere le Memorie ntorno alla Russia compo-, ste da quest'uffiziale, il re " di Prussia mi spedì da esaminare un sub componi-", mento in versi", e che io , dissi al generale : Amico 2, mio, rimettiamo ad un'altra volta. Ecco che il re mi , manda la sua biancheria os sporca da imbiancare, in se-22 Buito imbiancherò la voitra= .

Checche ne sia della verità di questo aneddoto , certo è. che il re di Prussia lo fece arrestare a Francfort-sul-Meno, e ritenere, sinchè non ebbe consegnato il libro delle di lui poesie. Essendogli stata restituita la libertà, egli procurò di raaneggiare pel suo ritorno a Parigi; ma non avendo potuto riuscire, perchè un suo poema, non men osceno che empio, comincia va a fare uno scandaloso rumore, risolvette, dopo aver soggiornato circa un anno in Colmar, di ritirarsi a Ginevra . Comprò un vago casino di campagna in vicinanza di questa città, ivi godette gli omaggi de' Ginevrini e degli srranieri; ed egli sulle prime si compiacque molto di questo ritiro. Abbiamo vedata una sua Lettera ad un accademico di Marsiglia, nella quale dicevagli in sostanza.= " Io mi arrenderei a' vostri ,, inviti, se Marsiglia fosse " ancora republica Greca; " perchè amo molto le acca-", demie, ma amo ancor più " le republiche. Fortunati i " paesi, dove i nostri " droni vengono in nostra " casa, e non si disgustano " punto, se noi non andia-" mo in casa loro = . Le contese, the agitarono la piccola republica di Ginevra, gli fecero perdere altresì questo B b 3

piacevole asilo. Egli fu accusato di seminare nascostamente la discordia, d'inclinare pel partito dominante, e di mettere in ridicolo i due partiti. Costretto ad abbandonar le Delizie ( così appellava egli il predetto suo casino ), si fissò in una terra distante una lega da Ginevra, nel paese di Gex: questa era un deserto quasi totalmente selvaggio, ch' egli ridusse a coltura e fertilità . Il villaggio di Ferney, il quale non conteneva che una cinquantina di contadini , divenne , mercè le dilui cure, una colonia di 1200 persone, che travagliava con buon ésito per se e per lo stato. Diversi artisti, e soprattutto diversi orologiari, stabilirono delle manifatture sotto gli auspici di Voltaire, che mandava i loro lavori in Russia, in Ispagna, in Germania, in Olanda, in Italia . Illustrò egli altresì la sua solitudine, chiamando presso di se la pronipote del gran Corneille, salvando dall'ignominia e dall'oppressione Syrven e la famiglia di Calas, di cui fece riabilitare la memoria. Nel suo ritiro Volcaire innal7ò un tribunale. in cui giudicò quasi tutto il genere umano : gli uomini potenti, temendo una penna formidabile , cercarono di

cattivarsi il di lui suffragio . L' Aretino nel secolo xvi ricevette altrettanti oltraggi quante ricompense : Voltaire con infinitamente più di lento e di sagacità non ottenne guari che omaggi . Questi omaggi ed alcune generose azioni, le quali celebrò egli stesso più d' una volta, sia per trasmetterle alla posterità, sia per far tacere i suoi invidiosi, contribuirono altrettanto alla sua riputazione, quanto le dimostrazioni di stima e di bontà, che ottenne da vari sovrani . Il re di Prussia . che aveva mantenuto con lui un cotinuato carteggio, fece formare la di lui statua in porcellana, e gliela spedì col motto scolpito nella base . IMMORTALI. L'imperatrice delle Russie gli mandò in dono le più magnifiche pelliccie ed una scatola fatta al torno da lei medesima di propria mano .- ornata del suo ritratto e di 20 diamanti . Nulladimeno questi favori non bastavano a trattenerlo dal sospirare verso Parigi. Colmo di gloria e di ricchezze, non era felice, perchè non seppe mai contentarsi di ciò che aveva : quindi Fontenelle diceva sovente, che non avrebbe cambiato con lui ne il carattere ; ne la riputazione . Finalmen-

te sul principio dell' anno 1778 si determinò a lasciare il riposo e la tranquillità di Ferney per l'incenso e lo strepito della capitale. Ivi ricevette l'accoglienza la più lusinghiera: gli accademici gli decretarono onori sin al-Iora ignoti; egli fu coronato in pieno teatro; il publico mostrò per lui il più violento entusiasmo. Ma l' Ottuagenario filosofo fu ben presto la vittima di questo indiscreto assollamento : la fatica delle visite e delle repliche teatrali, il cambiamento ne' cibi e nella maniera di vivere riscaldarono il suo sangue già alteratissimo. Fino dal momento del suo arrivo ebbe una forte emorragia, che lo lasciò debolissimo . Alcuni giorni prima dell'ultima sua malattia, l' idea della sua morte prossima occupavalo e tormenta. valo. Essendosi recato a visitare, mentr'era a tavola, il marchese de Villette, in casa di cui era alloggiato, dopo alcuni momenti di raccoglimento il più malinconico dissegli: Voi siete a guisa di quei re di Egitto, i quali mangiando tenevaño davanti a loro una testa di morto. Era solito dire in proposito del suo arrivo a Parigi: Io sono venuto a cercare la gloria e la morte. Ad on artista, che

gli presentò il quadro del di lui trionfo , Voltaire , disse: Mi fa d'uopo della mia tomba, e non del mio trionfo. Finalmente, non potendo più riacquistare il sonno, prese. una forte dose di oppio, che gli tolse quasi interamente l' uso dello spirito: quindi morì li 30 maggio 1778, e fu sotterrato a Sellieres abbazia de' Bernardini tra Nogent e Troyes. Dopo la notoria rivoluzione di Francia, l' entusiasmo per la memoria di Vultaire è giunto a segno tale, che nel 1791, previo formale decreto dell' Assemblea, se ne sono solennemente trasportate le ceneri alla chiesa. di S. Genovefa in Parigi, oggidì, secondo quell' universale sconvolgimento, appellata il Panteon o sia il Tempio de' grand' Uomini di Francia . Tutto ciò, che siè divulgato nel publico circa gli ultimi istanti della vita di Voltaire, merita poca- credenza , perché suoi congiunti ed i suoi nulla hanno lasciato amici traspirare di ciò, che potè dire allora pro ovvero contro la religione. Allor quando ebbe il suo vomito di sangue, eli si presentò un confessore, cui mostro di accogliere cortesemente, e fece anche una specie di professione di Fede; ma queste maniere di condotta, dettate dalla politica, erano B b non

non meno insufficienti che illusorie. Servono esse solamente a far coposcere la fina astuzia di quest' uomo singolare, maldicente del governo in Londra, corrigiano a Versailles, cristiano in Nancì, incredulo in Berlino. Nella conversazione egli faceva a vicenda le parti di Aristippo e di Diogene: ricercava i piaceri, li gustava, e gli esaltava, se ne stancava poi e ne parlava col massimo dispregio . Per una guenza del suo carattere passava dalla morale buffoneria, daila filosofia all' entusiasmo, dalla dolcezza all'iracondo trasporto, dall' adulazione alla satira, dall' amore del denaro all'amore del lusso, dalla modestia da saggio alla vanità da gransignore . Si è detto, che, mercè la sua famigliarità co' grandi, risarcivasi della soggezione, che provava talvolta cogli eguali; ch' era sensibile senz' atraccamento, voluttuoso senza passione, aperto senza eandore, e liberale senza generosità. Si è detto altresì. che colle persone avide di conoscerlo egli cominciava colla pulitezza, continuava colla freddezza, e terminava ordinariamente col disgusto, a meno che queste non fossero letterati di credito o uomini potenti, i quali avesse inte-

resse di rispettare o di mantenersi amici. Finalmente si è detto, che a niente si attaccava per elezione, e che attaccavasi a tutto per capriccio.= " Voltaire, ch' era nel tempo stesso l'adulatore e il de-, risore del dispotismo Orien-, tale , adottò un altro ge-" nere diverso da quello di " Montesquieu . Il suo forte " fu di esporre e metter in , ridicolo le superstizioni . , che gli artifizi de' Dervis, " e degli uomini di stato avevano intralciate " governi . Non furono già , la purezza de'suoi princi-, pi o il suo amore del ge-" nere umano ( poiche la sa-, tira e la filantropia ordina-, riamente non vanno d'accordo ), che l'impegnaro-, no a fare rali attacchi; ma , furono la sua grande abi-, lità a discernere la follia , sotto la di lei vera forma, " e la sua irresistibile incli-" nazione a porla in ridico-,, lo . Esse furono nulladi-" meno così terribili, come " se puri fossero stati i suoi " motivi; ed egli merita piut-" tosto i ringraziamenti che " la stima del genere uma-", no = " Così parla di lui un dotto moderno scrittore. In proposito parimenti del carattere di Voltaire, dice M. Palissot : = Questi singola-,, ri contrasti non si dava-

" no meno a conoscere nel suo fisico che nel suo morale. Io ho creduto di osservare, che la sua fisonomia partecipava di quelle dell' Aquila e della Scimia: e chi sa che questi contrasti non fossero il principio del suo favorito gusto per antitesi? . . . Quale strana e continua alternativa di elevatezza e di picciolezza, di gioria e di ridicolo! Quante volte non si è egli fatto lecito di accoppiare alla gravità di , Platene i lazzi di Arlerchi-" no! = Quindi il nome di Micromegas, the significa Piccol-Grande, e ch'è il titolo d'uno de'suoi opuscoli, gli è stato applicato da uno de suoi critici ( la Beaumelle ), e confermato da una parte del publico. Il ritratto, che abbiamo delineato, è quello d' un uomo straordinario: appunto era Voltaire; e non altrimenti che tutt' i personaggi, i quali sono fuori del comune, egli ha fatti degli ardenti entusiasti, e de' critici, che non hanno serhata misura. Capo di una nuova setta, essendo sopravvissuto a tutt'i suoi rivali, ed avendo ecclissati sulla fine della sua carriera tutt'i poeti suoi contemporanei, ha avuta, con tutti questi merzi uniti insieme, la più grande influenza

sul suo secolo,, ed ha prodotta una trista rivoluzione nello spirito e ne' costumi; perchè s'egli si è servito talvolta de' sooi talenti per far amare l'umanità e la ragione, per ispirare ai principi l'indulgenza e l'orrore della guerra, ne ha abusato ancor più spesso con ispargere de' principi d'irreligione e d' indipendenza. Quella viva e pronta sensibilità, che anima tutte le sue opere, lo ha dominato nella sua condotta, ed egli non ha quasi mai resistito alle impressioni del suo spirito vivace e fervido, ed ai risentimenti del suo cuore. Come letterato occuperà senza contraddizione uno de'primi posti nella stima della posterità per la sua brillante immaginazione, per la sua prodigiosa facilità, pel suo gusto squisito, per la diversità de'suoi talenti, per la varietà delle sue cognizioni; e noi faremo ancor meglio conoscere, sino a qual grado meriti una tale stima, dettagliando le sue produzioni. Cominciamo dalle sue opere. in versi, di cui le principali sono: I. La Enriede in x canti: poema pieno di belli e di bellissimi pezzi, di versi ottimamente fatti ed armoniosi al maggior segno, di toccanti descrizioni, di brillanti ritratti . La morte di

Colieni è ammirabile; il racconto dell' assassinio di Eurico III è veramente epico : la battaglia di Coutras è narrata coll' esattezza della prosa e con tutta la nobiltà della poesia; il quadro di Roma e della potenza papale è degno del pennello d'un gran maestro; la battaglia d'Ivri merita lo stesso elegio; l'abbozzo del secolo di Luigi XIV. nel canto vii è da pittore esercitato; il canto ix respira le grazie tenere e commoventi: questo è il pennello del Correggio e dell' Albano. Nulladimeno, malgrado tutte queste bellezze; non si porrà mai Voltaire a canto di Virgilio. Un poema francese in versi alessandrini, che rimano quasi sempre a due a due; un poema eccessivamente sparso di antitesi e di ritratti monotoni; un poema senza finzione, popolato di esseri morali che l'autore non ha personificati; un poéma, di cui la Discordia è il corriere eterno; un poema privo quasi interamente patetico; un poema che ha de' pezzi ottimamente versificati, ma che pecca nell' invenzione e nel tutto insieme; un poema finalmente di pezzi riportati, e scritto in una lingua poco favorevele all'epica poesia, non sara mai paragonabile coll' Iliade, coil'. Eneide, col-

l' Orlando, colla Gerusalemme. se non per coloro, i quali non sono in istato di leggere Omero, Virgilio, l' Ariosto ed il Tasso. M. la Beaumelle il quale era ben lontano dal riguardare l' Enriade, come il capo-d' opera della poesia francese, preparavane un' edizione, allorchè fu sorpreso dalla morte. Questa edizione, nella quale si trovano delle note piene di giustezza, ma insieme troppe minuzie troppi cavilli, comparve nel 1775 in 2 vol. in 8°. Si trova nel secondo volume un piano dell' Enriade, il quale avrebbe più calore, più giustezza, più interesse che quello di Voltaire; ma sarebbe difficile il rimpiazzare i brillanti dettagli di questo (Ved. ). II. Un gran MONBRON numero di Tragedie, distinte pel più grande apparecchio di rappresentazione, pel quadro de' costumi di varie nazioni. che non erano ancora state poste sulla scena, per situazioni nuove e sorprendenti . commovono il cuore, mentre colpiscono gli occhi, per le grandi viste morali, e pe' sentimenti d' umanità frammischiati abilmente all'interésse dello spettacolo. Vi si trova nello stile del Bruto e della Morte di Cesareala maniera di Corneille perfezionata: quella di Racine poteva es-

essere imitata, ma non usuagliata. La Musa tragica nulla ispirò a Crebillon di più maschio e di più terribile del quarto atto del Maometto. Simile a quell' ordine di architettura , che prende in prestito le bellezze da tutti gli ordini, e ch' è esso medesimo un ordine a parte, Voltaire si appropria i diversi generi de' poèti suoi predecessori; ma egli non devo che a se stesso ( dice M. Palifor, che ci fornisce questo paragone ) le sue belle tragedie di Maometto e di Alzira; ed ancora ne' drammi, ne' quali profitta del talento degli altri, conserva l'impronta particolare del suo. Nulladimeno i critici lo tacciano, che, i suoi personaggi mostrano troppa propensione a space ar sentenze e massime, le quali fanno illusione, ma che talvolta apportano nocumento all' interesse ; ch'egli parla troppo sovente per loro bocca, come nell' Edipo, ove la vecchia Giccasta declama contra i preti e glioracoli; nella Zaira i che comincia con un lungo discorso sull' indifferenza delle religioni; nell' Alzira, ove questa giovane Americana sfoggia uno stoicismo degno del Portico &c. Gli stessi censori dicono, che i suoi piani mancano sovente di giustezza; ch' egli condu-

ce la catastrofe per piccoli mezzi; che il patetico ordinariamente non è stemprato cogli opportuni chiaroscuri . nè condotto gradatamente nelle di lui tragedie; che molti de' suoi espedienti e rigiri tragici sono fondati sopra inverisimiglianze, come nella Zaira; che lo stile, benchè imponente pel colorito e pe' brillanti periodi, è non solamente troppo tronco, ma lo è quasi sempre nella stessa maniera ; che molti de' suoi versi non sono che contrasfazioni di quelli di Corneille e soprattutto di Racine. Ma se questi difetti fanno sì, che Voltaire non sia superiore agli accennati grand' uomini, egli godette nella rappresentazione un più gran numero di spettatori. Vengono frequentemente recitate quasi tutte le sue tragedie ; le principali sono : Edipo rappresentato nel 1718; Erode e Marianna , 1723; Bruto, 1730; Zaira, 1733; Adelaide di Guesclin . 1734; Alzira, 1736; Zulima, 1740; la Morte di Cefare, 1742; il Fanatismo ov. vero Maometto il Profeta . 1742; Merope, 1743.; Semiramide , 1748; Oreste , 1750; Roma liberata, 1750; l' Orfano della Cina, 1755; Tancredi , 1760; gli Sciti , 1767; Irene, 1778 ( Ved. MAIRET, PI-

PIRON, e RONSARD alla fine ). III. Molte Commedie. tra le quali le migliori sono: Imprudente, il Figliuol prodigo, e Nanina : le altre sono quasi obbliate, perchè Voltaire non calzò il comico stivaletto con uguale successo che il tragico coturno . Egli non ricama quasi mai che nel canevazzo e nella orditura altrui: egli cade nel basso e nel triviale. Alcuni de' suoi personaggi sono insipidi o sconciamente burleschi, come il barone di Croupillac nel Figliuol Prodigo. In mezzo ad eccellenti facezie, a felici dettagli, a versi ottimamente modellati, a scene d'un patetico commovente, si trovano cose d' un cattivo tuono, buffonerie forzate, massime fuor di proposito o mal condotte · L' autore impiegava troppo poco tempo in far le sue commedie, ond'esse non potevano riuscir buone. Impaziente e focoso, voleva compiere tosto che aveva concepito; e concepiva nel tempo stesso molte opere, e di più riempiva gl'intervalli dall' una all'altra con produzioni diverse. Componeva con entusiasmo, e correggeva con celerità. Questo metodo non era guari atto a farlo esser eccellente in opere tali come le commedie, le quali esi-

gono uno studio profondo e continuato de ridicoli e de caratteri . In oltre è molto più faceto nelle sue opere satiriche, che ne' componimenti comici, dove lo scherzo richiede di essere condotto con maggior arte e finezza. IV. Vari Drammi per musica, i quali non brillano per l'invenzione, e sono d'uno stile, che non è guari quello di Quinsult : Quindi Sansone, Pandora, il Tempio della Glo-. ria, la di cui architettura, dic' egli , non sembrò guari piacevole, non gli hanno meritato neppure il terzo posto nel genere lirico, come ne conveniva egli stesso. = Ho " fatta ( scriveva egli ad un " suo amico ) una grande " scioccheria, volendo fare un ", dramma per musica; ma " l'ansietà di travagliare per " un uomo come M. Ra-" meau, mi aveva trasporta-" to: io non pensava che al " di lui ingegno, e non mi ,, accorgeva, che il mio non " è niente affatto pel gene-" re lirico = . Questi poemi nulladimeno gli cagionavano nel momento della loro nascita una specie di entusiasmo ispirato dall' amore paterno. Quando si rappresento il Tempio della Gloria, dove Luigi xiv era delinearo sotto il nome di Trajano, il poeta, quasi rapito fuor di

se pel giubilo, non potè contenersi, e sulla fine del dramma afferrando per un braccio il monarca, gli disse: Eb bene, Trajano, vi ci riconoscete voi? V. Un gran numero di piccoli componimenti, da'Francesi appellati Fuggitivi, in versi, d'una poesia superiore a quella de' Chapelle , de' Chaulseu e degli Amilton . Niun poeta ha data una frase ed un'espressione più ingegnosa a bagatelle, ne ha impiegate con tanta grazia, finezza e leggiadria i vezzi ameni d'una Musa sempre naturale e sempre brillante. Ugua: mente atto a lodare ed a dir male, da ai suoi elogi ed alle sue satire una maniera originale . quale non appartiene che a lui. Noi parliamo quì delle sue piacevoli Epistole e delle sue Diatribe in versi ( Ved. VOITURE ). Riguardo alle sue Odi, basta leggerle, per vedere, quanto sia inferiore a Rousseau in questo genere; ma nell' Epistole filosofiche e morali gli è certamente superiore .= Le Motte ( scri-", veva Voltaire nel 1718 a "M. de la Faie ) pensa " molto , e non perfeziona ., abbastanza i suoi versi . , Rouffeau non pensa guari, .. ma perfeziona i suoi versi , assai meglio. Il punto sa-, rebbe di trovare un poeta, ,, che pensasse come la Mot-,, te, e che scrivesse come " Rousseau = . Ciò , che Voltaire cercava, è tutto trovato in alcune delle sue prime Lettere; poichè nelle ultime, dove s' incontrano nulladimeno molti versi felici . egli ha presa una maniera troppo lesta ed un po' troppo negletta. Non ci perderemo a citarne alcuna, e passeremo altresì rapidamente sopra alcuni altri poemi, come la Guerra di Ginevra, dove sembrà sovente stemprare del vermiglio nel fango per dipingere i suoi quadri . Sebbene presentino dettagli piccanti, noi crediamo di servire alla gloria dell' autore scorrendo rapidamente sopra opere prodotte dal delirio della irreligione e della scostumatezza, ovvero dal furore della vendetta e della satira. Il celebre cittadino di Ginevra è trattato, nel poema circa la guerra della sua patria, in una maniera atroce. L autore gli rimprovera per sino quella malattia di disuria, o difficoltà di orinare, di cui poscia è morto egli stesso, o che almeno gli ha affrettata la morte. Quanto ad un altro poema, che alcuni ammiratori riguardano come il più bel rosone della sua corona poetica, noi non ne riportere no neppure il titolo.

Que-

Questo poema doveva aver grande successo in un secolo corrotto. Molto spirito, pezzi di poesia d'un colorito vivissimo, minuti racconti piacevoli e voluttuosi, pitture lascive e libertine, condite con empj squarci; ecco senza contraddizione ( dice M. Freron il figlio ) il suo più gran merito. In oltre questa è un' opera, che non ha nè piano, nè buona composizione del tutto :'è un tessuto di racconti staccati, senz'alcuna specie di connessione col soggetto del poema, che non ha nè principio, nè mezzo, nè fine. Ivi quasi tutti gli eroi sono avviliti, coperti, di laidezze; e le persone di gusto, egualmente che le anime oneste, non possono riguardare questa unica produzione, se non come un' opera scandalosa e bizzarra. ove l'eroismo 'è degradato dalla continua mescolanza della buffoneria e del burlesco. ove la virtù è diffamata amore contaminato dalle lascivie, e le grazie sono prostituite da una immaginazione non meno impura the brillante. Ecco le produzioni poetiche di Voltaire : le sue opere in prosa sono ancor più numerose : I. Saggio fulla Storia Generale, che insieme co' Secoli di Luigi xiy e di Luigi xv forma dicci volumi in 8º. Questa Storia o piuttosto questo Saggio stória è una galleria , di cui" molti quadri sono dipinti da un pennello leggiero, rapido 4 e brillante. Senza dettagliare tutti gli avvenimenti, l'autore presenta-il riassunto generale de' principali, e rende interessante un tal epilogo per le riflessioni ; che vi aggiugne, e pe' colori co' quali lo abbellisce; ed a questi colori accrescono ancora vivacità l'amore dell' umanità e l'odio dell'oppressione. Ma viene tacciato di ridurre troppo sovente i fatti al suo sistema, di non presentare la religione che come il flagello de' popoli ; d'impegnarsi troppo a mostrare la virtù sventurata ed il vizio trionfante; di aver ivi ammassato un gran numero di errori, d'inesattezze e di equivoci; di essere troppo sovente amaro nelle sue censure, ingiusto ne' suoi giudizi. ( Ved. 1. SAINT-PIERRE ed I SALOMONE ) , soprattutto quando si tratta della Chiesa e de'di lei ministri. Critici di un gusto severo avrebbero desiderato altresì, che non avesse adottata la sione per capitoli, la quale non serve che ad isolare i fatti; che avesse meglio legati e meglio preparati gli ayvenimenti; che non avesse

talvolta stancata la mente del leggitore passando rapidamente da un oggetto ad un altro; e che avesse interrotta meno la narrazione con massime e digressioni &c. &c. ( Ved. SLEIDAN & VELLY ). Il secolo di Luigi xiv presenta le medesime bellezze ed i medesimi difetti : esso è uno schizzo, e non un. quadro in grande : l'opera non è che una serie di pic+ coli capitoli . L' autore vola successivamente in Germania. in Ispagna, nell'Olanda, nella Svezia per narrare alcuni tratti, i quali spesso non hanno che un lontano rapporto al soggetto principale. Egli presenta agli occhi del leggitore con incredibile rapidità molti importanti avvenimenti, che si vorrebbero conoscore a fondo, e si scorre leggermente sopra ciascuno. Lo storico è contento . purché abbia avutal' occasione di situare una massima o una facezia : questa è una folla di lampi, che abbagliano e lasciano nelle tenebre . Non sono già mancate allo storico le Memorie, nè l'arte d'impiegarle, poiché vi si trovano melti capitoli, che sono capi-d'opera di eleganza; ma gli è mancato lo spirito di discussione necessario in un travaglio così lungo e penoso ( Ved. BEAUMELLE ).

Il suo Secolo di Luigi xv , meno interessante di quello di Luigi xIV , è scritto, con negligenza, e sovente con parzialità. Se alcuni avvenimenti vi sono ben dettagliati, molti altri vi sono sentati sotto un falso lume . L'autore rende le sue pitture infedeli , volendole accomodate alla sua particolar maniera di pensare, ovvero al bisogno che ha di adulare i grandi e mantenersi affezionati i protettori . Talvolta anzi altera la verità per la mania, che aveva in sua vecchiaja di mischiare facezie e motteggi nelle sue opere le più serie. Formavasi nella sua solitudine una giovialità artifiziale, quando mancavaeli la naturale; e questa necessità di rallegrare la noja d' un ritiro , che non era sempre piacevole, ha empiute le sue storie di facezie e di detti scherzevoli situati fuor di luogo, come pure ha procurate delle ingiurie a più d' uno scrittore , Il fondo della Storia del Parlamenta di Parigi è quasi tutto inteto nella Storia Generale e ne' Secoli di Luigi xIV e di Luiei xv. L'autore disapprovà quest'opera, come un enorme ammasso di date , su di cui non aveva potuto nè voluto travagliare a fin di migliorarlo. Vi sono nulladimeno

de' capitoli, che offrono discussioni ben farte sopra punti di storia molto imbrogliati; ma questi capitoli sono in piccol numero. Voltaire dice nelle sue disapprovazioni, che il principio è superficiale e la fine indecente: l' opera sembravagli informe e l'autore poco informato: il soggetto ( aggiugn'egli ) meritava d'essere penetrato a fondo con un lunghissimo studio e con una grande sagacità. Gli si può rimproverare ancora, che il suo stile, cui vuole troppo spesso rendere epigrammatico, si allontani talvolta dalla gravità della. storia : Questo difetto si è insinuato sino ne' suoi Annali dell' Impero , ne' quali indarno cercasi, dice M. de Luchet, il vigore del suo pennello e la freschezza del suo colorito, e che presentano troppi fatti estranei, mentre ne omette un gran numero di necessari. II. La Storia di Carlo XII, ben fatta e bene scritta, che ha meritato all' autore il titolo di Quinto-Curzio Francese. Gli si dà nientemeno la taccia, che la condotta del suo eroe è sovente in questa storia d' una follìa oltre misura, per difetto dell'autore, che non risale alla sorgente de' fatti, che non sempre li connette, e che non si dà quasi mai la pena di spiegar le cagioni ed i motivi, che fanno operare i suoi personaggi . III. La Storia del czar Pietro I: doppio lavoro di quella di Carlo XII. ma meno elegante e più infedele, perchè è una produzione della sua vecchiaja ed. un'opera fatta per comando. La prefazione è più degna d' un buffone che d' uno storico; l'introduzione è sembrata molto secca; la divisione per capitoli è dispiaciuta; le battaglie sono raccontate con negligenza. Se si volessero esaminare con severità i dettagli di quest' opera, la critica troverebbe ancora su di che esercitarsi. Relativamente alle circostanze degli avvenimenti l' autore erasi fatti de' principi comodi . Purchè le grandi figure del quadro fossero dipinte con verità, poco importavagli, che le piccole fossero disegnate scorrettamente. Riguardo aile piccole circostanze, dic' egli in qualche parte, io le abbandono a chi le vorrà ; io non me ne curo più che della Storia de'Quattro figli Aimoni ( Ved. AIMONE ). Ma quando si trascurano i minuti fatti, si può far pensare, che siasi portata la medesima inesattezza ne' fatti importanti. Ciò non ostante i capitoli circa le rivoluzioni, che il czar Pietre ha prodotte nelle arti e ne' costumi, sone ugualmente veri che interessanti, e così pore il racconto de' viaggi che fece, a fin di perfezionare il suo ingegno . IV. Miscellance di Letteratura, in più volumi. Si parlerà prima de' suoi Romanzi. Niuno ha avuta, come Voltaire, l'arte di nascondere una filosofia sovente protonda sotto finzioni ingegnose e ridenti : per questo riguardo egli era inesauribile. Zadie, Memmone, il Mondo ceme va, imitazioni dali' inglese; hanno l' aria originale, per la finezza delle critiche, per la vaga leggiadria della narrazione, per le grazie d'uno stile chiaro, elegante, ingegnoso e naturale. Candido, la Principessa di Babilonia, ed alcune altre finzioni di questo genere non approssimano di gran lunga a Memnone nè a Zadig. Esse non presentano che una serie di accidenti inverisimili, troppo spesso nariati con indecenza e seminati di facezie, molte delle quali non sono del miglior tueno. Vi si bramerebbero meno caricature, meno-immaginazioni folli e bizzarre, e più vera giovialità. Fa d'uopo nulladimeno eccettuare un piccol numero di capitoli, ne' quali si trovano buone viste morali, originali e piccanti pit-Tom. XXVI.

ture della corte di Parigi. delle bizzarrie e de'ridicoli di tutti gli uomini e di tutti gli stati. Le altre opere, che compongono le Miscellanee, sono piccole Dissertazioni sopra diverse materie, quasi tutte scritte con interesse e con gusto; e Critiche di vari scrittori, la maggiot parte facete, ma imbrattate con epiteti ingiuriosi e ributtanti sarcasmi. Energumeno, fanatico, pedante, miserabile, buffone, pezzente, scroccone ec., tali sono l'espresioni, che il filosofo di Ferney aveva sull' estremità della penna, tutte. le volte che qualcuno avvisavasi di toccare i di lui allori, o pur ancora che sembrasse di toccarglieli. Anzi sovente scrittori saggi e moderati hanno eccitata la collera, senz'aver cercato di ferire il suo amor proprio : tutto il loro delitto a'suoi occhi era il non pensare come lui. Quindi, lui vivente, fu detto: Chiunque fa la guerra alla di lui empia audacia, è ben tosto il martire della filosofia. Il suo spirito, le sue virtù , i suoi talenti, tutto è niente . Costui a' di lui occhi è uno sciocco , tosto ch' egli è Cristiano . (Si veggano in questo Dizionario gli articoli BER-THIER, COGER, FRERON, des FONTAINES, II GUYOT, MANNORI, MERVILLE, MAU-

PERTUIS, II & III ROUS-SEAU, TRUBLET ) . Si tiovano altre i neile Miscelianee alcuni tratti particolari sopra certe materie, come sulla Toliera za, sulle Leepi criminali &c.; ma in generale gli mancavano, per istudiare e trattar profondamente simili argomenti, quel-carattere fermo e conseguente, per cui la verità resta sempre al medesimo posto; quello spirito di meditazione, che si applica inter-mente sopra un oggetto; quella logica, che non si smentisce grammai. Egli fermavasi al primo colpo d' occhio , e tosto che aveva scoperta qualche ragione plausibile . s'impegnava, non ad internarsi in essa, ma adabbellirla, a riprodurla sotto tutte le sorie di aspetti, che le davano talvolta più apparenza che solidità. Ciò in parte viene confessato da uno de' suoi più grandi partigiani , aggiugnendo , = ch'egli . è stato mediocre ne'trava-" gli, che richiedevano un' , anima raccolta, un giudi-" zio, che da niuna cosa po-, tesse venir sedotto nè cor-, rotto, e l'abitudine d'una discussione esatta e profon-, da = .' Nientemeno i diversi piccoli Trattati di Voltaire sono stati e sono ancora molto letti. - Le perso-. ne di mondo ( dice l'aba-

, te de Radonvilliers ) vo-" glieno arricchije il loro ., spirito senza darsi veruna , pena . Gli scritti di M. de " Voltaire loro presentano ric-, chezze, il di cui acquisto " è facile e piacevole. Mil-" le tratti vivaci di spirito . " curiosi aneddoti, riflessio-, ni piccanti , massime di " reciproca indulgenza , di " generosità , di beneficenza " e di altre virtù umane, . che abbelliscono il com-, mercio della vita. La con-, timua premura di mischiare " l'utile al piacevole, la fa-, cezia alla morale, è stato " uno de' segreti di M. de , Voltaire, e forse la sorgen-" te principale de' suoi gran-" di successi - . Ace ugniamo, ch' egli publicava a proposito i suoi diversi Opuscoli , e che con molra abilità apprefittava del momento dell' entus asmo o della curiosità del publico . V. Dizionaria Filosofico , Filosofia della Storia Oc., e molte altre opere empie, perchè il furore anticristiano era divenuto presso lui una vera mania. La sua vecchiają non è quasi stata occupata ad altro che a distroggere : è difficile il poter bene caratterizzare le sue opere contro la religione. L' eloquenza ed il ridicolo sono le armi, che da esso vengopo inipiegate: egli prende orail tuono di Pasauino, ed ora quello ei Pascal; ma ritorna più sovente al primo, perchè gli è più naturale. Quindi i suoi libri anti-cristiani non sono che una perpetua derisione, de' preti e delle loro tunzioni, de' misteri e della lero protondità, de'concili e delle loro decisioni . Egli volge in ridicolo i costumi de patriarchi, le visioni de' profeti, la fisica di Mosè, le storie, lo stile, l'espressioni della Scrittura, finalmente tutta la religione. Non solamente attacca il Cristianesimo; distrugge di più tutt'i fondamenti della morale, insinuando i principi del materialismo; vantando il lusso come il più gran bene dello stato, malgrado la corruzione, di cui è la sorgente; trattando con dispregio l'innocenza de' primi tempi ed i costumi antichi &c. Ingegnose burle, bei detri piccanti, ridenti pitture, riflessioni ardite, ener--giche espressioni : egli impiega tutte le grazie dello stile e tutt'i ripieght del bello spirito per meglio preparare il suo veleno. Ciò che vi ha di più odioso si è ch'egli altera sovente i fatti, tronca i passi, suppone errori, immagina contraddizioni, per dare più di sale alle sue facezie e più di forza a' suoi raziocinj. Nientemeno, malgrado le continue infedeltà, che sfigurano i suoi scritti irreligiosi, questi hanno fatti de' guasti non poco deplorati. Dotato d'una prodigiosa facilità a rendersi padrone di tutt'i tuoni o maniere di dire, ed a parlare a tuiti gli spiriti, seduceva talvolta le persone gravi con ragioni speciose, e quasi sempre gli uomini frivoli colle sue burle e lepidezze. Questi non hanno punto esaminato, se, citando la sacra Scrittura, egli non l'abbia corrotta, ed hanno obbliato quel detto di Montesquieu , cioè: Quando Voltaire legge un libro, egli lo fa, poi scrive contro ciò che ha facto: essi volevano esser divertiti, ed hanno ottenuto l'intento . VI. Teatro di Pietro e di Tommaso Corneille con vari pezzi interessanti, 8 vol. in 40 e 10 vol. in 12. Questo Comentario, intrapreso per dotare la pronipote del gran Corneille , è un servigio prestato alla letteratura." Vi si possono trovare alcune osservazioni più sottili che giuste, alcune analisi infedeli, alcune critiche frivole, osservazioni grammaticali troppo severe, un fondo di cattivo umore contro Corneille : ma la più gran parte dell'opera è diretta dal giudizio e dal gusto. In oltre è scritta in uno stile conveniente; ed

il comentatore non ha la ridicola mania di molti scrittori moderni, d'impiegare cioè grandi parole per esprimere piccole cose. Un elogio, che non gli si può negare, si è, che sino all'estrema sua vecchiaja egli ha conservata la chiarezza, la precisione, e la naturalezza nelle materie, le quali non richiedevano altri ornamenti: esempio assai poco seguito oggidi, mentre, per così dire, si snaturano tutt'i generi, e si mischiano tutti gli stili. VII. Comentario storico sopra le opere dell' autore della Enriade, co' documenti originali e colle prove, in 8°: manumento eretto a Voltaire da Voltaire medesimo, il quale in quest'opera è nel tempo stesso sacerdote e nume. Erasi di già posto al di sopra di tutti gli scrittori Francesi nella sua Conoscenza delle bellezze e de' diferti della Poesia e dell' Elequenza, 1749 in 12; libricciuolo, che invano si è preteso da alcuni non esser suo, poichè egli lo ha interamente rinchiuso nella sua Peetica, in 8°; oltre di che è fatto colla sua solita amenità, ed è impossibile di non riconoscerne lo stile. Qui appunto fa d' uopo applicare ciò ch'è stato detto da un celebre critico. = Dopo aver let-, 19 Omero, diceva Boughar-

" don, tutti gli uomini mi ", sembrano giganti; ma do-" po aver letto l'opuscolo " dell' Omero Francese, tutt' " i grand' uomini della lette-" ratura sembrano nani =. Quanto al Comentario Storico. questo è il dettaglio degli omaggi accordati all'autore, è il quadro delle azioni generose ed anche delle carità che ha fatte ( poichè ne faceed ancora delle ser grete ), è una Memoria istorica scritta con semplicità e con grazia. Vi si scorgono i fatti; ma non vi si scorgono le molle e le forze, impellenti: spetterà poi a coloro, che scriveranno la storia di-Voltaire, lo spiegare i suoi motivi . Alla fine del Comentario si trovano alcune Leitere, che per la maggior parte meritavano di esser conservate. Se n'è raccol, to un assai più gran numero nell' edizione, che accenneremo in fine, giacche l'autore aveva un deciso talento per questo genere. Il tuono piccante ed-originale del suo stile epistolare era presso a poco quello della conversazione, sopiattutto quando era animato dail' ansietà di piacere, e dal desiderio di soddisfare la sua animosità; e quando preadeva la penna per risponde-, re a'suoi amici, scriveva come aveva parlato. = Non 23 VI

45 vi è scrittore ( dice M. , Palissot ), che non si fos-,, se acquistato colle sole Let-" tere di Voltaire una distin-" ta riputazione = . Fa d' uopo per altro eccettuare una parte delle sue Lettere segrete. publicate in Olanda nel 1765 in 8°. Questa raccolta è pochissima cosa, e poiche erano Lettere segrete, vi è stata dell'inciviltà nel renderle publiche . Voltaire , disgustato con ragione della srampa di questi Cenci ( così esprimesi egli stesso), parodiò, cioè applicò al suo caso, quell'antico epigramma, il di cui significato è come segue : Ecco dunque le mie Lettere fegrete, co-3) segrete che non banno per leggitori , fe non il loro stampatore, e que'si gnori, che le hanno fatte. Ciò che diminuisce il piacere, che proverebbesi leggendo le altre Lettere di Voltaire, si è perchè in esse di rado scorgesi la sua vera maniera di pensare circa i principi, i ministri, ovvero gli scrittori, a' quali sono dirette. Se lodava molto i Santi del gtorno, come gliesen' è data l'accusa, butlavasi sovente egli stesso delle patenti d'immortalità, le quali distribuiva. Nella conversazione medesima uno sguardo maligno, un riso amaro disapprovava bene spesso ciò, che venivagli ispirato dall'adulazione: ecco

perché non riusci lungo temto ne alla corte di Versaglies. ne in quella di Luneville, ne in quella di Berlino. Niuno esaltò egli più di M. de Belloi, mentre viveva, ma appena questi fu morto, ch' egli scrisse, che la dilui opeintitolata , l' Affedio di Calais, non era più stimata se non in Calais ( Lettera a M. Walpole ) . M. Paliffot gli ha rimproverata la medesima contraddizione riguardo ad Elvezio, cui aveva eccessivamen+ te adulato, ed il di cui libro dello Spirito dopo la morte dell' autore non gli sembrò più che un' opera piena di errori e di triviali verità [pacciate con enfast . Profuse talvolta agli scrittori i più mediocri gli elogi i più esagerati; e vi erano persone assai buone per appagarsi di un incenso, il quale non era che la riconoscenza d' un amorproprio destro ed interessato. Confessiamo nulladimeno, che gli autori celebrati Voltaire ve ne sono molti, I quali meritavano le sue lodi; ma questi medesimi motivo di esserne più disgustati, perchè ne ha indebolito il pregio accordandole più d'una volta alla mediocrità. Abbiamo diverse raccolte delle Opere di Voltaire in 4°, in 8°, ed in 12; tutte perdmal compilate, tutte soprac-3

caricate di Scritti, che sono forse di lui, ma di lui indegni, pieni di continue ripetizioni, e di opere quasi interamente duplicate. Veramente questo difetto proviene meno da'libraj , che dall'autore, il quale ne' suoi ultimi giorni riproduceva incessantemente le medesime cose, e rivo!tava continuamente i suoi vecchi abiti. Sarebbe da bramarsi per molte ragioni, che si facesse una scelta di quelle tra le sue opere. che meritano di esser conservate, scartandone quelle, le quali non sono che una ripetizione, e sopratrutto le produzioni empie o indecenti .= "Speriamo" ( dice l' abate , de Radonvilliers ), che ben presto una mano amica , togliendo via dagli Scritti , publicati sotto il di lui , nome tutto ciò, che feri-35 sce la religione, i costumi " e le leggi, cancelli la mac-, chia, che oscurerebbe la di , lui gloria. Allera in vece ., d' una collezione troppo voluminosa avremo Raccolta d' Opere scelte, di , cui la saviezza potrà far .. uso senza inquietudine e " senza pericolo = . Il marchese de Luchet ha publicata la di lui I/loria Letteraria , 1781 vol. 6, in 80 . La bellissima completa edizione di tutte le Opere di Voltaire col-

la dara di Basilea dal 1784 al 1789 in 70 volumi in 8º grande, se non va esente dal rigettuo diferto di aver ammassano col buono anche ciò she per diversi riguardi non avrebbe dovuto prodursi in publiao, ha almeno il pregio d'essere disposta con ottimo merodo, arricchira di molte nore, varianti, ed illustrazioni, come pure di una gran quantità di Lettere non pria publicate, onde formano 18 volumi.

VOLTERRA (Raffaele di), Ved. 1. MAPPEL.

VOLTERRA ( niello Ricciardelli da ), appellato anche il Volterrano, cecelebre pittore e scultore, nacque di nobile famiglia nel 1500 in Volterra città della Toscapa. Aveva qualche inclinazione alla pittura, alla quale lo destinarono i suoi genitori e ma nato con un naturale malinconico ed un ingegno mediocre o almeno pigro, non sembrava arto a far grandi progressi; onde in lui più della natura, operò lo sforzo continuo di un laborioso studio. Apprese i primi principi della pittura sotto un certo Sadema mediocre artefice, indi approfittò meglio sotto Baldassarre Peruzzi celebre suo concittadino, e poi si perfezionò sotto il famoso Michelaenolo Bonarota. Allo studio della pittura con-

congiunse anche quello della scultura e segnatamente degli stucchi e de grotteschi. Sin dall' età di 20 anni era già passato a Roma, ove avendo recato un Quadro di N. Signore alla colonna, in cui aveva impiegato tutto il suo sapere, e che fu comprato dal cardinale Trivulzi, cominciò ad acquistar nome. A forza poi di lungo ed estinato travaglio accrebbe le sue cognizioni ed insierne la sua riputazione. Il predetto cardinal Trivulzi, il cardinal Farnese ed altri si valsero della di lui opera in lavori considerevoli. Pierino del Vaga. allora incaricato delle più grandi opere in Koma ben volentieri lo prese a travagliare con lui nella cappella Massimi nella chiesa della Trinità de' Monti . Dipinse indi egli solo nella stessa chiesa la cappella Orsini, ove rappresentò i misteri della Crocifissione: lavoro, in cui colla naturale sua lentezza impiegò sette anni; ma porto al colmo la fama di questo pittore. Tra gli otto quadri, che formano la predetta Storia, quello segna:amente della Deposizione dalla Croce è il gran capo-d' opera dell' autore, ed uno de' più bei quadri, che si ammirino in Roma. Paolo 111 pli-conferì l'impiego di di-

rettore delle p'tture del Vaticano coll'annessa pensione, dopo la morte di Pierino del Vaga, e l'incaricò di compiere la Sala appellata dei Re incominciara dal predetto suo antecessore. Giulio III gli fece fare le decorazioni di pitture e stucchi della grotta a Belvedere, ove doveva collocarsi l'insigne antico simulacro greco di Cleopatra; ma poi annojato, per quanto pretendesi, dalla di lui pigrizia nel travagliare, lo privò dell'impiego è della pensione di direttore del Vaticano. Sdegnato Daniele per questo aggravio lasciò la pittura, e si rivolse interamente alla scultura. Mentre recavasi a Carrara per fare una scelta di marmi, passò a Volterra avedere i suoi parenti, ed in tal occasione fece ivi il famoso quadro della Strage . deel' Innocenti nella sa di San Pietro, il quale fu l' ultimo compiuto suo lavoro in genere di pittura . Ciò non ostante, ritornato che su a Roma, dovette ripigliare il pennello per coprire le alquanto scandilose nudità, che il Bonarot, benchè con arte maestra, aveva lasciate esposte nelle stupendo suo Giudizio universale della cappel la Sistina, mentre, se non si veniva a questo espediente, il para aveva riso-C + 4

luto di far distruggere quel capo-d'opera di Michel-Agnolo. Orno poi il Volterrano la città di Roma con moltestatue e bassi rilievi sì in marmo che in bronzo; mail suo gran lavo o in questo genere è il cavallo gigantesco, ch' egli fece in un solo getto per Caterina de' Medici , la quale voleva far porre sopra il medesimo la statua del defonto re Enrico II suo consorte . Ma il Volterrano non potè eseguire questo secondo lavoro, poichè le straordinarie fatiche nel formare e fondere il primo gli cagionarono una lenta febbre catarrale, che lo rapì li 4 aprile 1566 in età di 57 anni. Il predetto superbo cavallo fu trasferito a Parigi, ed è quello, che si è ammirato sino a' nostri giorni nella piazza reale, avendo servito a sostenere la statua di Luigi xIII , gettata in bronzo da M. Briard per ordine del cardinale di Ric relieu, che la surrogò a quella già divisata di Enrico i 1. Il Volteirano, ch' erasi formato sul gusio del Bonarota, è che avevà anche studiato molto le maniere di Pierino del Vaca è di Schastiano del Piombo suoi amid, aveva acquistata una grand'esattezza di diseuno. Si è distinto pel compartimento e per la giusta degradazione delle figure, per l' impasto de'colori, e soprattutto per la grande forza dell'espressione . onde anima i suoi quedri: talvolta nulladimeno vi si scorge un non so che di stentato, effetto della sua straordinaria lentezza e del suo troppo finito. Oltre le accennate, alcune altre sue opere insieni si vedono in Roma, ed anche altrove. La riferita sua Depolizione dalla Croce è stata intacliata in raire.

VOLUMNIA, Ved. co-

RIOLANO . VOLUMNIO ( Tito ) , Volumnius, cavaliere Romano, si segnalò colla sua eroica amicizia per Marco Lucullo . Avendo il triumviro M. Antonio fatto mettere a morte cosiui, perchè aveva seguitato il partito di Cassio e di Bruto, non volle mai Volumnio abbandonare il suo amico. quantunque avesse potuto colla fuga evitare la stessa sorte. Si diede talmente in preda al cordoglio ed alle lagrime, che i suoi lamenti e strepiti furono cagione, che venisse strascinato a' piedi di Antonio. = Ordinate, che " io sia condotto immediata-" mente dov'è il corpo di " Lucullo ( gli diss' egli ) , " e che ivi io sia scannato; " perchè non posso sopprav-, vivere alla di lui morte , , cagione, ch' egli sventura-, tamente abbia prese le ar-" mi contro di voi = . Non durò egli fatica ad ottenere questa grazia dal sanguinario tiranno. Allorchè fu giunto allas piazza del supplizio, baciò affettuoramente la mano di Lucullo, e tolta da terra la di lui testa, se l'applicò sul petto, poi presentò la propria al carnefice. - Vi fu più anticamente un Vo-LUMNIO Toscano, che, secondo riferisce Varrone, aveva composte alcune Tragedie in lingua Etrusca; ma non sappiamo, in qual tempo vives-

VOLUSIANO (Cajo Vibio ), venne associato all'impero da Gallo suo padre , e fu ucciso da' propri soldati, come lo abbiam narraro nell'arricolo di Vibio Triboniano GALLO. Veggasi quest'ultima parola de EMILLANO.

VONDEL (Giusto suvers Jodoco di ), poeta Olandese, nato li 17 novembre 1587 da genitori Anabattisti , lascib questa setta, e morì nel seno della chiesa Cattolica li 5 febbrajo 1679 di 91 anno . Stabili in Amsterdam una bottega di calze; ma ne lascib la cura a sua moglie, a fin di non occupatsi quasi di altro che della poesia. La natura aveva dato a Fondet molto talento, ed egli non

ebbe altro maestro che il suo genia . Aveva di già fatti molti componimenti in versi, non solamente senza seguite alcuna regola, ma senza neppur sospettare, che ve ne fossero altre, se non quelle della versificazione e della riana. Istrutto in età di 30 anni del vantaggio, che può ricavarsi dagli antichi, imparò il latino, a fin di poter leggerli . In seguito si applicò alla lettura degli scrittori Francesia I frutti della sua Musa presentano in alcuni luoghi tanto ingegno, ed una immaginazione così nobile e poetica, che provasi pena in vederlo cadere così spesso ora nel tronfio ed ora nella bassezza. Tutte le sue Poesie sono state impresse in q volin 4°. Quei'e, che formano il migliore ornamento di una tale raccolta, sono: I. L'Eroe di Dio . II. Il Parco degli Animali. III. La Distruzione di Gerusalemme, tragedia. IV. La Presa di Am-Sterdam fatta da Fiorenzo V conte di Olanda. Questo componimento è sul gusto di quello di Shakespear, ed è un brillante screzio a più colore mal connessi. Vi si veggono angioli, vescovi, abati, monaci, religiose, che diconotutti bellissime cose, ma fuor di luogo . V. La Magnificenza di Salomone. VI. Palame. de

de ovvero l' Innocenza oppressa. Questa è la morte di Barnevelde, costo il nome di Palamede faisamente accusato da Ulisse. Da un tale componimento rimase irritato il prinpe Maurizio istigatore dell' uccisione di Barneveldt. Si volle far il processo all'autore; ina poi questi si cavò d' impaccio col pagare un'ammenda di 300 lire. Tutte queste tragedie sono difettose e per la parte del piano e per quella delle regole. L' autore non meritava d'essere posto in paralello con Seneca il tragico, col quale è stato paragonato, ed ancora meno con Virgilio. VII. Diverse Satire piene di fiele contro i ministri della religione pretesa-Riformata . VIII. Un Pcema in favore della chiesa Cattolica, intitolato: I Misteri ovvero i Segreti dell' Altare . IX. Varie Canzoni. Questo poeta trascurò la propria fortuna per attenersi alle Muse, le quali gli cagionarono più dispiacere che gloria.

VOPISCO, Ved.111. SCA-

LA .

VOPISCO (Flavio), istorico latino, nato in Sivacusa sotto il regno di Diccleziano, si ritirò a Roma circa l'anno 304. Ivi compose la storia di Aureliano, di Tacito, di Floriano, di Probo, di Firmo, di Caro, di Carino,

di Numeriano &c. Quantunque non sia un buon autore, è non pertanto il meno cattivo di tutti gli altri, de' quali si è fatta una compilazione per formare l' Historia-Augusta Scriptores, Leyden 1671 vol. 2 in 8°, colle note Variorum. Veggasi l'articolo AVICENNA.

VORAGINE, Ved. xvi.

GIACOMO.

I. VORSTIO (Corrado). Vorstius, nacque in Colonia li 19 luglio 1569 da un tintore. Dopo avere studiato nelle università di Germania viaggiato in Francia, si fermò in Ginevra, ove Tendoro di Beza gli fece offrire una cattedra di professore ch'egli non volle accettare Bensì accettò la cattedra di teologia a Steinfurt, alla quale in seguito fu anche aggiunto l'impiego di ministro con altre incombenze. Dopo aver quì goduto per più anni molto credito e proporzionati emolurnenti, venne invitato nel 1610 a Leyden per succedere in quell'università al celebre professore Arminio. Stette irresoluto più d'un anno. ma poi, sedotto probabilmente dalle vantaggiose offerte, accettò il nuovo impie:o, abbandonò il suo tranquillo stabilimento di Steinfurt, e passò colla sua famiglia a Levden, accompagnato dalle più

autentiche testimonianze di buona e saggia condotta.Ma appena vi fu giunto, che i ministri Anti-Arminiani, persuasi, che non aderirebbe alla loro dottrina, gli suscitarono fiere persecuzioni, impegnarono contro lui l'autorevole credito di Giacomo 1' re d' Inghilterra, e dimandarono alla Republica la di lui esclusione . Vorstio, costretto a cedere aile loro persecuzioni , si ritirò a Gouda ovvero a Tergow, ove si trattenne dal 1612 sino al 1619 unicamente occupato ne' suoi ailari e ne'suoi studi. Finalmente dopo lunghi dibattin enti il sirodo di Dordrecht lo dichiarò indegno di professare la teclogia, e questo analema pronunziato da persone fanatiche impegnò gli stati della provincia a bandirlo in perpetuo. Fu egli costretto ad occultarsi a guisa di un malfactore; ed in fine cerco un as lo negli stari del duca d' Holssein nel 1622, ed ivi morì li 29 settembre dello s esso anno. Vi è di lui un gran numero di opere non meno contro i Cattolici Romani, che contro gli avversary, i quali ebbe nel partito Protestante. Le più ricercate sono cuella De Deo, Steinfurt 1610 in 4°, che d' ordine del re Giacomo fu bruciata per mano del carnefice; e la sua Amica Collatio cum Jamne Pircatore, Gouda 1612 in 4°. La sua condotta ed i ggli inclinava al Socinianismo; e se i suoi avversari non avessero fatta valere che questa ragione, o non avrebbero pottuo essere accusati di tanta ingiustizia.

II. VORSTIO (Gugliefmo Enrico), figito del precedente, fiministro degli Arminiani a Warmond nell' Olanda, compose molti libri.
I più considerevoli sono: Le
La sua Treduzione latina della Cronologia di Davide Garz.
II. Quella del libro intitolati Cyclia del libro intitolati Cyclia del libro di Maimonide intitolato, De' Fendamenti
della Legge, Amsterdam 1638
in 4°, con dotte osservazio-

"HI. VORSTIO ( Elio Everardo ), nato d'illustre famiglia in Ruremonda cirtà del ducato di Gheldria nel 1565, anoro fanciullo venne trasferito a Dordrect, ove i suoi genitori dovettero ritiratsi a morivo delle turbolenze di que tempi. Fatti in Dordrecht i suoi primi studj, ii prosegul indi in Leyden, in Lipsia, in Heidelberga, in Colonia, e si applicò prini-palmente alla medicina. A

fin≟

fine di perfezionarsi in questa scienza passò in Italia: rrofittò in Padova delle lezioni de' celebri Mercuriali ed Acquapendente, in Bologna di quelle de' famosi Taeliacotied Aldrovandi , ed in Ferrara sotto li non meno celebri Erafavola e Cataneo. Dopo di avere profittato sotto tanti segnalati maestri, e di essersi fatto distinguere alla corte de' duchi di Ferrara pel suo talento e per la sua erudizione. passò a Roma, indi nel regno di Napoli, ove si trattenne circa cinque anni godendo la stima de' dotti, ed anche esercitando con successo la sua professione. Dopo un'assenza di 14 anni, ritornò a Ruremonda sua patria nel 1546, e di là passò a Delft . Giuseppe Scaligero , ch' era suo amico, gli fece conseguire nel 1508 una cattedra di medicina nell'università di Leyden, che poi occupò con distinto successo sino alla sua morte seguita li 22 ottobre 1624 . Lasciò diverse opere di letteratura, di medicina, e di storia naturale, che furono e tuttavia vengono ricercate e lette con 'piacere, per la copiosa loro erudizione, e di cui le principali sono : I. Un Comentario De Annulorum 'origine inserito in una Raccolta di Gorleo sopra tale materia, 1599 in 4°. II. Un l'iaggio islorico e fisico della Magna Grecia, della Japigia, della Lucania. De' Bruzi e de'Popoli vicini, scritto in latino, e frutto delle sue osservazioni ed indagini mentre si trattenne nel regno di Napoli. III. Un Trattato de' Pesci dell' Clanda. IV. Varie Osservazioni latine su i libri De re medica di Celso.

\* IV. VORSTIO (Adolfo ), figlio del precedente nacque in Delft nel 1597. Si attaccò dapprinta allo studio delle lingue, e fece molto profitto principalmente nelle latina, greca, ebraica ed araba. A persuasione del genitore lasciò il disegno, che aveva formato di dedicarsi alla teologia, e si appigliò alla medicina. Fece quindi un giro in Francia, in Inghilterra ed in Italia, dove ricevette in Padova la laurea. Si restituì nell' Olanda, preceduto da una così vantaggiosa fama, che poco dopo il suo arrivo ebbe nel 1624 la cattedra delle istituzioni: mediche nell'università di Levden . Succedette indi a non molto al proprio genitore in quella di botanica e nella direzione del Giardino de' semplici. Il suo distinto merito fece, che per ben tre volte venisse eletto all' ongrevole carica di rettore dell' università. Negli ultimi suoi anni fu attaccato dalla renella e dalla gotta, che gli accelerarono il fine della vita eli 8 ottobre 1663 in età di 66 anni, Quantunque uomo dotto, mostrò anch' egli quella ripuenanza alla morte, che sogliono generalmente provare quasi tutti nella soddisfazione di questo indispensabile debito dell' umanità . Il celebre Heinsio, ch'era stato di lui maestro, scrive in una sua Lettera : Vorstium audio e vivis excessife invitum . Lasciò egli un Catalogo delle Piante del Giardino botanico di Leyden, e di quelle, che nascono nelle vicinanze di ouesta città : opera assai ben tatta, ed impressa a Leyden 1636 in 4".

V. VORSTIO (Giovanni). nato nel Ditmarsen, paese dell' Holstein, abbracciò il Calvinismo, indi fu bibliotecario dell' elettore di Brandeburgo, e morì nel 1676. Di lui vi sono : I. Una Filologia Sacra, in cui tratta degli Ebraismi del Nuovo Testamento . II, una Dissertaziope De Synedriis Hebr gorum . Rostoch 16,8 e 1665 vol. 2 in 4° . III. Una raccolta intitolara: Fasciculus Opuscolorum bistoricorum & philologicorum , Roterdam 1602 vol. 8 in 8°. Si trovano in questa collezione le seguenti opere: De Adagiis Novi Tefamenti; — De voce Sesch, Geremia xxv; varie Dissertazioni latine intorno il 70 anni deila cattività degli Ebrei, sopra le 70 settimane di Daniele, sulla profezia di Giacobe ec. . Tutte le suo opere manifestano una grand' erudizione sacra e profana . Vorsito era versatissimo nella cognizione delle lingue e so-

prattutto dell'ebraica.

\* VOS (Marrino de), nato in Anversa circa l' anno 1534, è uno de' pittori Fiamminghi, che hanno meglio sostenuto l'onore di una tal arte. Studiò sotto suo padre anch' esso pittore, indi sotto Franco-Floris, e cominciò di buon' ora a distinguersi per la sua abilità. In età di 23 anni lasciò la patria per venire a Roma, dove studiando continuamente e copiando le opere de' più celebri maestri, si distinse in poco tempo tra gli altri pittori . Da Roma passò a Venezia, per ivi attignere il gran gusto del colorito ed appena giunto ebbe la fortuna di contrarre intima amicizia e di associarsi col famoso Tintoretto, a cui fu debitore dell' alta riputazione, alla quale in seguito pervenne, poichè da esso fu ajutato non solamente colle istruzioni e coi consigli, ma altresì coll'im-

Die-

piegarlo nelle sue opere. Dopo questi grandi studi, ne' quali avanzò con somma rapidità, ritornò nel 1559 ad Anyersa sua patria, e fu ricevuto nello stesso anno in quella società de'pittori. La fama, che avevalo precorso, si aumentò sempre più mercè le molte sue opere, che furono ammirate, e che si trovano sparse per le Fiandre, ed anco non poche in Italia . Egli riusciva ugualmente in dipingere la storia, il paesaggio ed il ritratto; aveva un fecondo ingegno; il suo colorito è fresco, facile il suo tocco; ma il suo disegno è freddo, sebbene corretto e molto grazioso. Si sono incise in rame molte sue opere. Questo abile artefice terminò i suoi giorni in Anversa nel 1604 in età di 70 anni. Alcuni gli attribuiscono la gloria di avere avuto per discepolo il celebre Rubens,

I. VOSSIO (Gherardo), Vossius, d'una considerevole famiglia de' Paesi-Bassi, il di cui cognome era Vos, progposto di Tongres, abile nelle lingue greca e latina, dimord molti anni in Roma. Profittò di questo soggiorno per iscartabellare le molte copiose biblioteche italiane, e fu il aprimo, che ne trasse dall'oscurità e ne tradusse in latino molti antichi monu-

menti de' Padri Greci, tra gli altri le Opere di S. Gregorio Taumaturgo e di S. Ephraim. Morì in Liegi sua patria nel 1609, amato e stimato.

II. VOSSIO (Gherardo Giovanni ), congiunto del precedente, nacque nel 1577 nel Palatinato in vicinanza di Heidelberga. Divenne abilissimo nelle belle-lettere, nella storia e nell'antichità sacra e profana. Il suo merito gli profittò la direzione del collegio di Dordrecht, ed egli soddisfece alle incombenze di questa carica con molto applauso, Gli fu in seguito confidata la cattedra di eloquenza e di cronologia in Leyden, della quale fu debitore piuttosto alla sua riputazione ed al suo merito, che a' suoi maneggi . Chiamato nel 1643 ad Amsterdam, per occuparvi una cattedra di professore di storia, ivi si fece degli ammiratori e degli amici. Le sue principali opere sono: I. De Origine Idolatria . II. De Hiltoricis Grecis, e De Historicis Latinis. III. De Poetis Gracis. e De Latinis. IV. De Scientiis Mathematicis : V. De quatuor Artibus popularibus . VI. Historia Pelagiana, VII. Institutiones Rhetorica, Grammatice, Polemice . VIII. Theses Chronologica, IX. Etymo-10-

logicon lingua Latina . X. De vitits Sermonis O'c. Tutti euesti scriit: sono stati impressi in Amsterdam 1695 al 1701 vol. 6 in f.; e sono per la mag i r parte pieni di profonda dottrina e di osservazioni solide. Viene stimato soprattutto ciò, che ha scritto sulla storia, sull' origine dell' idolatria e su gli storici latini e greci . Gli si da solamente la taccia di avere compilato troppo, e di non aver vo: uto sacrificar niente di ciò, che aveva ammassato: simile alle persone ricche, ma di cattiva economia, che, pria di fabbricare, fanno grandi ammassi di materiali, e che amano meglio di guastare i loro edifici, che di non mettere in opera ciò. che hanno ammonticchiato . Vossio avrebbe potuto talvolta prescriversi un metodo più naturale e più esatto, se non avesse voluto dirci tutto ciò che sapeva intorno gli argomenti, i quali trattava . Finalmente non ha sempre raziocinato molto rettamente , e spesso ha prese semplici probabilità per ragioni convincenti e solide. Vi sono nulladimeno pochi libri, ne'quali si possa imparare tanto come ne'suoi . Questo letterato morì nel 1649 di 72 anni , lasciando cinque figli . Trovasi il carattere di Gherardo

Vollio bene dipinto nel paralello, che i Giornalisti di Trevoux hanno fatto tra lui e suo figlio Isacco . - Nul-" la di più opposto, dicon " essi , che i caratteri del " padre e del figlio ; nulla " di più diverso che i loro , animi. Nel padre domina-" va il giudizio, nel figlio " dominava l' immaginazio-", ne.. Il padre travagliava " lentamente , il figlio tra-" vagliava con facilità . Il , paire diffidava delle con-" getture le meglio stabilite, ,, il figlio non amava che le , congetture ardite, Il padre , formava le sue opinioni , sopra ciò che leggeva , il " figlio adottava un'opinione, ed indi leggeva . Im-,, pegnavasi il padre ad in-"dagare profondamente il " pensiere degli autori, che ., citava, a niente loro im-" porte, e li riguardava co-., me suoi maestri ; il figlio " applicavasi a dare agli au-" tori, che citava, i suoi pro-, pri pensieri, e non si pic-,, cava guari di una esatta " fedeltà nel citarli: riguar-" davali come schiavi, ch' n era in diritto di far parla-" re a suo talento. Il padre , cercava d'istruire, il figlio di far dello strepito. La ve-" rità era la delizia del pa-" dre, la novità quella del fi-, glio, Nel padre ammirasi

" una vasta erudizione, ma ; espressa con tanta chiarezza che tutto si capisce, , tutto si ritiene; ammiransi nel figlio una maniera di dire che abbaglia, pensieri singolari, una vivacità che sempre si sostiene , e che pince sempre anche nella più cattiva causa. Il padre ha fatti de' buoni libri, il figlio ha fatti de' libri curiosi. I loro cuori , sono stati differenti del pa-, ri che i loro animi. Il padre uomo di probità, regolato ne'suoi costumi, nato per sua sventura nella " setta Calvinista, ha sempre avuta in vista ne' suoi , studi la religione, si è di-, singannato di molti errori, e si è approssimato alla Fede, quanto la sola ragione ne può approssimare. , Il figlio, libertino di cuo-, te e di spirito, ha riguar-, data la religione come la materia de suoi trionfi , nè , l'ha studiata, se non per cercarne il debole .= (Memorie di Trevoux, gennajo 17.13 ). Ved. gli articoli seguenti .)

\* III. VOSSIO (Dionigi), figlio del precedente, non meno dotto di suo padre, morto nel 1633 di 22 anni, era un prodigio di erudizione; ma il suo sapere gli divenne funesto, poichè

gli accelerò la morte, volendosi per comun parere, che la sua salute rimanesse interamente rovinata dall' eccessiva applicazione. In effetto gli assidui suoi studi furono prodigiosi, del pari che i rapidi suoi progressi. Sotto ottimi maestri, come l' Heinsio, il Meurjio, l' Espenio, il Golio, apprese le belle lettere, la storia e le lingue, dimodo che in erà appena di 16 anni sapeva a perfezione la latina, la greca, l'ebraica, la caldaica, la siriaca, l'armena, l'etiopica, e le altre orientali, non meno che l' italiana, la francese e la spagnuola, anzi aveva una bastante cognizione di tutte le altre dell' Europa. Ancor giovinetto tradusse dal Fiammingo in buon latino i 18 libri di Everardo Reidano, intitolati, Belgarum, aliarumque Gentjum Annales, come pure dallo spagnuolo il Conciliator veteris Synagoga . A fine di potere esser utile alla Chiesa, aveva comprata con grande spesa una quantità dilibri rabbinici e talmudici, valendosi sempre a tal uopo de' consigli e della direzione del dotto rabbino Menasse Ben Israel. Ancor fanciullo aveva fatto un viaggio in Inghilterra con suo padre, il barone Kupeki volevalo condur seco 'a Costantinopoli,

la nuova università di Derpt nella Livonia invitavalo premurosamente ad occupare in essa la cattedra di storia e di eloquenza; ma l'immatura sua morte troncò il filo a tutte le mire ed a tutti gli avanzamenti. Oltre le precitate ed alcune altre produzioni, lasciò molte erudite Note sopra il libro dell' Idolaria del rabbino Mosé Ben-Maimonide, inserite nell'opera di suo padre sulla medesima materia.

IV. VOSSIO (Francesco), fratello del precedente, morì nel 1645, dopo aver publicato un poema circa una vittoria navale riportata dall'

ammiraglio Tromp .

V. VOSSIO (Gherardo), terzogenito di Gherardo Giovanni, fu uno de' più eruditi critici del secolo xv11, eccessò di vivere nel 1640. Vi è di lui un' Edizione di Vellejo Patercolo con Note, Leyden 1639 in 16.

VI. VOSSIO (Matteo), fratello de' precedenti, morto nel 1646, ha data una buona Gronaca dell' Olanda e della Zelanda, in latino, Am-

sterdam 1680 in 4°.

VII. VOSSIO ( Isacco ), l'ultimo de' figli del celebre. Vossio, ed il primo in erudizione, nato in Leyden nel 1618, passò in Inghilterra, dove divenne canonico di Tom.XXVI.

Windsor. Le sue opere divulgarono il suo nome per tutta l' Europa . Luigi xIV, informato del di lui merito, ingiunse a Colbert, che gli mandasse una lettera di cambio, come una prova della sua Itima ed un pegno della sua protezione. Ciò, di che ancor più dovette compiacersi il Vossio, fu la lettera, con cui il ministro accompagno un tale regalo. In essa dicevagli tra le altre cose, che,-" sebbene il re non fosse di " di lui sovrano, voleva nien-, temeno essere di lui bene-, fastore, in considerazione , di un nome, che il di lui , genitore aveva renduto il-" lustre, e di cui egli man-"teneva la gloria -. Vossia si rendette celebre soprattutto mercè il suo zelo pel sistema della cronologia de' Settanta, che rinnovò e che sostenne con calore . Doveva dare una nuova edizione della Versione di questi celebri interpreti; ma ne fu impedito dalla sua morte, seguita li 21 febbrajo 1689, mentr' era nell' età di 71 anno. Quest' uomo dotto aveva una prodigiosa memoria. ma era scarso di giudizio, ed aveva una somma inclinazione pel meraviglioso. Pieno. di dubbi sopra gli oggetti della rivelazione, prestava fede ai racconti i più ridico-D d

li de' viaggiatori. Si ostinò a sostenere la pretesa antichità della Cina, e pose la storia di questo popolo al di sopra di quella degli Ebrei, senza prendersi pena o pensiere delle conseguenze, che ne trarrebbero gl' increduli , o piuttosto per fornire ad essi il mezzo di tirare tali pericolose conseguenze. Carlo 11 re d'Inghilterra diceya di lui: Questo Teologo è un uomo ben sorprendente! Egli crede a tutto, fuorche alla Bibbia . - Madama Mazarini 2) ( dice des Maizeaux nella Vita di Saint-Euremond ) compiacevasi molto della conversazione di quest'uomo dotto; egli mangiava, sovente in casa della medesima, la quale facevagli delle interrogazioni sopra , ogni sorta di argomenti . Ecco alcuni tratti del di lui carattere. Egli intendeva quasi tutte le lingue dell' Europa, e non ne par-, va bene alcuna. Conosceva a fondo il genio ed i " costumi degli antichi , ed " ignorava le maniere del , suo secolo. La sua impu-, lizia diffondevasi sino sopra le sue espressioni : e-, gli esprimevasi nella con-, versazione, come avrebbe fatto in un Comento sopra Giovenale o sopra Petronio. " Publicava de' libri per pro-

" vare', che la Versione de . Settanta è divinamente in-" spirata, e co' suoi ragio-, namenti particolari dava a , conoscere di non ., punto alla rivelazione. La maniera poco edificante, , con cui morì, non ci per-" mette di dubitare de' suoi , sentimenti. Il dottore Ha-" scard decano di Windsor . ,, essendosi recato a visitarlo , negli estremi della di , vita, unitamente al dotto-, re Wichard, uno de' cano-" nici , non potè giammai n indurlo a comunicarsi, co-" me usasi da coloro della ,, chiesa Anglicana, per quan-,, to gagliardamente a tal , effetto lo pressasse, sino a ,, dirgli, che, se non lo fa-" ceva per l' amor di Dio , ,, lo facesse almeno per l' o-" nore del Capitolo - . Disgraziatamente per lui l'oscenità delle sue Note sopra Catullo, ed alcuni tratti della sua condotta, provarono, quali fossero i principi della sua empietà, e ciò non servì punto ad accreditar la sua maniera di pensare presso le persone sagge. Le opere da lui lasciate sono : I. Varie Note sopra i geografi Scilace e Pomponio Mela. Secondo che ne dice un buon giudice in questa materia, cioè Delisle il geografo, = Isacco Vossio è " stato uno di coloro , che -,, in , in questi ultimi tempi han-, no travagliato il più util-", mente alla geografia ; e , quantunque la sua pretesa ", riforma delle longitudini , non gli abbia fatto onore, , non perciò le sue opere " geografiche lasciano di es-" sere sparse di eccellenti ri-" cerche = . III. Comentari sopra Catullo, publicati nel 1684 in 4°, pieni di espressioni libere e di sozzure. Si pretende ancora, che vi facesse entrare il Trattato de Postribulis Veterum di Beverland del quale era intimo amico. III. Diverse Osservazioni intorno l'origine del Nilo e degli altri fiumi. IV. Un Trattato De Sibyllinis . aliisque, que Christi natalem pracesserunt , Oraculis , I.ondra 1683 in 40. V. Alcuni Scritti contro Riccardo Simon. VI. De Poematum cantu O Viribus Richmi, Oxford 1675 in 8°. VII. Variarum Observationum liber . VIII. Un' edizione delle Lettere di S. Ignazio martire . IX. Molte Dissertazioni filosofiche e filologiche. Egli affettava, contro il più frequente uso de' letterati, di citare pochissimo, sopratiutio allorchè avanzava qualche nuovo paradosso, benchè in quest' occasione appunto faccia d' uopo citare de' testimonj . Veggafi il suo carattere delineato nell'

articolo di Gherardo vossio suo padre.

VOSTERMAN (Luca). incisore Olandese, morto in Anversa nella metà del secolo xvII, lasciò vari Rami, che sono ricercatistimi, e gli hanno meritato un posto tra' più eccellenti artisti . Egli contribuì molto a far conoscere il merito del celebre Rubens, ed a moltiplicare le di lui belle produzioni. Ammirasi nelle opere di Vosterman una maniera espressiva e molta intelligenza . - Non si ha da confondere con Luce vosterman, soprannomato il Giovine, ch' era figlio del precedente, ma molto inferiore a suo padre.

VOUET ( Simone), pittore, nato in Parigi nel 1582, morto nella medesima città verso il 1541 in età di -59 anni, non ne aveva che 14, allorche s'incaricò di andar dipingere una dama, ch' erasi ritirata in Inghilterra . In età di 20 anni accompagno Harlay barone di Sancy ambasciatore a Costantinopoli . Questo pittore vide una volta il gran-signore Achmet I , e ciò gli bastò per dipingerlo a memoria simigliantissimo. Passò indi in Italia, dove dimorò molti anni, ed ivi fece uno studio particolare delle opere di Valentino e del Caravaggio. Molti cardi-Dd 2

nali voliero averne delle suee gli procurarono il posto di pittore dell'accademia di San Luca in Roma. Il re Luigi xIII, che avevagli già accordata una pensione, lo fece ritornare in Francia, lo nominò suo pittore primario, e eli diede abitazione nelle gallerie del Louvre. Questo principe provava molto piacere in vederlo maneggiare la matita, quando dipingeva a pastello: prese anzi da lui delle lezioni, ed in poco tempo riuscì a fare de' ritratti somiglianti. Vouet erasi fatta una maniera speditiva, talmente che reça stupore la prodigiosa quantità di opere da esso lasciata. Oppresso dalle ricerche e dalla fatica, si contentava sovente di non fare che i disegni, su'quali i suoi allievi travagliavano, ed egli in seguito risoccavali : motivo per cui vi sono molti suoi quadri poco stimati. Questo ariefice inventava con facilità e consultava la natura. Osservasi in alcune sue opere un pennello fresco e morbido; ma la troppo grande attività, con cui travagliava, lo ha fatto per l'ordinario cadere nel grigio. Egli può essere riguardato, come il fondatore della scuola francese; e la maggior parte de? migliori pittori di quella nazione prese lezioni da lui Si

contano tra' suoi allievi le Suent, le Brun, Molle, Perrier, Mignact, Dorigny il padre, Testelin, Dufresnoy, e moiti altri. — Saint-Aubin VOUET era suo fratello e suo discepolo, Le principili opere di Simone Vouet sono in Pa-

rigi. Ved. VOET.

VOUGNY (Luigi Valentino de'), consiglier ecclesiastico nel parlamento di Parigi sua patria, e canonico di Nostra Signora, morto nel 1754 di 49 anni, ha tradotta in francese una parte dello Spaccio della Bestia di Giordano Bruni, sotto questo titolo: Il Cielo riformato, 1754 in 12. La traduzione non eccita gran desiderio di ricorrere all'originale, quantunque i curiosi do ricerchino.

VOUWERMANS, Ved.

WAUWERMANS .

VOYER, Veggafi LIGNE-

I. VOYER DE PAULMY (Renato di) cavaliere, signore d'Argenson, era figlio di Pietro Voyer cavaliere, signore di Argenson (terra entrata nella sua casa per retaggio della sua avola paterna), gentiluomo ordinario di camera del re di Francia, di un'antica casa originaria della Turena. Nacque nel 1596, e recossi dapprima ad apprender il mestier della guerra in Olanda, ch'era allora la nii-

migliore scuola militare nell' Europa. Ma l'autorità di sua madre Elifabetta Therault de Chiverni, nezza del cancelliere di questo nome, le contingenze degli affari generali e de' suoi propri particolari , alcune prossime e lusinghiere speranze gli tecero lasciare la spada per vestire la toga. Divenne consigliere nel parlamento di Parigi nel 1619; poi referendario delle suppliche ed intendente di varie provincie . I bisogni dello stato gli fecero cambiar posto di nuovo , e sempre gli vennero affidati gl' impieghi i più difficili . Quando la Catalogna si diede aila Francia, egli venne posto alla direzione di questa nuova provincia, la di cui amministrazione richiedeva un misto singolare di alterigia e di dolcezza, di ardire e di circospezione. In un gran numero di marce d' armate, di ritirate, di battaglie, di assedi servi colla sua persona e col suo salento come un uomo di guerra ordinario. La concatenazione degli affari l'impegnò altresì in varie delicate negoziazioni colle potenze vicine , soprattutto colla casa di Savoja, allora divisa. Finalmente dopo tanti impieghi e travagli, credendo di aver bastantemente adempiuto il pro-

prio dovere verso la patra, pensò ad un ritiro, che gli fu più ntile di tutto ciò che aveva fatto. Siccome era vedovo abbracció lo stato ecclesiastico; ma il disegno. che la corte formò, di maneggiar la pace del Turco con Venezia, lo fece nominare ambasciatore straordinario a questa kepubblica. Non accettò egli tale impiego che per un motivo di religione, a conditione che non vi starebbe più di un anno, e che quando ne uscirebbe, gii succederebbe suo figlio, che allora appunto facevasi consigliere di stato . Appena fu egli giunto a Venezia li 14 luglio 1651, che nel celebrare la Messa fu sorpreso da una violenta febbre, di cui morì . Ha lasciato un Trattato deila Saviezza Criftiana ed una Traduzione dell' Imitazione di G. Cristo .

II. VOYER DE PAULMY
(-Renato di ), figlio del precedente, cavalitet , signore

d' Asgenson, conte di Rouffiac , fu consigliere nel parlamento di Rouen, poi referendario delle suppliche, indi consigliere di stato ordinario . Succedette a suo padre
nella qualità di ambasciatore,
che occupò sino al 1655, e
morì nel 1700 di 70 anni
Benché giovine, adempiè con
tatic sagacità le incombenza

della predetta ambasocria, che il Senato di Venezia accordò ad esso e a' di lui discendenti la perraisione di aggiugnere hel loro stremma quello della republica col lione di San Marco per cimiero.

III. VOYER DE PAULMY (.Marco Renato de ), cavaliere e marchese d' Argenson, visconte di Mouzé ec, , era figlio del precedente, da cui nacque in Venezia nel 1652. La Republica, che volle essergli matrina o sia santola, lo fece cavaliere di san Mareo, e gl'impose il nome di questo Evangelista. Dopo avere occupata una carica di referendario delle suppliche, venne impiegato dal re nel posto luogotenente-generale del governo civile di Parigi. La pulizia, la tranquillità, l'abbondanza, la sicurezza della città sotto il di lui governo furono portate al più alto grado. Quindi Luigi xIV riposò interamente su le di lui core intorno alla capitale : ed egli era sì attento, che, occorrendo, avrebbe renduto conto di un incognito, che vi si fosse nascostamente introdotto tra le tenebre della notte. Durante l'eccessiva carestia delle derrate nel 1709. questo magistrato seppe provvedere ai bisogni del popolo, e calmare i di lui passaggie-

ri tumulti . Un giorno travandosi assediato entro una casa, alla quale una numerosa truppa voleva porre il fuoco, ne fece aprire la porta, si presentò, parlò ed acquetò tutto. Il suo coraggio e la sua presenza di spirito non si distinguevano meno negl' incendi. Trovandosi sempre il primo, dava pronti ordini pe' soccorsi , e dava nel tempo stasso esempi di bravura, che impegnavano i più timidi ad affrontare il pericolo. In occasione dell'incendio de' cantieri della porta di San-Bernardo in Parigi, faceva d'uopo per prevenire un incendio generale, attraversare uno spazio di via occupato dalle fiamme. Alcuni staccamenti del reggimento delle Guardie esitavano a tentare un tale passo : d' Argenson lo superò il primo, si fece seguire dagli altri, e l'incendio cessò. Egli ebbe una parte de' suoi abiti bruciata, e stette più di 20 ore in un' azione continua. Il suo zelo nell'amministrazione della pulizia fu ricompensato colla dignità di consigliere di stato. În seguito entrò negli affari i più importantis e finalmente nel principio del 1718 venne fatto guarda-sigilli , presidente del consiglio delle finanze , e nel 1720 ministro di stato. Obbligato poi nello

stesse

stesso anno a rinunziare i sigilli, si consolò della perdita de' suoi posti, conducendo una vita ritirata, e meditando da Cristiano sul niente delle grandezze. Morì nell'anno seguente li 8 maggio, membro dell'accademia Francese e di quella delle Scienze in età di 69 anni. Questo ministro era uomo di gran coraggio nelle difficoltà, una pronta spedijezza, di un infaticabile travaglio, disinteressato, fermo, ma duro, secco e dispotico. Considerato per altro come uomo di conversazione, era più amato e più amabile. Aveva una giovialità naturale ; una vivacità di spirito felice e feconda di tratti, i quali anche da se soli avrebbero fatta riputazione ad un uomo ozioso . Dettava a tre o quattro segretari nel tempo stesso, e sovente ciascuna lettera avrebbe meritato d'esser fatta a parte, ed in effetto sembrava, che così fosse stata fat-

IV. VOYER DE PAULMY (Maco Piero), conte di Argenson, figlio del precedente, e di Morganisa le Frave de Camaratin, nacque a Parigi nel 1696. Dopo essere passato pei diversi impieshi, ne quali diede prove della sua intelligenza e della sua estatezza, fu nominato luogote-

nente-generale del governo civile e capo del consiglio del duca d' Orleans reggente (Ved. 11. CORBINELLI). Le occupazioni di quest'ultima carica l' obbligarono a dimettere la prima, ed il re, nell'accettare la di lui dimissione, lo nomino nel 1724 consigliere di stato. Il cancelliere d' Aguesseau travagliava allora alla compilazione degli Editti e delle Leggi in compagnia di vari distinti magistrati, nel numero de' quali ammise M. d' Argenson . Poco tempo dopo gli fu affidata l'amministrazione di ciò che concerne la Libreria, ed in questo posto travagliò nel tempo stesso alla sua propria gloria ed a quella delle lettere. Passò in seguiro nel ministero ov' il dipartimento della guerra e la soprantendenza delle poste . Nella famosa campagna della Boemia essendo rimasta, per così dire, annichilata l'armata Francese, il nuovo ministro, mercè le sue cure e la sua attività. rimediò a tutt'i mali, che le truppe avevano provati . Completò i reggimenti, ne aumentò il numero, formò i Granatieri reali; finalmente stabilì la scuola militare. Cadato di grazia nel 1757 per gl' intrighi di mad. de Pompadour, diede la sua dimissione della carica di segretario

Dd 4

di stato e della soprantendenza delle poste. Si ritirò alla sua terra des Ormes ( cioè degli Olmi ), ove in senoalla filosofia obbliò gli onori e le dignità, che aveva perdute, ed ivi morì nel 1764 . Molti letterati recaronsi a visitarlo nel suo ritiro. Gli accoglieva egli con una cortesia, ch' era ancor meno quella di un uomo del gran mondo, che quella di un uomo naturalmente buono . Senz' avere una vasta letteratura, aveva lo spirito adorno ed una felice facilità di parlare. Vengono riferite alcune sue facezie. Allorchè Moncrif, autore della Storia de' Gatti, volle impegnarlo a dimandare per lui il posto di Storiografo, dopo che Voltaire erasi ritirato in Prussia: Storiografo! gli disse il ministro motteggiando, Voi volete dire storiogrifo . - Suo fratello Renato-Luigi marchese D'AR-GENSON, ministro degli affari esteri, era morto nel 1756. Questi era un buon politico ed un eccellente cittadino. Dotato di uno spirito piacevole avevalo perfezionato colla lettura. Siccome aveva la saviezza di non prodigalizzarlo agli occhi della maggior parte de' cortigiani, costoro, non meno scioccamente che ingiustamente, lo appellavano d' Argenson la Bestia. Abbiamo di lui Considerazioni circa il Governo, 1765 in 8° ed in 12, le quali sono d'un filosofo illuminato e d'un ministro umano.

VRAC DU BUISSON (Giovanni ), nato in Parigi nel 1704 d'una famiglia or121naria dell' Alsazia, studiò dapprima le matematiche colla mira di entrare nel corpo degl' ingegneri; ma si attaccò indi all'architettura per consiglio di Boffrand primario ingegnere de Ponti e delle Strade di Francia. Assicurato della capacità e de' talenti del suo allievo questo abile maestro gli affidò la direzione del famoso Pozzo di Bicetre, e fu sì contento del di lui primo saggio, che lo fece nominare al posto d'ispettore, e poco dopo a quello d' imprenditore o capo-maestro delle sabbriche degli Spedali. Allora Vrac du Buisson ebbe luogo a travagliare sui stioi medesimi disegni. Tra le operazioni di questo genio inventore non deve obbliarsi la Cisterna di Porto-Reale, che viene riguardata come un capo d'opera nel suo genere, per la facilità, che l'architetto ha data alle acque piovane di radunarvisi, malgrado le disuguaglianze del terreno: soccorso tanto più importante, poiché sarebbbe dispendiocissimo lo scavare pozzi in quel luogo il più elevaro della capitale, e più difficile ancora il tirat acqua d'altronde pe' bisogni di quest' abbazia e de' suoi giardini . Si distinse soprattutto per la solidità del suo fabbricare e per la sua economia, due parti essenziali pell' architettura. La solida sua maniera di fabbricare osservasi ne' vasti edifici aggiunti allo Spedal generale, in quelli de' Fanciulli espofti, nell' Atrio della chiesa di Nostra Signora, e nel Sobbergo di Sant-Antonio . Il gusto per l'economia dominava in lui a segno tale, che, avendo da produrre al publico taluna delle sue invenzioni, ne faceva eseguire i modelli 'a proprie spese. Appunto dopo vari saggi in tal guisa ripetuti egli fece costruire in una nuova e più vantaggiosa forma i Forni da cuocere il pane de' poveri nella Casa di Scipione del sobborgo di S.Marcello, ed i Mulini dell'Ospedal-cenerale. Quest'abile architetto godeva della più brillante riputazione tra i grandi maestri dell'arte, allorché la morte lo ranì nel 1762 dopo un salasso dimandato fuor di proposito.

VRIEMONT (Emo-Lucio), Protestante, nato iŭ Embden nella Frisia nel 1699, fu ministro, poi professore di lingue orientali e di antichità ebraiche a Francker . dove morì nel 1764. Le sue principali produzioni sono 2 I. Una Raccolta di Osfervazioni filosofiche e teologiche in latino , Leuvarde 1740 in 4%. II. Arabismus exhibens Grammaticam arabicam &c., Franeker 1733 in 4°. III. Tirocinium Hebraismi , Francker 1742 in 12. IV. Athenarum Friligearum libri duo, Leuvarde 1758 in 4°. Questa è la storia dell'università di Franeker . e de' 136 professori ch'essa ha avuti dal suo stabilimento sino all' anno 1758.

\* VULCANIO ( Bonaventura ), Vulcanius, nato a Bruges nelle Fiandre nel 1537, fu uno de' letterati assai buoni del suo tempo. Non aveva più di zt anno, allorche passò in Ispagna al servigio del cardinal Mendoza, che lo fece suo segretario e suo bibliotecario, e lo incaricò di fare alcune traduzioni di santi Padri dal greco in latino ( non dal latino in greco , come equivoca il Bayle ) . Dono un' assenza di undici anni ritornò ne'Paesi Bassi; ma. siccome trovò la sua patria in gran disordine, si recò a Colonia, indi a Basilea, poi a Ginevra, publicando da per tutto qualche sua opera. Finalmente venne chiamato professore di lingua greca a Ley-

den

den, e dopo aver esercitato con fama quest'impiego per 32 anni, ivi morì nel 1614, enno 77 di sua età . Il testo Francese dice, che si lasciò strascinare negli errori del Luteranismo: Bayle nulla accenna di questo di lui cambiamento di religione : secondo ciò, che trovasi indicato nella Scaligeriana, sembra ad alcuni più verisimile, che non sapesse neppur egli di qual religione si fosse, o per meglio dire, che non ne avesse alcuna. Certo è, che impiegò talvolta la sua penna contro la Chiesa Cattolica, come rilovasi da qualche sua opera. Le principali sue produzioni sono: I. Una Versione mediocre di Callimaco, di Mosco e di Bione , in 12 . II. Una buona edizione di Ariano, ch' è stata indi corretta ed aumentata da Nicola Blanchard; ed è quella, ch'è conosciuta sotto la denominazione di Variorum. III. Un' edizione di Agatta lo scolastico intorno la vita ed il segno di Giustiniano, con un buon Comentario: essa è siata impressa al Louvre 1660 in f.

VULCANO, ovvero MUL-CIBERO, Dio del fuoco, figlio, di Giove e di Giunone. Siccome era sommamente brutto e mal fatto, così appena fu nato, che Giove gli

diede un calcio, e lo cacciò dall' alto del cielo . Vulcane nel cadere si ruppe una gamba, e questo accidente lo rendette zoppo; ma non gl'impedì di ottener per moglie Venere, la quale per altro non gli fu guari fedele: nè doveva seguir altrimenti essendo accoppiata la massima bellezza colla somma diformità . Vulcano fu il fabbro ferrajo degli Dei: egli somministrava i fulmini a Giove, le armi a Marte, e teneva le sue fucine nelle isole di Lipari e di Lenno , e nel fondo del monte Etna . I Ciclopi , ch' erano i suoi fabbri e garzoni, non avevano che un occhio in mezzo alla fronte e travagliano sotto di lui. Gli si diede anche il nome di Mulcibero dal verbo mulcere latino, che significa raddolcire, perchè coll' ajuto del fuoco raddolciva e rendeva duttile il ferro. Le Vulcanali erano feste in di lui onore, duranti le quali correvasi per le strade con fiaccole accese . e facevansi nelle pubbliche piazze grandi fuochi, ne'quali gittavansi animali vivi, per rendersi favorevole il Nume. Ved. GIUNONE , MARTE, VE-

NERE.
VULSON (Marco de), signore de la Colombiere, della religione Protestante-riformata, e gentiluomo di came-

ra del re di Francia , morì nel 1658. Avendo un giorno sorpresa sua moglie in adulterio, uccise lei ed il drudo ; poi corse a Parigi per le poste a sollecitare la sua grazia, o per dir meglio la sua giusta assoluzione, e l' ottenne. Questo avvenimensegui in Grenoble nel 1618 . D'allora in avanti cominciarono le mogli civette ad esser minacciate della Vulfonada, cioè di venir trattate alla maniera dell'infedele sposa di Vulfon . Le opere di questo sfortunato marito sono : I. La scienza erosca, che tratta della Nobiltà , dell' origine degli Stemmi O'c. , Parigi presso (ramosfy 1644 in f. Quest' opera fu accresciuta e ristampata nella stessa città nel 1669; e questa seconda edizione è la migliore e la più bella di un tale libro. uno de' più dotti, che vi sie-

no per la scienza del blasone. II. Raccolta di molti pezzi e figure di Stemmi, Parigi 1689 in f. III. Il Tentro · d'onore e di cavalleria ovvere le Specchio iftorico della Nobiltà , che contiene i combattimenti , i trionfi , i tornei , le giostre, le armi, i carofelli . le corfe di anelli, el impegni di battersi , le disfide , i duelli , le degradazioni di Nobilià Oc., Parigi 1648 vol. 2 in f.: opera curiosa ed utilissima per conoscere il cerimoniale dell'antica cavalleria o arte cavalleresca, e per intendere i vecchi romanzi .

VULTURNO, Vento, il quale si crede estre lo stessò che Euro. Questo era altresi il nome di un nume adorato in Roma, in onor del quale ivi si gelebravano a'cune feste, che si appellavano Vulturnali.

## WAC

PRETENTAL PRETEN

WAC E overo WAICE (Roberto), poeta francese dell'isola di Jersey, che fu chierico della cappella di Emico II re d'Inghilterra e eanonico di Bayeux, viveva circa la metà del duodecimo secolo. Egli è l'autore del

romarzo di Rhou e de Duchi di Normandia, scritto in versi francesi. Questo libro è utile per conoscere l'uso, la proprietà e il significato di molti termini; in fine per alcuni fatti storici del suo tempo. Trovasi manoscritto mella nella reale biblioteca di Francia sotto il tinolo riportato di sopra; ed'in quella del re della Gran Bretegna sotto il titolo di Romanza dei Re d'Ingbilterna. Veggasi la Bibliotheca Bibliothecarum Mss. di Don de Montfancon tom.t. pag. 627.

I. WADING a WADINGO ( Pietro ), nacque a Waterford nell' Irlanda nel 1586 . e si fece gesuita in Tournai nel 1601. Insegnò la teologia, parte in Praga, parte in Lovanio per lo spazio di 16 anni , e fu cancelliere delle università di Praga e di Gratz nella Stiria. Visse lungo tempo in Boemia ed in altri luoghi de' paesi ereditar) deila casa d'Austria, e da per tutto la sua dottrina e la sua pietà gli guadagnarono una singolare venerazione. Morì in Gratz nel 1644 lasciando varie opere in lati-

II. WADING (Luca ec), Francescano Irlandese, si fisso in Roma, dove si fece stimare per la sua probità, e morì nella stessa capitale circa l'anno 1655. Egli è autore: i. Degli Annoli del suo Ordine, de'quali la miglior edizone è quella di Roma 1731 ed anni seguenti in 7 vol. in f. II. Della Biblioteca degli Scrittori, che emo stati Francescani, 1650

in f., tra'quali per altro se ne trovano non pochi, che non hanno portato l'abito di S. Francesco . Nulladimeno quest' opera è utile, e tali pure sono gli Annali, benchè l'autore venga rimproverato di alcuni errori. L'entusiasmo pel suo Ordine gli ha fatto ripetere molte favole degne de' secoli d'ignoranza: egli aveva più di pietà che di critica. Il P. Castel. Riformato, ha dato un Compendio molto buono degli Annali, in 4 volumi. Il P.Francesco Harold Conventuale aveva già dato una Continuazione ed un Compendio di quest' opera in 2 vol. in f. Il medesimo scrittore ha continuata e corretta la Biblioteca di Wading.

WAERBEK, Ved. PERkins.

WAGENSEIL (Giovanni Gristoforo ), nato in Noriniberga li 26 novembre 1622 . fu scelto per governatore o sia ajo di alcuni gentiluomini. Viaggio con essi in Francia, in Ispagna, ne' Paesibassi, in Inghilterra ed in Germania, e da per tutto si fece de' zelanti amici. Il re Luigi xıv gli diede in diverse occasioni non poche prove della sua stima, e gli fece ancora tre considerevoli regali. Ritornato in Alemagna divenne professore di storia, di

giureprudenza e di lingue orientali in Altorf e bibliotecario dell' università di questa città. Vi è la sua Vita, impressa in Norimberga 1719 in 4°. Le sue principali opere sono: I. Un Ttattato, pieno di ricerche, De Urbe Nurimberga, in 4. It. Pera Librojuvenitum, in 12, la quale è un Corso di studio pe' Fanciulli. III. Tela ignea Satana, Amsterdam 1681 in 2 vol. in 4°. Questa è una raccolta delle opere degli Ebrei contro il Cristianesimo. insieme colla confutazione rispettiva delle medesime: libio curioso ed utile. Il dotto autore morì li o ottobre del 1705 in età di 72 anni .

WAGNER (Giovanni Giacomo), Wagnerus, medico Svizzero, nato nel 1641, fu bibliotecario della città di Zurigo e membro della cacademia de' Curiosi della Natura, alla quale comunico molte memorie. Morì nel 1595, dopo aver publicato un libro col titelo: Historia naturalis Helvetia curiosa, 1680 in 12, Ray ne ha profittato in alcuni de' suoi scritti.

\*WAGSTAFFE (Tommaso), nato nel 1645 di una nobile famiglia della contea di Warwick, si fece prete, ottenne diversi benefici ecclesiastici, e divenne cancelliere della chiesa di Lich-

field. In contingenza della rivoluzione essendo stato spogliato de' suoi benefici, perchè ricusò di prestare nuovi giuramenti, si rivolse alla medicina, che esercitò vari anni in Londra con favorevosuccesso. Finalmente rimesso in grazia ripigliò le sue funzioni ecclesiastiche. venne faito vescovo suffraganeo d'Ipswich, e morì li 17 ottobre 1712. Lasciò molti Opuscoli nella sua lingua sopra diverse materie specialmente ecclesiastiche e politiche stimati dagl' Inglesi. Era uomo fermo ed ardente ne' suoi impegni, e lo dimostro, soprattutto sostenendo con vari scritti, che il re Carlo E fu veramente l'autore del libro intitolato Icon Basilica che da diversi gli viene attribuito, ma da molti ançora contrastato. Malgrado gli sforzi di Wagstaffe, la quistione rimane tuttavia dubbia.

WAICE, Ved. WACE,

\* WAKE (Guglielmo),
nacque nel 1657 da un gentiluomo della provincia di
Dorset, fece i suoi studi
nell'università di Oxford, si
applicò indi alla predicazione,
passò in Francia in qualità di
cappellano dell'ambasciatore
inglese, e dopo il suo ritorno a Londra cominciò a distinguersi publicando alcuni
scrit,

scritti conero la chiesa Romana. Dopo la rivoluzione entrò al servigio della corte, divenne cappellano ordinario del re Guglielmo e della regina Maria , canonico di Christ Church, decano di Emerer, nel 1705 vescovo di Lincoln, e finalmente nel 1715 fu trasferito all'arcivescovato di Canterberi, indi morì a Lambeth nel 1737 in età di 80 anni. Era uomo dotato di molta dottrina e di zelo. Le sue Prediche sono stimate, e lascio anche alle stampe diversi Scritti di controversia specialmente contro Boswet.

\*\* WALCHIO ( Giovan Giorgio ), natio di Jena, ma di cui null' altro sappiamo, se non che fu uno de' celebri eruditi, che illustrarono questo secolo, ci è noto solamente per alcune sue stimate produzioni: I. Commentatio de Concilio Lateramensi a Benedicto x111 celebrato, Lipsia 1727 in 8°. II. Parerga Accademica ex bistoriarum , atque antiquitatum monumentis collecta . Lipsia 1721 in 8°, tra' quali trovasi specialmente una bella dissertazione, intitolata : Diatriba de amanitatibus historicis ex Ciceronis peregrinatione colle-Sis . III. Historia Critica latine lingue, di cui la miglior edizione, accresciuta di mol-

te aggiunte, è quella di Lipsia 1761 in 8°, la quale è la terza di questo dotto libro . IV. Historia Ecclesiastica Novi Testamenti variis observationibus illustrata, Jena 1744 in 4°. V. Miscellanea Sacra, Amsterdam 1744 in 4º. VI. Commentatio de arte aliorum animos cognoscendi . Jena 1733 in 4°. VII. Primitia Sacra Jenenses, 1726 in 4°. - Vi é stato parimenti Giovanni-Ernesto-Emmanuele Walchio, probabilmente della stessa patria e famiglia, e sicuramente dotato degli stessi talenti per l' erudizione, il quale ha la, sciato : I. Due Diatribe de Arte critica Veterum Romanorum, Jena 1748 e 1749 in 4°. II. Introductio in linguam grecam, 1762 in 8° . III. Acta Societatis latina Jenensis, Jena 1752 vol. 2 in 8°. IV. Dissertazione sulle letterarie antichità di Ercolano, Jena 1751 in 4°, nella quale per altro sembra, che l'erudito autore talvolta si appoggi più alle congetture che alle prove.

WALDEMAR ( Margarita de ), Ved. 11. MARGA-RITA.

WALDENSE(Tommaso), Ved: NETTER.

WALEF ( Biagio Enrico de Corte barone de ), tenente-generale al servigio d'In-'ghil-

ghilterra nel 1714, e qualche tempo dopo colonnello de' dragoni in Olanda, nato probabilmente in Liegi nel 1652. come insinua egli stesso in una delle sue opere. e morto in questa città li 22 luglio 1734, aveva grandi disposizioni per la poesia; ma mancavagli un amico o un rigido maestro, per regolare gli slanci d'una feconda sempre gigantesca e quasi immaginazione. Volle abbracciare tutt'i generi di poesia, e non riusci in alcuno. Nulladimeno si trovano nelle sue opere bellissimi versi; ma non si sostengono, e la sola tra le sue poesie, che si possa leggere interamente, è una Satira contro sua moglie; e questa ancora fa d'uopo leggerla nella raccolta delle sue Opete scelte, poiche l'editore l'ha nettata da una quantità di versi, che la sfiguravano. Il barone di Walef sapeva quasi tutte le lingue vive nè ignorava la latina e la greca. Aveva viaggiato in quasi tutta l'Europa. Le sue Opere sono state impresse in Liegi nel 1731 in 5 vol. in 8°: edizione difettosissima. A questi cinque volumi fa d' uopo aggiugnerne due altri pure in 8°, impressi qualche tempo prima, i quali contengono i poemi de' Titani e de' Gemelli . Vi è parimenti di lui una Raccolta di Satire, ch' egli fece imprimere separatamente in Colonia sotto questo bizzarro titolo: Catholicon della Germania inferiore. M. de Villensagne canonico ha date al publico le di lui Opere Sociee con un Compendio della Vita dell'autore, Liegi 1779 in

WALEMBOURGH ovvero WALEMBURCH, ed anche WALLEMBOURGH ( i fratelli Adriano e Pietro de ), nacquero in Roterdam da genitori Cattolici . Dopo avere presa la laurea in Parigi, si recarono a Dusseldorp, dove si applicarono con ardore allo studio delle controversie. Il loro merito li fece chiamare a Colonia. Adriano, il maggiore de' due, fu nominato canonico della chiesa metropolitana, poi consecrato vescovo di Andrinopoli, acciocchè fosse suffraganco di Colonia. Riguardo a Pietro, dopo essere stato per più anni inseparabile compagno di suo fratello, si allontano dal medesimo per passare a Magonza, dove venne fatto canonico e decano di San-Pietro, indi suffraganeo di questa città sotto il titolo di Vescovo di Misia. Ma in seguito le infermità di suo fratello l'obbligarono a ritornare a Colonia, ed ivi eserci-

tare le funzioni di suffraganeo in di lui vece. Adriano morì in Colonia li 11 settembre 1669, dopo aver posto in ordine il primo volume della loro importante opera. Pietro ne compiè l'edizione, che comparve in Colonia nel 1670 vol. 2 in f. sotto il titolo: Tractatus generales de Controversiis Fidet. Disponevasi a dare al publico cinque altri importanti Trattati, allorche fu rapito dalla morte li 21 dicembre 1675. Questi due fratelli egualmente illustri per la loro esemplare pietà, per la loro dottrina e per l'affettuosa loro unione, fondarono in Colonia sei borse, cicè sei posti da mantenere gratis altrettanti giovani Olandesi, che verrebbero giudicati abili a fare gli studi solidi. I riferiti due loro volumi, che trattano delle Controversie, sono deeni ( come dice Arnauld ) di essere tra le mani di tutti coloro, che studiano la teolo-Ria. Quest' opera è molto ricercata e poco comune, specialmente ove siavi la Regula Fidei, che deve trovarsi alla fine del secondo volume, compresa in 20 carte, e che manca in non pochi esempure del-Vi è la stessa opera un eccellente e ricercato Compendio, fatto dagli autori medesimi, impresso in Colonia nel 1682 in 12, e ristampato nel 1768.

WALEO (Antonio), Waleus; nato a Gand li 3 ottobre 1573, di una famiglia illustre nella magistratura, morto li 6 luglio 1639, percorse le principali città della Francia, degli Svizzeri e della Germania. Ritornato in Olanda, ivi fu pastore in diversi luoghi . Si dichiard in favore de'Contro-Rimosiranti, ed ottenne una cattedra di professore di teologia in Leyden. Vi sono di lui molte opere di teologia e di controversia. Egli è stato, che ha fatta la maggior parte della Verlione fiamminga della Bibbia, la quale fu intrapresa per ordine degli Stati, e che comparve per la prima volta nel 1637. Quasi tutto il Nuovo Testamento è della traduzione di Waleo. Vi è parimenti di lui un Compendium Ethica Ari-Stotelis, Leyden 1636 in 12. · WALHORN, Ved. 1. DE+ CKER .

WALIGFORD (Riccardo), abate di Sant' Albano in Inghilterra, fioriva nell' anno 1326. Alcuni autori lo credono l'inventore degli Orologi a ruote. Altri attribuiscono questa invenzione a Pacifico arcidiacono di Verona circa l'anno 840; ma so-

lamente dopo Waligford questa ingegnosa macchina cominc o ad es ere generalmente cono ciuta .

WALLACE . O VAILEYS ( Guglie mo ), signore Scozzese, di un'antica ma povera famiglia, era ugualmente distinto pel suo coraggio, e per la sua forza gigantesca : si servì dell'uno e dell'altra per liberare la sua patria dalla tirannia di Odvardo 1 , che voleva tenerla sotto il giogo, Radunò celi nel 1208 i vagabondi e i fuggiaschi; ed, essendesi posto alla testa di un piccolo esercito respenfisse 40 mila Inglesi comandati dal conte l'arrenne Greffinena tesoriere e depredatore della Scozia, il quale restò ucciso in una tal azione, e fu scorticato dagli Scozzesi, che della di lui pelle feceto selle e centure. li ailace, riverito, come il salvatore della sua nazione, fu nominato reggente del regno iu tempo della cattività di Giovanni Baliol . che aveva usurpata la córona di Scozia coll'ajuto di Odoardo 1. Penetrò arditamente nell' Inghilterra, portò il ferro ed il fuoco sino nelle vicinanze di Durham, e ritornò carico di gloria e di spoglie. Odoardo, che allora era nelle Fiandre, ritornò prontamente in Inghisterra', marciò contro gli Scozzesi alla testa d' una possente armata, che diede una rotta a quella di Wallace. L'eroe vinto si ritirò cogli avanzi delle sue truppe cietro le paludi del Nord, ove non cra possibile l'inseguirlo. La gelosia de' signori Scozzesi fu una delle principali cagioni della sua , sconfitta; onde Wallace, irritato per la loro ingratitudine, rinunziò la reggenza e viste da semplice privato. Intanto l' amore della libertà teneva sempre in armi gli Scorresi, ed Odeardo I attribuiva a Wallace tutt' is loro progetti; quindi appostò de' traditori, che glielo diedero nelle mani nel 1303. Questo bravo uomo fu concannato a morte come reo di alto tradimento ; ed i quattro quarti del suo corpo furono esposti nelle quattro principali città dell' Inchilterra.

WALLAFRID -STRA-BON , Benedettino del 1x secolo, fu allevato nel monistero di Fulda sotto la disciplina d' Incmaro . In seguito divenne abate di Richenoue nella diocesi di Costanza. La sua esemplare pietà e la sua profonda dottrina gli conciliarono la stima generale. Le principali opere, che ci restano di lui, sono: I. De Officiis Divinis , feu de Exordiis O incrementis reum Ecclesiasticarum, che si

Tom. XXVI.

'frova nella Biblioteca de' Padri ed in altre Raccolte. II,
Peemata, nel Camifins di Bafasgio ; ed impressi anche
separatamente nel 11co in 4°.
III. Gloffa ordinaria m'acram
Scriptusm, Parigi 1596 vol.
7 in I., Anversa 1634 vol.
6 in Ir, Queste opere sono
moito utili, specialmente la
prima, per conoscere l'anica disciplina della Chiesa.

Morì verso l'anno 849. WALLER ( Edmondo ), nacque nel 1605 di una famigita di Buckinghamshire, che gli lasciò 60 mila lire di rendita. Fu allevato in Cambridge, e diede a conoscere di buon'ora molto gusto pe' buoni scrittori di Atene e di Koma . I talenti , che la natura avevagli dati per la poesia , lo tecero conoscere alla corte, e Carlo I gli fece una molto favorevole accoglienza, Si attaccò acgli a questo principe, e concepì nel 1643 il disegno di ridurre la città e la torre di Londra in potere del medesimo monarca; ma essendo stato coperto un tale disenno, Waller venne posto in prigione e condannato ad una grossa ammenda, Appena ottenuta la libertà, andò in Francia, ove in seno alle Muse e lunei dalle burrasche passò giorni felici per lo spazio di vari anni . Ritornato in Inghil-

terra fece la sua corte al proterrore, e da lui fu ottimamente accolto. Carlo 11 non non gli dimostrò minor considerazione . Saint-Euremont , la duchessa Mazarini, e quante vi erano persone le più pulite e le più ingegnose in corte, ebbero piacere di essere in amicizia con esso lui. Questo Anacreonte d'Inghilterra morì nel 1687 con gran riputazione di probità. Ma, se aveva sentimenti di onore . non aveva ugualmente l'anima forte : egli cambiava maniera di pensare secondo i tempi e le circostanze. Pochi poeti vi sono stati , che abbiano adulari altrettanto i loro sovrani. Questo difetto è tanto più osservabile in luipoiché non vi è forse alcuno. che sia vissuto sotto tanti principi differenti. Nelle sue Opere Giacemo 1 è il maggiore tra i re : appena gli succede Carlo I suo figlio . che già oscura la gloria del padre ; Cromuello egli ancora è più grande di loro : Carlo 11 Stabilito sul trono ecclista il protettore, e resta poi ecclissato egli stesso da Giacomo 11 suo fratello . Waller aveva fatto a Cromuello un Elogio funebre, che, malgrado i suoi difetti, passa per un capo d'opera. Carlo 11, ch' era stato lodato da lui in un Componimento fatto a bella

bella posta, lo rimproverò, che avesse fatto meglio per Cromuello . SIRE ( risposegli Waller ) noi poeti riusciamo meglio nelle finzioni che nelle verità . Le opere di Waller non si aggirano quasi intorno ad altro che all' amore ed al piacere . Fece nulladimeno sul fine della sua vita, che fu lunghissima, un Poema fopra l' Amor divino in sei canti, ed alcune altre Poesie divote. Anzi ancora in mezzo alla corte libertina di Carlo 11 insorse con forza contro il duca di Buckingham , che predicava l' Ateismo . Milord, gli diss'egli un giorno , io sone avanzato in età più di voi , e credo di aver uditi più argomenti che voi in favore dell' Ateifrao ; ma ho viffuto un tempo ballantemente lungo per riconoscere, che questi non significano punto, e Spero, che lo stello avverrà a vostr' eccellenza . Egli non ha scritto che in inglese; ed ha avuto presso a poco la stessa riputazione in Londra, ch' ebbe Voiture in Parigi; ed in effetto la meritava ancora meglio; ma non era neppur egli perfetto. Le sue opere amorose spirano grazia; ma la negligenza le fa languire, e sovente vengono sfigurate da pensieri falsi . Nulladimeno convien confessare, ch' egli è il primo tra' poeti ingle-

si, il quale abbia consultata l'armonia nella disposizione delle parole e la ragione nella scelta delle idee. Le sue Poesse sono state raccolte nel 1770 in 12.

WALLEYS , Ved. WAL-

WALLIS (Giovanni), nato nel 1615 in Ashford nella provincia di Kent, fu dapprima ministro della chiesa di S. Martino, poi di un' altra chiesa in Londra. Il suo talento per le matematiche gli procurò nel 1649 la cattedra di professore di geometria in Oxford, ed otto anni dopo la carica di custode degli archivi. Egli fu uno de' primi membri della real società di Londra, al di cui stabilimento contribuì molto. Risolvette i problemi proposti da Pascal sulla Cicloide : e se non ebbe le 40 doppie da questo celebre matematico promesse a colui, che li risolverebbe, ciò fu perchè nell' indirizzo della sua risoluzione non si assoggettò alle condizioni prescritte. Si segnalò con altre scoverte; determinò la celerità, che ricevono i corpi dall'urto, determinò parimenti il centro dell'oscillazione, diede un metodo di approssimazione ; e, passando a cognizioni ancor più relative all' uomo, insegnò a parlare a molti sordi

E c 2

e muti . Wallis si applicò altresì all' arte di diciferare le lettere scritte in cifre , per la quale aveva un talento particolare . L' elettore di Brandeburgo, a cui era stato utile in questo genere gli spedì per riconoscenza nel 1693 una catena d' oro con medaglia simile . Questo illustre matematico morì in Oxford li 28 ottobre 1703 di 87 anni. Era piccolo, ma, ben fatto e di un carattere vivo e gioviale. Durante la sua lunga vita godette d'una sanità vigorosa e d'uno spirito fermo, cui niuna cosa turbava. Le sue Opere furono raccolte in Oxford 1695 al 1699 in tre vol. in f. Le principali sono : I. Arithmetica . II. De Sectionibus conicis, III. Arithmeticha infinitorum : ingegnosa produzione, la quale ha aperta la strada alle più belle scoverte di geometria . IV. Vari Trattati di Teologia, i più deboli tra' suoi scritti . V. Diverse Edizioni di Archimede . dell' Armonia di Tolomeo, del Trattato della distanza del sole e della luna di Aristarco di Samo , de' Comentarj di Porfirio Cc. VI. Una Grammatica inglese. VII. Diversi Scritzi contro Hobbes . Quest' uomo dotto abbracciò troppi oggetti, e quindi non ebbe una riputazione giustamente meritata se non nelle matema-

WALLIUS (Giacomo ), gesuita Fiammingo, nato in Courtral nel 1599, morto verso l'anno 1680, si divitira se per le sue poesie latine . Vi si osservano molta facilirà, uno stile puro ed elegante, pensieri nobili e ben espressi. Furono raccolte le sue opere in un volume in 12. Ha fatto de' Componimenti eroici, delle Parafrafi in versi esameti sopra Orazio, dell' Ele-

pie , delle Odi O'c. WALPOLE ( Roberto ), noto sotto il nome di Conte d' Oxford, e pari della Gran-Bretagna, fu principale ministro d' Inghilterra sotto i regni di Giorgio 1 e di Giorgio 11. Costretto sul principio della guerra del 1741 a rinunziare i suoi impieghi , perchè era stato di genio e di sentimenti pacifici, morì nel marzo 1745 di 61 anno . suoi più grandi nemici convenivano, che giammai alcun ministro aveva meglio poste in attività e vigore quelle grandi compagnie di commercio, che fanno la base del credito degl' Inglesi, nè meglio maneggiato il parlamento. Ma i suoi più grandi amici erano costretti a confessare, che niuno pria di lui ave va fatto maggior uso del denaro della nazione per go-

vernare il parlamento. Egli mon dissimulavalo, e fu udito dire: Vi è una droga, col-La quale fi raddolcifcono tutt' a castivi umori : ella non si wende che nella mia bottega . Queste parole, le quali non sono nè d'uno spirito, nè d' uno stile elevato, esprimevano il suo carattere. Si servi egli sovente di piccole astuzie, le quali non lasciarono di avere il loro effetto. In un momento, in cui trattavasi di far passare un importante Bill ( cioè progetto di atto del parlamento ), ideò il seguente stratagemma per impegnare i vescovi ad essergli favorevoli. Recossi a trovare l'arcivescovo di Cantor-· beri, e lo pregò a voler fingersi gravemente infermo: il prelato si prestò ad una tale idea . Ben presto essendo i divulgata la notizia della lui prossima ed inevitabile morte, tutt' i vescovi fissarono le loro mire sopra questa ricca sede , ch' era in procinto di divenir vacante, e fecero a gara a chi faceva meglio la corte al ministro a fin di ottenerla . Il Bill passò colla p'uralita de' voti : l'arcivescovo risuscitò, e l'astuto Walpole si rise de' suoi merlotti . Nulladimeno questo ministro vide in esperienza; che ne' tempi anche i più corrotti vi sono delle

anime forti, le quali in mezzo ad una città ricca sanno resistere alla perpetua tentazione delle superfluità . La corte aveva interesse di trarre al suo partito un signore Inglese distinto per le sue virtù e le sue cognizioni . Walpole recossi a trovarlo e gli disse : Vengo da parte del Re ad afficurarvi della sua protezione, a manifestarvi il dispiacere ch'eeli prova di non aver ancora fatto nulla per voi, e ad esibirvi un impiego più conveniente al vostro merito . Il signore Inglese risposegli: Milord , pria di rispondere alle voftre offerte, permetteremi, che faccia portare la mia cena davanii a voi . Gli venne imbandito immediatamente un ammorsellato fatto cogli avanzi d'una coscia di castrato, che gli aveva servito di pranzo. Volgendosi allora verso il ministro, aggiunse: Milord , penfate voi , che un uomo, il quale fi contenta d'un. tale pafto, fia uomo da poter effere agevolmense guadagnato dalla corte! Dire al re ciò , che ave e veduto; questa è la sola risposta , che io ho da darvi. La guerra non era mai stata del gusto di questo ministro; e siccome il cardinale di Fleury aveva sovente profittato di questo timore e conservata la superiorità nelle negoziazioni, così di ciò

appunto Roberto Walpole veniva rimproverato dal partito suo nemico. Di più si facevano continue doglianze per le dilazioni, che aveva frapposte in dichiarar la guerra alla Spagna . Il ministro Walpole, ch' erasi sostenuto venti anni contro tanti nemici, vide, ch'era il tempo di cedere. Il re lo fece pari della Gran-Bretagna, sotto il nome di Conte d' Oxford, e tre giorni dopo egli rinunziò tutt' i suoi impieghi : allora fu perseguitato giuridicamente. Gli si dimandò conto d' un equivalente di circa tre milioni di zecchini spesi nello spazio di dieci anni pel servigio segreto, tra' quali si contavano cento venti mila zecchini dati agli scrittori di Gazzette, ed a coloro, che avevano impiegata la penna in favore del ministro. Il re, oltraggiato da quest' accusa, seppe eluderla, prorogando il parlamento, cioè sospendendo le sessioni del medesimo. Walpole, postosi coperto dalla burrasca, passò i suoi ultimi giorni in un onorevole ritiro, nel quale morì compianto da' suoi amici. Venne publicata poco dopo la Storia del suo ministero . Veggansi gli articoli del pontefice BENEDETTO XIV, num. VI GIORGIO . e NEU-HOEF .

WALSH (Guglielmo), poeta Inglese, morto in età di 49 anni hel 1708, apprese dal celebre Pope l'arte della versificazione. Si esserva nelle sue opere molta esattezza congiunta ad un'aria libera e negletta, che dà alla sua poesia una grazia ed una dolcezza singolare. Tale si è il giudizio, che ne porta l'abate du Resnel nelle sue Note sopra il poema del Saggio sulla Critica fatto da Pope. Vi sono due Odi di Walsh tradotte in francese dall'abate Yart nella sua Idea della Poelia Inglese , Parigi 1749 vol. 8 in 12; ed un Dialogo ingegnoso e filosofico intitolato, l'Ospedale de' Pazzi, tradotto equalmente in francese, 1764 in 8° .- Vi è stato un famoso Sociniano Inglese del partito de' Wigs , · che portava il medesimo nome.

I. WALSINGHAM(Giovanni), teologo inglese, motto in Avignone nel 1330, entrò nell' Ordine de' Carmelitani, dopo essere stato professore nella Sorbona. Vi è di lui un Trattato De Potestate Ecclesiastica contro Ochamo. Egli compose questo libro per ordine del pontefice Giovanni xxII.

II.WALSINGHAM Tommaso), Benedettino inglese del monistero di Sant' Albano verso il 1440, fu storiografo del re. Ha lacciato ma Storia di Eurico v1, ed altre opere istoriche, nelle quali si vede, che aveva ricercate con diligenza le antichità del suo passe. Le accennare produzioni si trovano nella raccolta degli Storici Inglesi Savill, ed anche separatamente, Londra 1574 in f.

III. WALSINGHAM (Francesco), nato a Lhiselhurst nella provincia di Kent di un'antica famiglia d' Inghilterra, aggiunse alle cognizioni , che la gioventù suol apprendere ne' collegi . quelle, che si acquistano col viaggiare. La regina Elisabetta lo spedì due volte in Francia in qualità di ambasciatore. Ebbe il dolore d' essere testimonio nel suo primo viaggio della famosa strage seguita nella notte di San Bartolomeo, e poco manco, che non vi rimanesse involto egli stesso . Soddisfece cod bene a' suoi doveri in ambe le predette ambascerie, che al suo ritorno dalla seconda nel 1581 la regina Elisabetta lo fece segretario di stato. Walsingham contribuì molto a rassodare questa principessa sul trono, merce le sue intelligenze colle corti straniere. Egli l'avvertì dell'intrapresa degli Spagnuoli due anni prima che venisse a scoppiare ;

avendo trovato il mezzo di trarre dal gabinetto del papa la copia della lettera, con cui Filippo er re di Spagna confidavagli il segreto di questo famoso disegno. In una parola egli era ( dice un aurore ) il cardinal di Richelieu della regina Elisaberta. Mantenne sino a 53 agenti e 18 spie nelle corti straniere, e da tutti fu sempre servito esattamente e con fedeltà. Ma con sì grandi qualità ebbe la digrazia d'essere contrario al Cattolici, e di gittare neil' Inghilterra i fondamenti del governo Protestante . Ebbe altresì molta parte nelle guerre de' Paesi-Bassi, e per tal mezzo fece una gran di versione delle forze degli Spagnuoli. Nulladimeno i suoi servigi non poterono impedire la sua caduta : egli perdette la grazia della corte, e fu costretto a ritirarsi . Allorchè venne a morte nel 1590, era ridotto ad una tale povertà . che, all'eccezione della sua biblioteca, appena gli si trovò di che far le spese de' suoi funerali. Questo ministro era per la politica ciò . che Cecill era per la storia. La principale delle sue opere stampata in inglese nel 1655 in f., è stata tradotta in fran- . . cese, sotto il titolo di Memorie ed istruzioni per gli Ambasciatori , Amsterdam 1725

E e a

vol.

vol. 4 in 12. Il traduttore Boolesteis de la Contie ne la un grand'elogio, e le colloca con ragione a laro delle Lettere del cardinal d'Ossat. Sono state tradotte altresì le sue Massime Politiche ovvero il Segreto delle Corti, Lione 16 politiche in 12. Questo segreto delle Corti non è più tale oggidì, ed il suo libro è diventuo del numero 'di quelli, che il tempo ha renduti inutili.

WALSTEIN ( Alberto ), barone di Boemia, duca di Fridland, nacque nel 1584 di una casa antica. La sua avversione allo studio lo fece situare in qualità di paggio presso il marchese di Burgara figlio dell' arciduca Ferdinando d'Inspruck. Dopo aver dimorato qualche tempo in casa di questo principe, abbracciò la religione Cattolica, e viaggiò in Ispagna, in Francia, in Inghilterra ed in Italia. Giunto a Padova, ivi prese gusto per lo studio, e vi si applico, soprattutto alla politica ed all' astrologia. Kitornato alla sua patria, incontrò il genio dell'arciduca Ferdinando, che lo fece co-Ionnello delle milizie di Pomerania. Essendo sopravvenute le turbolenze di Boemia, si esibì all'imperatore con un piccolo esercito di tre mila nomini, a condizione di co-

mandarlo egli stesso. Il nuovo generale soggiogò la diocesi di Halberstadt ed il vescovato di Hall, devasib le terre di Maddeburgo e di Anhalt , sconfisse Mansfeld in due battaglie, ripigliò tutia la Slesia, vinse il marchese d' Urlach quistò l'arcivescovato di Brema e d' Holsazia, s' impadronì di tutio ciò, ch' è situato ira l' Oceano , il Mar Baltico e l' Elba , e scacciò dalla Pomerania il re di Danimarca, cui non lasciò che Glükstadt . Avendo le sue conquiste fatto conchiudere il trattato di Lube.a , l'imperatore ne lo ricompen à conferen logli i titoli e lo spoglio del duca di Merkelburgo. ch'erasi ribellato. La prima cora di Walifeinelu di far rientrare ne suoi stati i beni ecclesiastici tolti dai Protestanti, i quali, paventando il suo coraggio, chiamarono in loro ajuto Gultavo Adolfo re di Svezia. Da tale condotta rimase talmente intimorito l' imperatore, che accordò la de cosizione di Walftein, e non oppose a Gultavo che il solo Tilly . Essendo stato battuto que to generale dagli Svedesi in vicinanza di Lipsia, il vincitore penetrò nell' Alemagna a guisa d'un torrente. L'imperatore impaurito richiamo Malflein , a cui conferi la

qualità di generalissimo. Allora questo eroe entrò in lizza col re di Svezia; lo battè ed a vicenda fu da lui battuto, e gli tolse quasi tutta la Boemia colla presa di Praga. Nulladimeno il suo coraggio non potè impedire la perdita della battaglia di Lutzen, seguita li 15 novembre 1632 . Gli Svedesi riportarono una compiuta vittoria, e Walstein fu costretto a ritirarsi in Boemia. Questo eroe, stanco di combattere per un imperatore, ch' era sempre in diffidenza de' suoi generali . si occupò nel disegno di rendersi indipendente. Pretendesi, che maneggiasse nel tempo stesso co' principi Protestanti, colla Svezia e colla Francia; ma questi intrighi, de' quali fu accusato, non furono mai manifesti. La cospirazione di Walstein è nel ruolo delle storie adottate, ed ignorasi assolutamente, quale fosse una tal cospirazione. Ilsuo vero delitto era di attaccare la sua armata alla sua persona, e di volere rendersene il padrone assoluto, lasciando, che il tempo e le occasioni facessero il resto. L' imperatore, che temeva l' esecuzione de' di lui disegni, lo dichiarò decaduto da tutto il suo potere, e diede il comando a Galasso. Posto in grande apprensione Walstein

nell' udire questa novirà, si fece prestare in Pilson il giuramento di fedeltà dagli uffiziali delle sue truppe li 22 gennajo 1634. Questo giuramento consisteva in prometter di difendere la sua persona e di attaccarsi alia sua fortuna. Una tale condotta doverte porre in apprensione il Consiglio di Vienna. In questa corte Wallein aveva contro di se il partito della Spagna ed il partito Bis varo. Ferdin ando prese la risoluzione di far assassimire questo generale e i di lui principali amici. Di una tak uccisione vennero incaricati l' Irlandese Butler, a cui Wal-Bein aveva dato un reggimento di Dragoni, uno Scozzese appellato Lafci, ch' era il capitano delle sue guardie, ed un altro Scozzese nominato Gordon. Questi tre forestieri, avendo ricevuta la loro commissione in Egra, ove a'lora trovavasi Walstein, focero prima scannare in una cena quattro uffiziali, ch' erano i principali amici del duca, e sull'istante salirono all' appartamento di Walstein, di cui forzarono la porta. Lo trovarono in camiscia; e siccome l'altezza del piano, in cui era, non gli aveva permesso di gittatsi dalla finestra, restò ucciso con un colpo di partigiana li 15 febbrajo 1654, in età di 50ani. L'assassinio di quest'eroe, il solo uomo, che poresse stabilire le armi ed, il tromo di Ferdinando, non foce che innasprire maggiormente gli animi nella Boemia e nella Slesia. I Boemi non si sollevarono, perchè reppesi renergi in dovere con un'armata, ma que'della Slesia si ribellarono e si uniriomo agli Svedesi. Ved. SARA-SIN.

I. WALTHER (N. ...), celebre matematico, il quale fioriva sul principio del xvi secolo, passa per autore della scoperta della Rifrazione Afironomica, e questa scoperta gli ha meritato un posto tra coloro, che hanno coltivate le sci:nze esatte. Era un ricco cittadino di Norimberga, il quale non era che dilettante, ma divenne astronomo di professione per l'esempio di Regio-Montano . mosso dal vedere il di lui želo ed ardore pe' progressi delle umane cognizioni. Lo secondò egli nelle sue osservazioni astronomiche, ed allorchè partì per Roma, continuò a farne per lo spazio di 30 anni . Gli strumenti , de' quali servivasi, erano molto belli, e per misurare il tempo egli faceva uso di una specie di orologio, che sopratutto indicava esattissimamente

l' ora o sia il momento del mezzodì. Le sue diligenze e la sua assiduità al travaglio gli profittarono una scovertar questa fu la Rifrazione della luce e degli astri a traverso dell' atmosfera. Due matematici avevano già scritto intorno questa deviazione della luce; ma Walther non aveva cognizione di taliscritti. Non si sa, in qual età morisse quest'uomo di merito, il quale non era veramente un matematico di prim'ordine; ma niuno forse ha avuto tanto zelo, com'egli, per l'astronomia. Dopo la morte di Regio- Montano, egli comprò tutre le di lui carte ed i di lui istromenti . Si stava in espetrazione, che rendesse publici gli scritti di questo illustre matematico;" ma egli erane sì geloso, che non volle farli vedere ad alcono: e quindi solamente dopo la sua morte tali scritti uscirono alle stampe.

II. WALTHER (Michele), nato in Norimberga nel 1596, fu professore in Helmstadt e predicatore della duchessa vedova di Bruntsuick-Luneburge. Dopo la morte d'Ogl-Frifa lo chiamb alla sua cotte per occupare la cattedra di soprantendente-generale e di primario predicante Core. Quest' uomo dotto, che

m ori

tnorî nel 1662, lasciò molte opere: I. Harmonia Biblica. ristampata per la settima volta nel 1654 a Norimberga in 4°. II. Officina Biblica , 1668 in 4°, nella quale ha trattato della sacra Scrittura in generale, e particolarmente di ciascun libro canonico ed apocrifo . III. Mofaica Postilla. IV. Miscellanea Theologica . V. Commentarius in Epistolam ad Hebraos . VI. Exercitationes Biblica , 1638 in 4°. In queste diverse opere vengono spianate le molte difficoltà, che possono nascere circa l'intelligenza de' Libri santi; dovendosi però riflettere, che in esse non sempre l'autore ha maneggiata bene la dottrina e l'erudizione .

III. WALTHER (Michele), figlio del precedente, nato li 3 marzo 163%, dottore diteologia di Wittemberga e professore di matematica e di teologia, ha composte varie opere intorno le materie, che

professava.

IV. WALTHER(Giorgio Cristoforo), direttore della cancellaria di Rosembourg sua patria, nato nel 1601, morì nel 1656, dopo aver publicato in latino un Metodo per apprendene la Giure-prudenza, ed alcune altre opere poco comosciute.

V. WALTHER (Cristo-

foro Teodosio ), pato a Schildeberg nel 1699, to inviato in qualità di missionario nel Tranguebar circa l'anno 1720. Vi è di lui una Doctrina temporum Indica nella Historia Regoii Bachinni di Bayer 4, Petropoli 1738 in 4°. Egli fece stampare a Tranquebar una Steia Saera in lingua Malabarica. Allorche abbandon que' paesi, la suta salute era divenuta sconcertata al maggior segno. Egli moni, poco dopo, il suo ritorno, in

Dresda tiel 1741.

VI. WALTHER ( Agostino-Federico ), medico, fu nominato alla cattedra di notomia in Lipsia nell' anno 1723, e mori peco dopo l' anno 1735, avendo lasciate le seguenti opere : I. De Lingua humana, Lipsia 1724 in 4º. Ivi da una descrizione molto ampia ed esattissima delle glandole salivari. II. De Articulis , Ligamentis , O Musculis , 1728 in 4°, stimato. III. Descrizione del suo Giardino betanico, con figure, 1735 in 8° . IV. Un gran numero di Dissertazioni Accademiche interessanti , ma scritte in uno stile oscuro ed imbrogliato . - Non si ha confondere con Corrado Luiei WALTHER . del quale si ha il Thefaurus Medico-Chirurgicarum observationum , Lipsia 1715 in 8º: libro per alaltro, di cui il celebre Haller fa poco conto.

WALTHER , Ved. SLUSE. \* WALTON (Briando), vescovo di Chester in Inghilterra, e celebre per l'edizione della famosa Poliglotta, era nato nel 1600 à Cleveland neila provincia di York. Dopo fatti con molto profitto gli studi specialmente delle scienze ecclesiastiche e delle lingue dotte , tu provveduto di alcuni benefici anche parrocchiali, ed impiegò la sua dottrina a favore del clero di Londia in occasione delle famose dispute per l'affare delle decime. Quindi sul principio della guerra civile ebbe molto a soffrire : venne riguardato dalla camera de'Comuni come delinquente , fu dato il sacco alla sua casa . fu privato di tutt' i benefici, egli dovette salvarsi colla fuga, e le persecuzioni lo ridussero più d'una volta in pericolo della vita, da cui non sarebbe uscito senza l' assistenza di valevoli e tidi amici . Essendosi poi ritirato nel 1645 in Oxford, fu aggregato a quella celebre università in qualità di dottore teologo, ed ivi fu, ove formò il primo disegno dell' edizione della Bibbia. Calmati poscia i tumulti, e ritornato a Londra in casa del dottore Guglielmo Fuller suo suocero,

si accinse all'esecuzione di tale disegno, e lo condusse felicemente a compimento. Quantunque a questa famosa edizione, che lo ha immortalato, concorressero col loro travaglio vari altri uomini dotti , nientemeno se n' è attribuito a lui il principale merito, si stampò sotto il di lui nome, e col di lui ritratto, ed è sempre stata denominata la Poliglotta di Walton ovvero d' Inghilterra . Questa grand' opera, uscl interamente compiuta dalla stamperia di Tommaso Roycroft , Londra 1657 vol. 6 in f. col titolo: Biblia Polyglotta complectentia textus originales Hebraicos, cum Penta. Samar. Chaldaicos , Gracos, verhonumque antiquarum Samarit., Grec. Sept., Chaldaic. Syriac. Lat. Vulg. Arabic. , Æthiopic. Perfica, quidquid comparari poterat ex MSS. antiquiffimis undique conquititis , optimisque Exemplaribus impressis summa fide collatis . I compilatori del nostro Testo francese sono caduti anch' essi nell'errore di M. de Bure e di altri biografi di annunciare questa bellissima, rara, ricercata e dispendiosa edizione, come seguita negli anni 1657 e seguenti . Essa realmente incominciata nel 1653, come rilevasi dall'

iscrizione al ritratto di Wal-

son in fronte del pr. volume; il secondo volume porta la data del 1655, il terzo del 1656, gli altri hanno quella del 1657, in cui l'edizione fu terminata. Oltre il gran numero di versioni Orientali, che sono in questa raccolta . come rilevasi dal titolo . e ch' erano già in massima parte nella gran Bibbia di le lay, vi sono al principio varie Dissertazioni sopra tutte le accennate Bibbie, e queste Dissertazioni formano quella parte, cui si dà ordinariamente il titolo di Prolopomeni di Walton. Esse sono state impresse separatamente, Zurigo 1673. Se n'èdata in Lione una libera e compendiata Traduzione, in 8º, la quale è piena di errori . A questi preliminari ha contribuito più il travaglio di Pearson e di alcuni altri Inglesi, che quello di Walton. Nella scelta , che si è fatta degli scrittori, i quali vengono citati, non si sono seguiti ciecamente i sentimenti de' teologi Protestanti . Nulladimeno gli autori attribuiscono troppa autorità ad alcune versioni della Scrittura, e troppo poco ad alcune altre . Trovasi aggiunto talvolta a questa Polieletta il Lexicon Heptaglotton di Castel , 1686 vol. 2 in f. Dobo il ristabilimento del re

Carlo 11, Walton gli presentò in persona la sua Pelielotta, che fu molto gradita dal monarca, il quale fece l' autore suo cappellano, e poco dopo lo nominò vescovo di Chester . Egli fu consecrato li 2 dicembre 1660; ma non godette lungamente la meritata dignità essendo mancato di vita li 29 novembre 1661, poco più di due mesi dopo averne preso il possesso, in occasione di cui fu accolto con indicibile giubilo universale nella sua diocesi. Questo dotto insieme e moderato vescovo aveva anche fatta una gran raccolta di totte le Leggi, Statuti, E-·ditti . Trattati &c. concernenti l' Inghilterra per lo spazio di vari secoli, della quale laboriosa collezione ne fu poi dato alle stampe un Compendio .

WAMBA, Ved. BAMBA.

WAMELE (Giovanni), jureconsulto di Liegi, insegnò il dritto in Lovanio con molta riputzazione, e morì nel 1590 di 66 anni. Don Giovanni d'Aufiria avrebbe voluto titarlo nel consiglio di stato; ina quest'uomo dot preferì ad ogni altra cosa la quiere della vita privata e le dolcerze del gabinetro. Vi sono di lui alcune curiose Orservazioni sopra diversi titolidi'uno e dell'altro dell'al

WAN-

WANBROUCK ( N .... ), poeta comico inglese, morì verso il 1705. Vi sono molte burle e facezie nelle sue Commedie; ma vi sono pochi di que' tratti fini e delicati, che fanno, s'è permesso l'esprimerci così, sorridere lo spirito piacevolmente sorprendendolo. Questo poeta fece un viaggio in Francia, in occasione del quale fu posto alla Bastiglia. Non si è giammai potuto sapere il motivo della sua disgrazia. Wanbrouck ingerivasi anche di architettura; ma fabbricava così grossolanamente, come scriveva con eleganza. Il castello di Bleinheim, ch' egli ha fabbricato in memo-ria della famosa battaglia di Hochstet, non fa guari onore al suo gusto. A ciò che dicesi, se gli appartamenti fossero così larghi, come sono grossi i muri, allora il castello sarebbe comodo. Le sue Opere Poetiche sono state impresse, Londra 1730 vol, 2 in 12.

WANDELEERTO, diacono e monaco dell'abbazia di Prum sotto l'impero di Lottario. Il suo Martirologio in wessi eroici impresso unitamente a quello di Usuardo, Lovanio 1568 in 8º, pressinapiù di fatti che di poesia.

WANLEY ( Umfredo ), nato in Conventry, morto nel 1726 di 55 anni, percorle diverse biblioteche d'
Inghilterra, per far ricerca
in esse de'libri scritti nelle
antiche lingue settentrionali.
Ne fece egli il Catalogo insorito nell' Anziqua Litteratura Septentrionalis, Oxfort
1708 e 1705 parti 6 in f.

WANSLEBIO ( Giovanni-Michele ), nato in Erford nella Turingia nel dì po novembre 1635 di genitori Luterani, fu discepolo di Ludolf, e divenne abile nella lingua Etiope . Il duca di Saxe-Gatha l'inviò nell' Egitto e nell' Etiopia per esaminare i dogmi e i riti di que' paesi . Wanslebio, avendoli trovati conformi a quelli della chiesa Romana, venne a Roma nel 1665, rinunziò all' eresia, e si fece Domenicano. Il suo gusto pe' viaggi lo condusse a Parigi nel 1670 . donce Colbert , avendo avuta cognizione della di lui abilità, lo rimandò in Egitto, a fine di far ivi nuove scoperte . S'imbarcò a Marsiglia nell'ottobre 1671, giunse al Cairo nel 1672, dimorò circa 20 mesi in Egitto, da dove spedì 334 manoscritti arabi, turchi e persiani alla reale biblioteca. Non avendô potuto passare in Etiopia, recossi a Costantinopoli, da dove disponevasi a tentare di nuovo un tale passaggio, quan-

quando Colbert con sua lettera lo richiamò in Francia. ove giunse nell'aprile 1677. Non trovò presso questo ministro quell' assistenza che sperava; anzi neppure potè ottenere una modica gratificazione, che aveva istantemente richiesta, a fin di abilitarsi e far le spese del viaggio per ritornare a Roma. Quindi si vide ridotto a ritirarsi a far le funzioni di vicario in una parrocchia presso Fontainebleau morì li 12 giugno 1679. Questo letterato avrebbe potuto ottenere qualche cattedra, ed anche la mitra; ma la sua cattiva condotta lo tenne lontano da tutti gi'impieghi, che gli avrebbe meritati il suo profondo sapere. Se Ludolf fu suo maestro per la lingua Etiope, avrebbe potuto essere suo discepolo per molte altre cose. Vi sono di lui : I. Una Storia della Chiesa di Alessandria, in 12. II. Una Descrizione dello stato dell' Egitto, in 12. III. Una Relazione dei suo secondo viaggio, parimenti in 12. Tutte queste opere appagano ugualmente la curiosità del leggitore ordinario e quella dell' erudito.

WARBECK, Ved. PER-

WARBURTON ( Guglielmo ), vescovo di Gloce-

ster, nato in Newarck sulla Trent li 24 dicembre 1698 da un procuratore di questa città, morto li 7 giugno 1779, si fece di buon' ora una gran riputazione, come erudito e come teologo. Nulladimeno pervenne molto tardi agli onori ed agl' impieghi. Nel 1754 finalmente la fortuna lo riguardo con occhio più favorevole: in pochissimo tempo egli si vide cappellano del re d'Inghilterra e canonico di Durham. Essendo indi vacato il decanato di Bristol, egli ne fu provveduto, e nello stesso anno, in cui ne prese il possesso, il vescovato di Glocester pose il colmo al di lui avanzamento. travagli del vescovato rallentarono alquanto le sue occupazioni letterarie; in oltre il suo spirito rimase indebolito dall' età. Non altrimenti che Swift, cadde per gradi in un abbattimento, che non gli lasciava nemmeno la facoltà di prender parte nella conversazione; e non accadeva che di rado e davanti un piccol numero di amici, ch'egli ricuperas: se l'usata sua energia. Sin allora la sua conversazione era steta non meno istruttiva che dilettevole : avendo una eccellente memoria, era ricco di aneddoti, che narrava con fuoco. Quanto la sua amicizia era comunicativa, SIN-

sincera, attiva, a'trettanto il suo odio era violento ed impetuoso: vero è , che il suo r sentimento non durava, 'e la menoma corresia bastava per calmerlo. Era di alta statura, grosso e robustamente formato; al vederlo sarebbesi giudicato, che una buona tavola fosse per lui un lusso necessario; ma il gusto dello studio avevagli ispirato quello cella sorrictà. Vi è di lui un gian numero di opere, cice Sermini e Trattati dogmanici, tra'quall it più conosciuto è la sua Divina misfine di Mose , in 5 vol. in bo. Ivi non sempre l'erudizione è bene digerita, ne i raziocini sono bene concludeati: vi si bramerebbe ancora più metodo. All' eccezione di questi difetti, gli amatori delle ricerche antiche leggeranno sempre questo libro con piacere ed anche con frutto. La sua opera intitolata , Giuliano , ovvero Discorso concernante il Tremuoto el' eruzione de fuochi, che ferero andare a vioto i tentativi di questo imperatore per ristabilire il Tempio di Geusalemme, è pieno d'una contrina, che gli era ordinaria, e di una moderazione, che sventuratamente non gli era tanto comune . Egli prese co'snoi avversări il linguaggio dell' orgoglio e della superiorità .. Amico di

Pope aveva il di lui carattere bilioso e caustico; e questo carattere gli produsse dalla parte di Voltaire, cui avea vivamente attaccato, una tolla di motteggi, d'ingiurie e di sarcasmi . Sebhene Warburton amasse molto le materie di confroversia, non era nulladimeno nemico delle opere di puro piacere. Diede nel 1747 un' edizione di Shakespear , e presedente all' impressione di vari Scritti di Pope. Aveva sposata la figlia di Raphallen, gentiluomo assai ricco , dalla quale ebbe un figlio, che dava le più belle speranze, e la di cui immatura morte accelerò lo scadimento e la rovina dello spirito del genitore.

WARD (Seth ), abile matematico Inglese, nato a Buntington neil' Héréfordshire nel 1677, divenne successivamente professore di astronomia, cantore, decano e vescovo di Excester ; fu trasferito nel 1667 al vescovato di Salisbury, dove provo alcune contese e disgusti . Morì in Londra nel 1689 di 67 anni, dopo aver contribuito allo siabilimento della società reale di questa città. La dolcerza del suo carattere contribuì melto alla sua fortuna; ma, non altrimenti che tutte le persone dolci, egli fu debole. Regalista sotto Carlo 1. republicano allorchè prevalse il parlamento, ritornò ad essere regalista sotto Carlo 11. Fece anzi valere ciò, che aveva darprima sofferto pel padre, atfinche il figlio obbliasse, ch' egli aceva in seguito abbandonato questo principe infelice. Ward era gran politico e teologo mediocre: il suo gusto per le matematiche lo fece internar bene in questa scienza; onde diede un metodo di approssimazione, che fu applaudito. Riuscì meno negli altri suoi tudi. E'autore : I. Di alcuni Scritti contro Hobbes, Oxford 1656 in 8° . 11. D'un Trattato delle Comete, Oxford 1653 in 4° . III. D' una. Trigonometria, ivi 1654 in f. IV. Di alcuni Sermoni in inglese, Londra 1670 in 4°.

WARE (Giacomo) Waraus, cavaliere della giarettiera, morto in Dublino sua patria nel 1667, amato estimato, lascio: I. Un trattato latino degli Scrittori Irlandesi, impresso col titolo De Scriptoribus Hibernie libri duo, Dublino 1639 in 4° . Questo piccolo libro è utile a' bibliografi; ma l'autore, dipingendo i suoi compatrioti, non distribuisce sempre i suoi elogi con economia. Rigetta nulladimeno gli scrittori favolosi e le opere supposte, e comparisce in generale Tom. XXVI.

buono ed erudito critico. II. De Hibernia & antiquitatibas ejus disquisitiones . Accesserunt, rerum Hibernicarum regnante Henrico vii Annales , Londra 1658 in 80. Questa edizione è la seconda, come pure la più emendata e corretta di una tal opera, la quale comprende altresì gli Annali de' regni di Enrico vili, di Odoardo vi e della regina Maria . III. Istoria de' Vescovi d' Irlanda , 1665 in f. ec.

WARGENTIN ( N. ), segretario dell'accademia delle scienze di Svezia, ed associato di quella di Parigi, morì a Stockolm sua patria nel dì po di settembre di 66 anni . L' astronomia gli è debirrice d'una importante scoverta, quella cioè dell' Equazioni Empiriche de' Satelliti di Giove . L' accademia di Svezia gli fece coniare una medaglia, ed ottenne una pensione pe' di lui figli; poichè il loro genitore aveva atteso più ai progressi delle scienze, che ad accrescere la propria fortuna.

WARHAM ( Guglielmo ), natìo d' Oakley neil' Hampshire in Inghilterra, divenne dottore di dritto in Oxford, poi professore. Il suo talento per gli affari fece sì che dal re Enrico vii fosse Ff

spelito ambaciatore a Filippo duca di Borgogna. Dopo il suo ritorno tu nominato ve covo di Loudra, indicancelitere d' Inghiterra, e finalmente arcivescovo di Cantorbeti. Morì di rammarico nel 1532, a motivo di aver veduta la religione Cattolica roverciata nella sua patria.

WARIN (Giovanni ) . scultore ed incisore, nato in Liegi nel 1604, entiò in qualità di paggio al servicio del conte di Rochefort principe del sacro impero. Sin dalla sua g:oventù formò il suo divertimento apolicandosi al disegno, nel quale si rendette abilissimo, e si esercitò altresì neil' intaglio e nella scoltura. Molte ingegnosissime macchine , ch' egli inventò per con are le medaglie da lui medesimo intagliate, gli acquistarono una gran fama. Luigi XIII gli conferì la carica di custode delle monete di Francia; ed in questo tempo appunto Warin fece il suggeilo dell'accademia Fran- . cese, nel quale rappresentò il cardinale de Ricoelieu in una manie a così sorprendente, che questo lavoro passa giustamente per un capo-d' opera . Egli fu altresì, che intagliò i punzoni , o sieno malri monete della zecca, in occasione del cambiamento di tutte le spezie leggiere d'o-

ro e di argento, che Luigi xiit fese fare in tutto il reeno. Questo travaglio meritò a Warin una nuova carica, quella cioè d'incisore-generale pe' conj delle monete. La moneta coniata in tempo della minorità di Luigi xiv è parimenti di questo abile artefice; ed in oltre egli travagliò una quantità di medaglie, che sono stimate. Gli si devono altresì degli elogi per le sue opere di scultura . Fece due busti di Luigi rv, e quello del cardinale de Richelieu , che sono degni d'esser posti in paralello con ciò, che l'antichità ci ha lasciato di meglio in tal genere, Cessò di vivere questo artista in Parigi nel 1672, di veleno datogli da alcuni scellerati, a'quali non aveva voluto consegnare de' punzioni di moneta, ch' essi avevangli chiesti . Almeno tale fu la publica voce; ma ignorasi se la medesima avesse fondamento. Warin era d' una sordida avarizia. Avendo egli forzata sua figlia a sposare un uomo ricchissimo, ma zoppo, gobbo e roso dalle scrofole, ella si avvelenò nel 1651, tranguggiando del sublimato entro un uovo . Se Warin morì anch' egli di veleno, come si è detto, non si può far a meno di non riconoscere in cià uno de' col-

ρi

pi della Divina provviden-2a .

WARNEFRIDE, Ved. XIV PAOLO, che appellavasi così dal suo nome di fami-

glia.

I. WARTHON ( Tommaso ), nato nell' Yorckshire nel 1610, morto a Londra nel 1673, professore di medicina nel collegio di Gresham, è notissimo ai medici per la sua Adenographia, in 8°. Questa è una descrizione esattissima delle glandole delle mascelle, per le quali la saliva passa nella hocca.

II. WARTHON (Enrico), nato a Worstead nella contea di Norfolck verso il 1664, morto nel 1694, fu curato di Minster, impiego, nel quale diede a conoscere il suo zelo. Quantunque occupatissimo nelle funzioni del suo ministero, egli ha scritto non poco, e le sue Opere per la maggior parte contengono molte ricerche. Le principali sono : I. Anglia Sacra, Londra 1691 vol. 2 in 1. Questa è un'erudita Storia degli arcivescovi d' Inghilterra sino all' anno 1540. La morte gl' impedì il proseguirla più oltre . II. Historia de Episcopis & Decanis Londinensibus O Affavensibus ad annum 1540, Londra 1695 in 4°. III. Due Trattati in inglese: l'uno per difendere il Matrimonio de Preti, Londra 1638 in 4°; e l'altro per difendere la pluralità de' Benefici , Londra 1694 in 8°. Egli perorava la propria causa; poichè in effetto ne aveva molti. Ved. LAUD.

WARVICK , Ved. BEAU-CHAMP e VII ed XI ODOAR-DO.

WASA, Ved. I GUSTAVO. WASER (Gasparo), antiquario Tedesco, morto nel 1625 di 60 anni, si diede a conoscere nel suo tempo per alcune opere, oggidì quasi affatto obbliate. La sola, di cui si faccia qualche menzione, benchè sia molto mancante di esattezza, è intitolata: De antiquis Nummis Hebraorum, Chaldaorum, O' -Syrorum, quorum sacra Bibbia, & Rabbinorum scripta meminerunt , in 40,

WASSEBOURG ( Riccardo ), storiografo francese del xvi secolo, passò la maggior parte della sua vita studiando la storia di Francia e percorrendo quel regno ed i paesi circonvicini. I suoi studi e i suoi viaggi furono messi a profitto nelle Antichità della Gallia Belgica, in f. Quest' opera curiosa e ricercata fu impressa in Parigi nel 1549, e contiene, ultre le antichità della Gallia Belgica, quelle di Francia, dell' Ff 2

Austrasia, della Lorena, l' origine del Brabante, della Fiandra &c. da Giulio Cesare sino ad Eurico 11.

WAST o VEDASTO (San), vescovo di Arras, natio di Toul, istruì Clodoveo ne' principi della religione Cristiana, dopo la battaglia di Tolbiac, di concerto eon S. Remigio. Morì santamente li 6 febbrajo 540, pianto dalle sue pecorelle, che aveva governate con altrettanto zelo

che saviezza.

WASTELAIN (Carlo), nato a Marolles nell'Hainault nel 1694, entrò ne' Gesuiti e si distinse per la coltura delle belle-lettere, nelle quali esercitò per lo spazio di 20 anni i giovani religiosi della Società, per la sua erudizione, per la sua conoscenza nelle lingue, soprattutto nella greca e nell'ebraica, e più ancora per la sua modestia, la sua tranquillità e pel suo candore. Morì a Lilla li 24 dicembre 1782 in età di 88 anni, dopo aver publicata la Descrizione della Gallia Belgica secondo le tre della storia, con varie carte Reografiche, Lilla 1761 un vol. in 4°, WATELET ( Claudio

Enrico ), ricevitor generale delle finanze, uno de 40 dell' accademia Francese, membro di varie accademie straniere, morì in Parigi sua patria li

13 gennajo 1786. Coltivo di buon' ora con vantaggio le lettere e le arti, poiché la sua fortuna assicuravagli tutt' i soccorsi atti a questa coltura. I suoi viaggi contribuirono ad ampliare le sue cognizioni ed a sviluppare il suo gusto . Stabilitosi indi nella, capitale, dopo aver abbellito il suo spirito, fece un unle impiego delle sue ricchezze, finchè le ricchezze gli restarono, giacchè poi una disgrazia, che precedette alcuni anni la di lui morte, gli diede motivo di mostrare una filosofia, che rade volte acquistasi nell'abbondanza. Il vago giardino di Moulin-Joli sulle sponde della Senna, cui disegnò egli stesso, è un testimonio del suo gusto e de' suoi dolci costumi. Tra le iscrizioni, delle quali ornò questo bel paesaggio, merita d'essere osservato un quadernario, il quale dipinge per alcuni rapporti lo spirito ed il cuore del possessore: esso co risponde al seguente significato:

Consacrar la sua vita all' amicizia,

E nell'oscurità gli ozi allo studio,

Ecco i giorni, che son degni d'invidia.

L'essere amato a tutto è preseribile.

M. Watelet aveva acquistata molta sperienza e molte cognizioni sulle arti per delinearne i

prın-

principi. Nel suo poema sopra l' Arte di dipingere, ha impiegato un metodo, il quale contribuisce altrettanto, che la medesima chiarezza dello stile, a schiarare i di lui precetti. — , Poeta e pittore, come Du-" fresnoy, egli si è esteso , sulla parte la meno piace-' vole, la parte tecnica; anzi ha spinti i suoi detta-, gli molto più lungi che il , suo modello . Ma non ha , saputo, come Dufresnoy. frammischiare la critica all' istruzione: non ha saputo spargere sulle sue lezioni, quel sale piccante, che le ta ritenere. Niuna rifles-, sione profonda e ragionara, niun tratto, che rimanga , impresso nello spirito. In " generale il suo stile è de-, bule e senza consistenza: , non è offuscato da ornamenti situati mal a pro-, posito, ma è altresì trop-" po nudo di poesia. Niun estro, niuna forza, niuna , elevatezza, niun calore, da , per tutto idee comuni ve-" stite di volgari colori. L' " eleganza stessa, quando vi , si trova, vi è mediocre. " Una prosa sostenuta e scrit-,, ta con diligenza si fa leg-, gere con maggior piacere ... ( In tal guisa ne giudica M. Clement nelle sue Osservazioni Critiche sulla traduzione delle Georgiche fatta dall' abate

de Lille ). Quindi si preseriscono generalmente le osservazioni, colle quali M. Watelet ha corredato il suo poema: osservazioni, che possono essere lette con frutto dai giovani artisti specialmente francesi. Il suo Saggio circa i Giardini, accolto dalla maggior parte del publicò, fu in certo modo la sorgente d'una folla di scritti, alcuni saggi, altri bizzarri, intorno la composizione e gli ornamenti delle abitazioni rurali. M. Matelet aveva intrapreso a tradurre in versi la Gerusalemme liberata del Tasso, ed aveva letti diversi canti della sua traduzione nelle sessioni dell'. accademia. Ma vari letterati, intervenuti a tali letture, ascicurano, che quest' opera proverà più gusto dell'autore pel Tasso, che non un vero talento poetico. La più utile tra le opere postume di M. Waselet è stato un Dizionario di Pittura, di Scoltura e d' Intaglio, impresso nell' Encielopedia Metodica. Gli articoli in generale sono formati con metodo e precisione, ed il compilatore ivi si un dilettante non meno passionato che illuminato. Il suo poema dell' Arte della Pittura, con note Oc. è stato tradotto in italiano, Genova 1765 in 80 .

WATERLAND(Daniele), F f 3 ca-

canonico di San-Paolo, arcidiacono della contea di Middlesex, e cappellano ordinario del re d'Inghilterra, si è segnalato co' suoi scritti contro i nemici della Consonstazialità del Verbo. Le sue opere sono: I. Una Difesa della Scrittura contro il Cristianesimo di Tundal. II. L' Importanza del dogma della Trinità difesa . III. Dissertazione sopra gli Articoli fondamentali della Religione. IV. Varie altre Opere teologiche e morali. Fu rapito alla chiesa Anglicana nel dì primo di

gennajo 1742 . \* WAT TEAU(Antenio), nato in Valenciennes, benché Fiammingo, venne annoverato tra' pittori Francesi, perchè suddito del re di Francia. Suo padre, di mediocre condizione, nulla trascurò per secondare la di lui inclinazione alla pittura. Watteau, era misantropo e malinconico; nulladimeno i suoi quadri per l'ordinario non presentano che scene gaje, le quali recano divertimento . Questo gusto, sì contraddittorio col di lui carattere e co' di lui costumi, potè facilmente derivare dall'uso, che aveva in sua gioventù di andar a disegnare sulla piazza quella specie di spettacolo, che i ciarlatani danno al popolo, per radunarlo intorno

ad essi e vendere le loro mercanvie. Da g'ovinetto Watteau entrò in varie scuole mediocri, più atte a distruggere che a perfezionare i talenti. Claudio Audran, celebre pittore di ornati, che abitava nella città di Lucemburgo. fu l'ultimo suo maestro. Il giovane alunno formò il suo gusto ed il suo colorito principalmente collo studio quadri di Rubens. Il desiderio di perfezionarsi gli fece concepire il disegno di fare un viaggio in Italia . A tal uopo procurò di conseguime la pensione del re, e per otteneria presentò due quadri. i quali furono sommamente ammirati, e l'autore fu ricevuto nell' accademia di pittura sotto il titolo di Pittere di Feste galanti . Crescendo quindi di giorno in giorno la sua riputazione in Parigi, ivi si trattenne, tanto più che ritrovò in M. Crozat il giovane un beneficó amico, che gli diede alloggio e tavola in sua casa, e gii fece godere tutt' i comodi, onde poter senza distrazione accudire a' suei studi ed a' suoi lavori . I suoi favorevoli successi si andarono sempre più aumentando sino al 1718, ed avrebbe ottenuti ancor maggiori progressi, se la sua naturale incostanza non glieli avesse attraversati . Circa l'accennato

tens-

tempo egli fece un viaggio in Inghilterra; ma il soggiorno, che ivi fece per un anno, non fu molto felice: quel clima non confaceva i al di lui delicato temperamento, ed ivi egli fu quasi sempre infermo. Ciò non ostante fece diversi quadri, ed il suo merito non restò senza ricompensa. Ritornato a Parigi, e trovandosi senza occupazione, dipinse pel signor Gerfaint suo amico mercante di quadri sul ponte di Nostra Signora la soffitta della di lui bottega. Consigliato a prender aria di campagna, a morivo del suo stato infermiccio, ritirossi nel villaggio di Nogent in vicinanza di Parigi, dove morì nel 1721 in età di 37 anni . Il parroco del predetto villaggio, nell'assisterlo moribondo, gli presentò, secondo l'uso, un Crocifisso: Watteau, che lo trovò pessimamente fatto, pregò il curato a ritirarlo, dicendog i : Toglietemi davanti questo Crecifisso : egli mi fa pietà : poffibile , che fiaf; così male formato il mio Signore ! Questo arrefice lasciò per legato tutt' i suoi disegni, ch' erano in gran numero, a quattro de' suoi migliori amici, i quali ne fecero un lotto, pagarono tutt' i di lui debiti, e la loro riconoscenza gli portò a fargli fare ono-

WAT rifici funerali . Watteau ha segulto quasi sempre il gusto delle Bambocciate : eg!i rappresentava la natura con un' ammirabile verità . I suoi caratteri di teste hanno una grazia "meravigliosa , le sue espressioni sono piecanti, elegante il suo pennello, ed il suo tocco è leggiero e spiritoso. Metteva molta amenità nelle sue composizioni: le sue figure si fanno ammirare per la leggiadria e por la bellezza delle attitudini ; il suo colorito è tenero, ed egli ha perfettamente toccato il paesaggio . I disegni del suo buen tempo sono ammirabili per la finezza, per le grazie, per la sveltezza, la correzione, la facilità e l'espressione . Ved. II. PATER . WATEL ( N ... ), era natìo di Neuchatel negli Svizzeti, ed è autore di alcuni Trattati di fisica e di giureprudenza. L' opera sua principale è il Dritto delle Genti , ovvero i Principi della Legge naturale applicati alla condetta delle Nazioni e de' Sovrani , 1758 vol. 2 in 4°: opera, il di cui titolo promette molto, ma che in sosianza è superficiale e pericolosa, ed in cui la religione viene trattata come un affare di politica . Insuperhitosi per gli applausi, che gli ortenne una tal produzione, si recò a Brusselles verso l'anno 1765, si esibì a varie persone, ch' erano in carica, di travagliare per cambiar la legislazione e le nozioni nazionali; ma l'imperatrice Maria Terefa non tardò molto a mandarlo via. Ignoriamo l'anno della sua morte.

WATEVILLE, Ved. VAT-

I. WATS ( Guglielmo ), letterato istorico inglese, viveva nell' ultimo passato secolo. Le sue opere di filologia hanno contribuito alla sua riputazione moltó meno. di quello che la sua bella edizione della Storia di Matteo Paris, stampata in Londra nel 1740 in 2 vol. in f. Egli aggiunta a quest' opera importante una Continuazione, meno fedele per altro che quella del principale autore; alcune Varianti piene di ricerche; ed un importante Glossario per determinare la significazione delle voci barbare adoperate da Masteo Pa-

II. WATS (Isacco), dottore di tcologia, meritò pe' suoi talenti e per le sue eccellenti qualità il posto di pastore ordinario nella chiesa presbireriana di Berystreet, in Londra. Ne adempiè egli le incombenze con altrettanto zelo che cognizione. Viene principalmente conosciuto in

Francia per un' opera giudiziosa, intitolata, La Coltura dello Spirito, tradottà in francese nel 1762 in 12. Ne publicò la prima parte nel 1741; ma la morte gl'impedì di compiere la seconda. Questo libro può servir a facilitare l'acquisto delle cognizioni utili, e non è la sola produ-. zione, che sia uscita dalla sua penna. Si è publicata la Raccolta delle sue opere in 6 vol. in 4°. Vi si trovano vari Trattati di Morale, di Grammatica, di Geografia. di Astronomia, di Logica e di Metafisica. Aveva anche talento per la poesia, che coltivò sin dalla sua tenera gioventù. Vi sono di lui un' imitazione de' Salmi di vide, varj Cantici e diversi Inni, de' quali è stato intro. dotto l'uso nell' Uffizio molte chiese presbiteriane.

\*WAUWERMANS (Filippo ), pittore, nato in Harlem nel 1620, morto nella stessa città nel 1668, fu eccellente ne' paesaggi. Ornavali otdinariamente di cacce, di pasti alla fèrmata de' viaggiatori, di accampamenti di armate, di attacchi de'vitlaggi, di piccoli combattimenti, e di altri soggetti, ne' quali poteva mettere cavalli, che disegnava con somma perfezione. I quadri di questo maestro, benchè se ne trovino

in grandissimo numero, sono stimabili per la bellezza del travaglio, per l'eleganza, la correzione, pel fino e spiritoso contorno delle figure ; per l'impasto, l'accordo e la vivacità de' colori, per un pennello seducente, per una bella scelta, un tocco delica-/to e morbido, l'intelligenza del chiar'oscuro, un colorito untuoso, finalmente per un prezioso finito: anzi in alcune sue opere ha portato troppo avanti tale premura pel finito. I quadri fatti ne'suoi ultimi tempi dat no un po' troppo nel grigio o nel turchino . Wakwermans ebbe molto da dolersi dell' obblio della fortuna, poiche visse e morì nell'età di 48 anni, in uno stato ristrettissimo, e quasi di vera povertà. Quindi al letto della morre fece bruciare una cassetta piena di suoi stud; e disegni, aggiuenendo: sono stato così mal ricompensato de' mici travagli, she non voglio, che questi disegni impegnino mio figlio ad abbraccinre una professione sà miserabile: in effecto suo figlio abbandonò ocn'idea di applicare alla pittura, e si fece Certosino. In conseguenza di quanto abbiamo accennato, i pochi disegni rimasti di questo arrefice sono divenuti rarissimi e sommamente ricercati. A torto il Wau-

wermant viene tacciaro da alcuni come plagiario de' disegni del Bambeccio, supponendosi, che gli avesse segretamente comprati, e che fossero gli stessi, che fece albruciare, acciocche non si scoprisse il suo plagio. Tra i varj argomenti, che smentiscono una tal importura, ve n'è uno, che non ha risposta, ed è che il Bamboecio era dotato di una, sì feconda immaginazione e di una pratica così franca, che non faceva disegni, ma dipingeya a primo colpo sulla tela. Si sono intagliate in rame molte opere di Wauwermans, ed egli pure ha intagliato ad acqua forte. Giovanni Grifier fu suo allievo. Pietro e Giovanni WAUWER-MANS suoi fratelli hanno dipinto nello stesso genere, ma con minore successo.

WECHEL (Cristiano ed Andrea), celebri stampatori di Parigi e di Francfort, le di cui edizioni sono corrette e molto stimate. Essi dovettero principalmente la perfezione della loro arte all'erudito Federico Sylburg correttore della loro stamperia. Cristiano viveva tuttavia nel 1552: Andrea suo figlio morì nel 1581. Fu impresso in Francfort nel 1590 in 8° il Catalogo de'libri usciti dai loro torchi.

WE.

WEDEL (Giorgio Wolfargo ), nato a Goltzen nella Lusazia nel 1645, morto li 6 settembre 1721 di 76 anni, divenne professore di medicina in Jena nel 1672 , poi consigliere e primario medico de' duchi di Sassonia. L'accademia di Berlino e quella de' Curiosi della Natura lo associarono. Lasciò un grandissimo numero di opere sparse di utili ricerce : le principali sono : I. Physiolo-Ria medica, 1704 in 4º. II. Physiologia reformata, 1688 in 4°. III. De Sale volatili Plantarum, in 12. IV. Theoremata medica, in 12. V. Exercitationum Medico-Philologicarum Decades xx , 1686 al 1720, in 4°. VI. Theoria Saporum medica, in 4°. VII. De Morbis Infantium , in 8°. VIII. Opiologia, 1632 in 4 . IX. Pharmacia in Artis formam redacta , 1693 in 4° . X. De Medicamentorum facultatibus copnoscendis O' applicandis . 1696 in 4°. XI. De Medicamentorum compositione extemporanea , 1693 in 4°.

WEHLER DUUTON WHELER (Giorgio), dotto viaggiatore inglese del xvii secoló. 
Il suo Viaggio della Dalmazia, della Grecia e del Levante trovasi con quello di Spon
impresso all' Haia 1724 vol.
2 in 4', ed auche separatamente 1689 vol. 2 in 12.

Egli è esatto, sincero, è si attacca a cose, che possono interessare la curiosità del leggitore.

WEIMAR ( Bernardo ). duca di Sassonia, l'ultimo figlio di Giovanni duca di Saxe. Weimar, discendeva dall' antico ramo elettorale, che venne scacciato dal suo possesso dall' imperator Carlo Quinto. Il suo odio contro la casa d'Austria fece sì, che si mettesse a militare sotto le bandiere di Gustavo-Adolfo. Perdette dapprima la battaglia di Nordlingua; ma essendo stato posto alla testa di una possente armata in Alemagna dal re Luigi x111 ( Vegga/i il suo articolo ) , ivi riportò alcune segnalate vittorie. Prese Saverna, scacciò gl' imperiali dalla Borgogna, e s'impadronì di Jonvelle nella Franca Contea. Nell'anno 1638 forzò'Rheinsfeld, dopo avere sconfitti 6500 imperiali, ch'erano venuti in soccorso di questa piazza. In seguito recossi ad assediare Brissach, nè lo assedio in vano. Un'importante vittoria, fu la conseguenza di una tale conquista. Tutta l'Alsazia si sarebbe sottommessa a lui; ed egli avrebbe riportati i p'ù grandi vantaggi, se non fosse stato sorpreso dalla morte li 18 luglio 1639. Discose da sovrano di

ciò, che credette appartenergli, e dichiarò i propri fratelli indegni di succedergli nell' eredità de' paesi conquistati, se non restavano nell' alleanza e nel servicio della Francia . Allevato da Gustavo Adolfo, era non meno capace di formare grandi progetti, che di fargli eseguire. Tutto il potere del cardinale di Richelieu non potè giammai indurlo ad adulare questo ministro nè i di lui savoriti. Un giorno, in cui il celebre P. Giuleppe cappuccino, che sapeva di guerra, come poteva saperne un uomo del suo stato, mostrava sopra la carta alcune piazze, che bisognava prendere in occasione della prima compagna del 1636; Tutto ciò andrebbe bene Padre Giuseppe ( gli disse Weimar ) , fe fi prendesfero le città colla punta del dito .

"WEINMANN (Gian-Giacomo Guglielmo), Weinmannes, speziale di Ratisbona, morto nel 1734, ha data un' opera molto considerevole intorno le piante, intiolata: Phytantoca-icomographia; five Conspetius aliquo millium plantaum, arborum, fraticum, fungerum Oc. ab Authore collectarum, quarum denominationes, genera O latino O germanico tilomate explicanter, Ratisbona 1737

al 1745 vol. 4 in f. Questa grande e magnifica opera è riguardata dai botanici come la migliore e più esatta, che sia ancor venuta alla luce in tat genere . L'accennata edizione, molto ricercata e di prezzo non indifferente . è adorna di 1025 figure in rame miniate al naturale; ma non tutti gli esemplari sono eseguiti con uguale perfezione ed esattezza quanto alle miniature delle figure . In Augusta preparavasene una nuova edizione da Haid; ma non sappiamo, se abbia avuta esecuzione a

WEISS, Ved. 1 e 11 AL-

WEISSENBORN (Isaía-Federico), teologo Luterano nato a Smalkalda nel 1674, fu professore di teologia e soprantendente in Jena, ove morì nel 1770. Le opere da esso lasciate sono: I. Mul;um Poilo(poine, in 4°. Il. Paradasvoum Logicorum Decades, in 4°. III. Cherafter vera Religionis in doltrina de Fide in CHRISTUM. Inflificante. IV. Vari Serme-

ni, in tedesco.

WEITZIO (Giovanni );

Weitzius, morto nel 1642, è
latini sopra Terenzio, sopra
le Trifli di Ovidio, e sopra
Valerio-Fletco i Died altrest
alla luce Prudenzio ripurgato,
cor-

corretto ed arricchito di note ed anche con quelle Variorum, Hanau 1613 in 8° . Per altro Weitzio aveva più sapere che gusto.

WELLENS (Giacomo-Tommaso-Giuseppe ), vescovo di Anversa, dottore di teologia nell' universita di Lovanio, nato in Anversa nel 1726, e morto in questa medesima città nel 1784, si è distinto per la sua carità, il suo zelo, le sue cogniziozi, il suo disinteresse, e per alcune viste veramente patriotiche, costantemente dirette al sollievo de' popoli ed al bene de' suoi diocesani. Vi è di lui un libro utilissimo agli ecclesiastici, publicato sotto il seguente titolo : Exortationes familiares de vocatione sacrorum ministrorum . O variis corum officies. Anversa 1777 e 1783 in 8°.

I. WELLER (Girolamo). teologo Protestante, nato a Treyberg nella Misnia nell' anno 1499, fu attaccarissimo a Lutero, che lo mantenue otto anni in propria casa. In seguito Weller divenne professore di teologia in Treyberg, ove mori nel 1572 di 73 anni , lasciando varie produzioni, tra le quali : 1. Cemmentaria in libros Samuel & Repum . II. Constium de Itudio Theologia reste instituends . III. Commentaria in Epiflolas ad

Ephefios, ed altre Opere impresse a Lispsia in 2 vol. in f.

II. WELLER ( Giacomo ), teologo tedesco, nacque a Neukirk nel Voitgland nel 1602. Dopo aver professato alcuni anni la teologia e le lingue orientali in Wittemberga, venne chiamato dall' elettore di Sassonia per essere suo predicatore aulico. Le sue principali opere sono : Spicilegium Qualiunum Hebras-Syragum, ed una buona Grammatica greca . L'autore cessò di vivere nel 1664.

WELSS ( Edmondo), letterato inglese, dotto nella lingua greca, ch' egli professò in Oxford, mori verso il 1730. E' conosciuto principalmente per una boona Edizione di Senofonte riveduta sopra molti manoscritti, adorna di Carte geografiche e cronologiche, impressa in Oxford

in s vol. in 8'.

WELSER o WELSERO ( Marco ), nato in Augusta nel 1558 da nobili genitori, morì li 13 giugno del 1614. Fu allevato in Roma sorto il celebre Mureto, che gl'ispirò un vivo gusto per le belle lettere latine e greche, e per le antichità . Ritornato alla sua patria comparve con distizione nel foro. I suoi successi eli meritarono i posti di pretore edi

senatore di Augusta . Welfer si acquistò un nome celebre, non solamente per la protezione, che accordò ai dotti, ma ancora per le opere, di cui arricchì il mondo letterario. Le principali sono : I. Rerum Augusto - Vindelicarum libri viit, Venezia 1594 in f. opera piena di ricerche e sritta con molto gusto . II. Rerum Botarum libri v , Augusta 1602 in 4°. Gli si attribui ce altresì lo Squittinio della libertà Veneta, che altri danno ad Alfonfo de la Cueva marchese di Bedmar ( Ved. 1. CUEVA ) . Tutte le Opere di questo dotto scrittore furono raccolte in Norimberga nel 1682 in f. Welfero fu pure il primo a publicare in Augusta nel 1598 la celebre Tavola Pentingeriana. WENCESLAO imperato-

Ved. VENCESLAO. WENCESLAO ( Gottofredo ), nacque nel Brabante nel 1580, viaggiò in Francia, professò la Filosofia in Digne, e morì a Tournai. ov'era canonico, nel 1660. Le sue cure furono ripartite tra la filosofia e la giureprudenza, e l'una e l'altra gli fecero un nome celebre . Diede al publico varie opere, tra le quali distinguesi un' Edizione delle Leggi Saliche, impresse in Anversa 1649 in f. Questa edizione è arric-

chita di erudite Note e di un Gloffario utilissimo per l'intelligenza delle predette leggi . Giacomo Chifflet ne ha ornata la sua Raccolta politicoiltorica .

WEPPER ( Giovanni-Giacomo ), nato a Scalfusa li 23 dicembre 1620, medico del duca di Wittemberea, del marchese di Durlac e dell' elettore Palatino, morì nel 1/95 di 74 anni. Le opere da esso lasciate sono : I. Hilteria Apopletticorum, 1710 in 8° . II. Cicute aquatice Historia, 1716 in 4º . III. Observationes, 1717 in 4° . A quest'ultimo, libro trovasi premessa la sua Vita; e le sue accennate produzioni sono stimate. I. WERENFELS ( Gio-

vanni Giacomo ), pastore di Basilea sua patria, morì nel 1655, dopo, aver publicati de' Sermoni in tedesco, e delle Omelie in latino sull' Ecelestalte. Queste sue opere presentano più dottrina che

eloquenza.

II. WERENFELS ( Pietro ), figlio del precedente , arcidiacono di Basilea, nato a Liechtal nel 1627, segnalò il suo zelo in occasione della peste, che desolò la predetta città di Basilea negli anni 1667 e 1668. Il sno merito gli procurò la cattedra di professore di teologia nel

16751

1675, ch' egli occupò con applauso. Morì li 23 maggio 1703 di 76 anni con una riputazione di pietà e di sapere 'giustamente meritata. Vi è di lui un gran numero di Dissertazioni e di Sermoni, con alcune altre opere piene di erudizione.

III. WERENFELS (Samuele ), figlio del precedente, nacque in Basilea nel 1657, e fu professore di varie scienze nella sua patria. Viaggiò in Olanda, in Germania ed in Francia . Nel soggiorno di tre mesi, che fece in Parigi, ebbe frequenti conversazioni co' Padri Masebranche e de Montfaucon e con Varienon. Ritornò a Basilea nel 1702, e nell' anno seguente succedette a suo padre nella cattedra di teologia. Fu aggregato nel 1706 alla società Inglese della propagazione della Fede, e nel 1708 alla reale società delle scienze di Berlino. La sua riputazione, che aumentavasi di giorno in giorno, gli procurò la corrrispondenza de' più illustri letterati dell' Europa, e trasse a Basilea una moltitudine di studenti, all' istruzione de'quali si applicò con zelo. Conversava con essi famigliarmente, ed adoperavasi molto più a coltivarne il giudizio che la memoria. La sua cura principale era d'

ispirar loro i sentimenti di dolcezza, di tolleranza e di moderazione, da' quali era penetrato, e di condurli nelle vie della virtù e della probità, le quali seguì egli stesso in tutta la sua vita. Morì in Basilea nel dì primo di giugno del 1740, lasciando varie Opere, che tutte sono state raccolte in 2 vol. in 4°. La più ampia edizione è quella di Ginevra e di Losanna del 1739. Esse trattano di filologia, di filosofia e di teologia, Il suo libro più conosciuto è quello De Logomachiis Eruditorum 1702 in 8°. Le Clerc dice nella sua Biblioteca universale, che questo Trattato sarà letto con piacere dai dotti, a meno che non sieno di que' dotti schizzinosi e di cattivo umore, che, simili a certi infermi, lungi dal voler essere risanati, non vogliono neppure che si conosca la loro malattia. La raccolta delle sue opere contiene diverse Poelie. le quali mostrano, che l'autore non era così buon poeta, come abile filosofo e dotto teologo. Vi è ancora di lui un volume di Sermoni. in 8°.

WERFF ( Adriano - Vander ), pittore, nato a Roterdam nel 1659, morì in questa città nel 1727. Il prezioso finito delle sue opere e la

loro rarità le rendono carissime. L' elettore Palatino, che gustava molto la di lui maniera di dipingere, gli conferì il titolo di cavaliere per lui e pe'suoi discendenti, gli permise di aggiugnere al suo stemma una parte delle armi elettorali, e gli fece dono del suo ritratto arricchito di diamanti. Tutt'i principi, che recavansi a Roterdam, andavano a fargli visita, e pagavano caro il di lui pennello. Vander Werff terminava le sue opere con una sorprendente diligenza. Il suo disegno è molto corretto; egli ha un tocco fermo e prezioso. Le sue figure hanno molto rilievo; male sue carnagioni si approssimano al colore dell'avorio, e non sono bastantemente vive. Anche le sue composizioni mancano di quel fuoco preferibile al gran finito. Egli ha dipinto ritratti e soggetti di storia. Le sue principali opere sono in Dusseldorp nella ricca collezione dell' e'ettor Palatino. Vi si ammirano tra gli altri quindici Quadri rappresentanti i Misteri della nostra Religione.

WERNERO, Ved. IRNE-

RIO e ROLLWINCH.

WESEL ovvero VAN-HAL-DREN o pure ARNOLDUS VE-SALIENSIS (Arnoldo), nato a Wesel verso il 1480, si rendette abile nelle lingue latina, greca ed ebraica, su canonico della metropolitana di Colonia, ed ivi cessò di vivere li 30 ottobre 1534. Sono rimaste di lui: I. Macrobius auctario locupletatus, annotationibus illusratus, Colonia 1522 in 12. II. Procopii Orationes de Justiniani Augusti adificiis latinereddita, Bassilea 1531 in s. e varie opere di controversia.

\* WESEMBEC (Matteo), Wesembecius, nato in Anversa nel 1531, era figlio di Pietro Wesembec, dotto giureconsulto Fiammingo d'una distinta famiglia, il quale, dopo aver esercitata con gran riputazione l'avvocaria, occupate con molto zelo varie magistrature in Brusselles ed in Anversa, morì nel 1564 di rammarico pe'disgustosi avvenimenti, che sconvolsero il Brabante. Matteo fu ricevuto dottore di leggi in Lovanio di soli 19 anni onore, che niuno ancora aveva avuto in sì fresca età. Insegnò egli (con riputazione la giureprudenza in Jena, poi in Wittemberga, dove morì nel 1586 di 55 anni, dopo aver abbracciata la religione Protestante. Dicesi, che lo studio della Scrittura, più ancora della lettura de' libri di Lutero, lo inducesse ad bandonare la Romana comu-

nione. Vi ê di lui un gran numero di opere, tra le quait veagono sopra tutto stimate le sue Osservazioni sulle Pondette e sul Gudice, A.msterdam 1665 in 4°, in latino; ed i suoi Paratitla, ne' qua'i spiega con brevita e chiarezza ciò, che vi è di più difficile ne' nove libri del Digesto. Questo scrittore fu paore di tredici figli maschi, ed a primi dodici aveva imposti i nomi de' 12 Aposto-

WESSELO ( Giovanni ). Messelus, nato in Groninga verso il 1419, studiò dapprima a Zwool, ed indi in Colonia. Traversava sovente il Reno per recarsi a leggere le opere dell'abate Rupers nel monistero di Duyts., Da Co-Ionia passò a Parigi, dove trovò le dispute di filosofia riscaldatissime tra i Reali, i Formali ed i Nominali . Siccome faceva d'uopo scegliere tra questi insensati, Wesselo si dichiarò per gli ultimi . Sifto zv, che avevalo conosciuto, quando era generale de'Francescani, g!i fece ( per quanto dicesi ) le più lusinghiere offerie, allorché fu divenuto papa. Wesselo si restrinse a chieder un esemplare della Bibbia in ebraico ed in ere-. Perchè non chieder voi piuttosto, gli disse il pontefice, una mitra o quaiche cosa

simile? -- Perche non ne ha bisceno, risposegli il disinteressato Wesielo . Ritornato egli alla-sua patria, ivi mo-1) li 4 ottob e 1489. Questo letterato cobe delle opinioni siugolari, che approssimavansi molto a quelle di Lutero, di cui è riguardato, come precursore. Le sue opere per la maggior parte furono ettate alie fia time, eccettuatine alcuni Trattati, che comparvero in Lipsia nel 1522 ed in Groninga nel 1614 in 4º, sotto il titolo di Farrage rerum Theologicarum. Questa raccolta prova, che l'autore non meritava guari il titolo di Luce del Mondo, che liberalmente gli si era dato.

WESTPHALE (Gioachino ), teologo Luterano, nato in Amburgo nel 15:0, morto nella stessa citta nel 1574, si segnalò co' suoi scritti contro i due patriarchi d'uno de' rami della pretesa riforma, Calvino e Beza. Vi sono di lui · I. Resta Fides de Cana Domini Oc. , Maddeburgo 1553 in 8°. II. Fundamentum Doctrine de remissione peccatorum, ivi 1552 in 80'. III. Epistola de Religionis perniciosis mutationibus, e varie altre opere incirca dello stesso calibro.

I. WETSTEIN ( Giovanni Rodolfo ), Wetsterius, nato in Basilea nel 1647 di una ena famiglia feconda d'uominigrandi, succedette a suo padre, che aveva lo stesso nome di lui, nella cattedra di professore di lingua greca, poi in quella di teologia, e morì nella sua partia nell'anno 1711. Sono rimaste di questo scrittore varie opere di letteratura, tra le quali si distinguono il Disdogo di Origene contro i Marcioniti, afe publicò nel 1673 unitamente all' Evortazione al Martinio Cr.

II. WETSTEIN ( Giovanni Enrico ), fratello del precedente, si acquistò parimenti un nome tra gli uomini dotti per le sue cognizioni delle lingue greca e latina. Passò a stabilirsi in O-· landa, dove divenne celebre stampatore; ed ivi morì nel 1626 di 77 anni. L'erudite Prefazioni, colle quali ornò diverse opere, provano, ch' egli era non meno atto a comporre buoni libri che a stamparli. Veniva amato e stimato dai grandi, e manteneva una continuata corrispondenza con molti letterati.I suoi discendenti sussistono in Olanda, ove i loro torchi sono in riputazione, ed ove non si sono ristretti solamente a fare traffico de' pensieri degli uomini.

III. WETSTEIN ( Giowanni Giacomo ), nacque in Tom. XXVI.

Basilea nel 1693 della stessa famiglia che i precedenti . Percorse il paese degli Svizzeri, la Francia, l'Inghilterra e la Germania, ricercando ed esaminando da per tutto i manoscritti del Nuovo Testamento, a fin di darne una novella edizione colle Varianti. Ritornato nella sua patria, venne fatto diacono della chiesa di San Leonardo, e publicò nel 1730 i Prolegomeni del Nuovo Testamento, che staya preparando. Questo Saggio fu vivamente attaccato: l' autore venne dinunziato al concilio di Basilea, come un Sociniano, come un novatore, e fu deposto nel medesimo anno dall' assemblea ecclesiastica, indi si trovò costretto a ritirarsi, onde passò in Olanda. I Rimostranti gli fecero una distinta accoglien-72, e lo nominarono alla cattedra di filosofia di le Clerc, a condizione nulladimeno che dovesse giustificarsi. Ben tosto videsi a Basilea, ove ottenne la cassazione del decreto proferito contro di lui ; indi ritornò ad Amsterdam a prendere possesso della sua cattedra, che occupò con distinzione sino alla sua morte seguita nel 1754 in età di 61 anno. La sua Edizione del Nuovo Testamento greco colle Varianti e con varie osservazioni critiche è comparsa ne-Ģg gli

gli anni 1751 e 1752 in 2 vol. in f. Egli vi ha inserite due Epifiole di San Clemente Romano, che non erano ancora venute alla luce, e delle quali pretende provare l'autenticità. Esse sono in lingua siriaca colla Versione latina fatta da Wetstein . Sono anche state tradotte in francese da M. de Premagny dell' accademia di Rouen, ed impresse nel 1763 in 83. Questo travaglio gli meritò un posto nelle accademie di Berlino e di Londra.

WEYMAR, Ved. WEI-

MAR. WHARTON, Ved, WART

THON .

WHEAR ( Degoreo ), nato a Jacobstow nella provincia di Cornovaglia, fu il primo professore della cattedra di storia fondata in Oxford dal celebre Cambden . Questo letterato, morto nel 1647, è autore delle Rele-Etiones byemales de modo legendi Historias civiles & ecelestasticas : opera , che fu bene ricevuta, quantunque manchi di precisione . Essa è stata ristampata più volte: la miglior edizione è quella, che ne diede New in Tubinga dal 1700 al 1708 in 3 vol. in So.

WHELER, Ved. VEHLER, WHICTOT (Benjami-

nel 1609, fece i suol studi in Cambridge, ed in seguito fu prefetto del collegio del re d'Inghilterra in luogo del dottoro Collins, ch' era stato deposto, e col quale divise volontariamente le rendite della sua carica. Egli si acquistò molta riputazione in Cambridge a motivo della sua parricolare abilità nell'istruire la gioventù, ed in Londra per le sue prediche. Questo letterato morì in Cambridge nel 1683. Era un uomo disinteressato. caritatevole, modesto, di un giudizio solido e di una conversazione dolce e piacevole. Si segnalò soprattutto per la moderazione, che lo portava ad ammettere la libertà di coscienza. I suoi Sermoni e gli altri suci Discorfi sono stati raccolti in 4 vol. in 8°.

WHISTON- (Guglielmo), nato a Northon nella contea di Leicester nel 1667, mostrò sin dalla sua gioventà molto gusto per la filosofia e per la teologia. I progressi, che fece in tali scienze, non tardarono ad acquistargli una gran riputazione, soprattutto allorche ebbe publicata la sua Nueva Teoria della Terra nel 1696. Newton, di cui aveva adottati i principi, concepì tanta stima per lui, che lo scelse per suo sostituto, ed in seguito raccomando, che

venisse destinato suo successore nel posto di professore di matematica in Cambridge. Al ora Whiston rinunziò un benefizio, che aveva posseduto per lo spazio di due anni, e non si occupò più che intorno alle scienze. Egli si mostrò degno della scelta e della cattedra di Newton, non già per essersi associato ad un insensato progetto di DITTON ( Vegga/l questa parola ), ma per le sue Lettere Astronomiche , le quali publicò nel 1707, e che tre anni dopo furono seguite dalle sue Lezioni Filico-Matematiche. Le sue occupazioni filosofiche non gli fecero trascurare la teologia. Nel 1703 publicò un volume in 4 sulla Cronologia e sull' Armonia de' Vangeli . Gli venne fatto l'onore nel 1707 di eleggerlo per predicare i Sermoni della fondazione di Boyle, nella qual occasione egli prese per argomento l' Adempimento delle Profezie, ed il suo libro fu impresso nel medesimo anno in un solo vol. in 8°. La gloria di Whifion fu senza macchia sino al 1708, in cui cominciò ad avere de' dubbi sul dogma della Trinità. Credette di scorgere della differenza tra la dottrina della Chiesa de' tre primi secoli e quella della chiesa Anglicana intor-

no alla Trinità . Sentì , quanto fosse importante un tale punto, e risolvette di studiare profondamente tutto ciò, che l'antichità divina ed ecclesiastica fornivano di lume sopra questo soggetto. Lesse due volte il nuovo Testamento, tutti gli autori ecclesiastici e tutt' i frammenti sino alla fine del secondo secolo, e ne trasse tutto ciò. che aveva rapporto alla Trinità. Prima di cominciare il suo esame, già aveva giudicato; aveva creduto di vedere la differenza tra la dottrina de' primi secoli e quella della chiesa Anglicana circa un tal mistero . Quindi , senza ch' ei se ne accorgesse, tutto gli si presentava sotto l'aspetto, che favoriva questo primo giudizio, ed il risultato di tutte le sue letture sull' Arianismo, ch'eel' insegnò nel suo Cri-Rianesimo primitivo ristabilito. Appena ebb'egli abbracciato il partito, il quale all'affascinata sua mente sembrava il più antico, che risolvette di esserne il ristauratore o il martire; ed il suo entusiasmo ben presto si diffuse al di fuori . Egli scrisse agli arcivescovi di Cantorberi e di Yorck, che credeva di dovere allontanarsi dalla chiesa Anglicana circa il dogma della Trinità . Sostenne una

Gg 2

tale condotta con una moltitudate di libri, che non cessi a publicar in favore del suo sistema. La sua ostinazione ed il furore che aveva di sare de' proseliti , lo fece:o scacciare dall' università . Venne perseguitato in Londra davanti alla corte ecclasiastica dell' alto e del basso claro: i suoi libri furono condannati, e si voleva punire altresì la sua persona in una maniera esemplare; ma alcuni potenti amici fecero in guisa, che dopo cinque anni di processi tutto questo affare si lasciò cadere nell'obblio. Il kifton non tralasciò di continuar a sostenere l' Arianismo ed in voce e cogli scritti; nè questa era la sola opinione eterodossa, ch' egli avesse abbracciata. Non era guari più ortodosso circa l' Eternità delle pene , e circa il Battesimo de bambini . Abbracciò altresì l'opinione de Millenary , ed anche s'ideb di fissare l'epoca del ritorno degli Ebrei, del ristabilimento del loro Tempio, e del regno de' mille anni al di 14 marzo 1714. Siccome l'avvenimento fo contrario alla di lui predizione, così egli ne indicò una nuova epoca per l'arno 1736, e, veggendosi pose a ingannato anche in questa, fece de' nuovi calcoli, e protese, che la gran rivolu-

zone dovrebbe seguire infallibilmente nel 1766. Tutti questi sogni non el' impedirono di publicare senza interruzione un gran numero di eccellenti opere di filosofia . di critica e di teologia . Se ne possono vedere i titoli nelle Memorie, che fec'egli stesso della sua vita e de' suoi scritti nel 1749. Schbene queste Memorie si risentano della vecchiaja del loro autore, non lasciano d'essere curiose. e contengono delle particolarità so ente molto ardite riguardanti diversi grand' uomini, che aveva conosciuti. Morì nella povertà nel 1755. Cinque anni prima erasi uni-. to agli Anabattisti, ed aveva mostrate in tutto il corso della sua vita, virtù degne d'uno spirito migliore. WHITAKER, Ved. VI-

TAKER.
WHITBY (Daniele), pato in Rusden nel Northampton circa I' anno 1638, di venne dottore di teologia e rettore di Sant Edomonio di Salisburi, Il suo spirito, pieno d'idee singolari, lo fece precipirare in un odio funesto contro la chiesa Romara. Col medisimo calore si

sto contro la chiesa Romana. Col medesimo calore si dichiarò egli contro i Socin'ani ; ma il suo zelo si smentì, et egli fu sulla fine 'de' suoi giorni uno degli Apostoli delli Arianismo, cui so-

steare a viva voce ed in iscritto sino alla sua morte seguita nel 1726 nella sua età di 88 anni . Questo pericoloso scrittore non conosceva quasi altro che il suo gabinetto. Aveva quella semplicità di costumi, che acquistasi quasi sempre coll'allontanamento dagli affari del mondo e dal commercio della vita civile. Le sue numerose opere sono piene di erudizione e di giudiziose riflessioni . Fa d' uopo nulladimeno eccettuarne i suoi Trattati in favore degli Ariani, ed i suoi Scritti contro la chiesa Romana. Vi sono di lui: I. Un Trattato della certezza della religione Cristiana in ge-nerale, è della Risurrezione di GESU'-CRISTO in particolare , 1671 in 89. II. Discorso su la verità e la certezza della Fede Cristiana. III. Parafrasi e Comentario sul Nuovo Testamento, in 2 vol. in 1. IV. Difcorfo della necessità e dell' utilità della Rivelazione Cristiana, in inglese . V. Examen variantium lectionum. loannis Millii in Novum Te-Stamentum , Londra 1710 in f. VI. Differentio de SS. Scripturarum interpretatione fecundum Patrum Comentarios, Londra 1714 in 80. E' verisimile, the l'autore si fosse proposto di mettere in ridicolo i Padri della Chiesa, poichè egli

ha ammassato in questo libro tutto ciò , che le loro Opere presentano di più singolare e di più debole. VII. Sermoni , ne' quali provaft , che la ragione deve effer noftra guida nella scelta d'una Religione , & the , come articolo di Fede, nulla deve ammetterji, che ripugni ai tomuni prinripi della Rugione, in 8º: discorsi, i di cui raziocini sono stati copiati da molti increduli moderni. VIII. Ultin.i Pensieri di Whitby , the contengono varie correzioni di diversi luogbi de' suoi Comentari sul Nuovo Testamento, con cinque Discorsi. Ivi quest' empio autore ritrattasi di tutto ciò, che aveva derto di sensato nelle sue prime opere in favore del mistero della SS. Trinità .

WHITELOKE (Bulstrodio), nato in Londra nel
1605, morto nel 1676, si
segnalò nel parlamento d'Inphiletra, in custode cilla
biblioreca e delle medaglie
del re nel 1649, ambasciatore in Isvezia nel 1633, e
presidente del consiglio di
stato nel 1659. Vi sono di
lui: I. Varie Arhaghe. II.
Diverse Memorie su gli affiari d'Inghiletra. III. Molti
altri Scritti, che oggidi non
si leestono più.

WHITGIST (Giovanni),
nato in Grimsby nella pro-

vincia di Lincoln nel 1530. era Protestante e Protestante fanatico, il quale non serbò alsuna misura nè nelle sue lezioni, nè nelle sue tesi. Il suo zelo gli aprì la strada della fortuna : egli fu successivamente principale del collegio di Pembrock e di quello della Trinità, professore regio di teologia, prebendario di Ely, decano di Lincoln, poi vescovo di Worcester, e finalmente arcivescovo di Cantorberi nel 1583 . Sostenne con calore i dritti del clero contro la corte d' Inghilterra . Questo prelato, nemico ardente de' Puritani e de' Cattolici, morì nel 1604, dopo avere spinto il fanatismo sino all'eccesso. Vi sono di lui : I. Una lunga Lettera a Beza . II. Vari altri Scritti, ne'quali tratta il papa da Anticristo, e la chiesa Romana da Prostituta . Con queste due parole si operavano allora grandi cose sopra i fanatici del partito Protestante .

WIARD, Ved. VIARD. WIBALDO ovvero WIBOL-DO , vescovo di Cambrai, morto nel 966, col disegno di guarire il suo clero dalla passione del giuoco de' dadi, inventò un giuoco composto di 56 virtù, tutte relative alla carità. Questo giuoco trovasi nel Baudry colle note di

Colvenerio . WICELIO (Giorgio), appellato il Maggiore ovvero Seniore, per distinguerlo da suo figlio, nacque in Fulda nel 1501, e si fece religioso molto giovine; ma nell'età di 30 anni lasciò la vita monastica per abbracciare gli errori di Lutero. Rientrato nella comunione della Chiesa, fu provveduto d'una cura, e divenne consigliere degl' imperatort Ferdinando e Massimiliano . Travagliò in tutto il corso di sua vita, ma indarno, per unire i Cattolici e i Protestanti. Diede al publico : I. Via Regia , Heimstadt 1550. II. Methodus Concordia, Lipsia 1537 in 12 . III. Un grandissimo numero di altri Libri, la maggior parte in tedesco, che sono stati tradotti in latino ed impressi più volte. Wicellio morì a Magonza nel 1593. - Giorgio wicei Lio suo figlio diede parimenti alcune opere al publico, tra le quali la Storia di San Bonifacio in versi latini, Colonia 1553 in 4°.

WICHCOT, Ved.which-

COT. WICHERLEI , Ved. wv-CHERLEY .

WICKAM (Guglielmo), nacque nel villaggio di Wicham nella contea di Southampton nel 1324. Il suo talento coltivato mercè le bela

belle-lettere gli diede la facilità di parlare e di scrivere con altrettanta purezza che eleganza. Odvardo III lo prese al suo servigio e l'onorò dell' intendenza delle fabbriche e della carica di grandeuffiziale de' boschi . Egli fu che diresse la costruzione del palagio di Windsor. Qualche tempo dopo divenne primo segretario di stato, vescovo di Winchester, gran cancelliere, poi presidente del consiglio privato. Vegliò egli non meno sulla purità de'co-stumi che sull' amministrazione della giustizia. La sua severità gli fece de'nimici e il suo credito gli produsse de' gelosi . Odoardo , prevenuto contro di lui dal duca di Lancaltro, lo privò della sua gràzia. Dopo la morte di questo principe egli fu richiamato alla corte nel 1380. Nuovi intrighi l'obbligarono a ritirarsi tre anni dopo. Restituitosi alla sua diocesi e postosi al coperto dalle agitazioni, che allora tenevano in tumulto l' Inghilterra, travagliò a perfezionare i due collegi, che aveva fondati, l'uno in Oxford e l'altro in Winchester. Da lui venne fatta costruire con grandi spese una cattedrale magnifica quasi al pari di San Paolo di Londra. Fondò ricoveri per gl' indigenti e per gli orfa-

ni; in fine non si occupava che pel bene dell'umanità, quando i suoi nemici lo accusarono di delitto di stato in pieno parlamento nel 1207; ma egli si purgo da una sì odiosa imputazione . Questo illustre prelato, oppresso dagli anni ed interamente sposa sato da' suoi immensi travaeli, terminò in pace una carriera agitata per troppo lungo tempo, nel 1404. Aveva mostrato un atdente zelo contro Wiclefo, cui fece discacciare dall' università di Oxford. Si è publicata nella predetta ultima città la Vita di questo degno vescovo nel 1690 in 4".

WICLEFO ( Giovanni ), detero DI WICLIB , nacque a Wiclif nella provincia di Yorck verso l'anno 1324 : studiò nel collegio della regina in Oxford, ed ivi fece grandi progressi nello studio della filosofia e della teologia. Occupava in quest' università un piccol posto, che venne tolto ad alcuni monaci per darlo a lui, e del quale fu poi privato anch'egli per restituirlo a coloro, che n'erano stati spogliati . Wiclefo ne appello al papa, il quale decise in favore de' religiosi. Questa decisione fu l'epoca ed il motivo della rabbiosa collera . con cui Wielef si scatenò con-

Ge 4 tre

tro la corre di Roma, della quale attaccò prima il potere temporale, ed indi lo spirituale. Le vive e frequenti contese de' pontefici Romani e de' monarchi d' Inghilterra dopo Giovanni Senza Terra avevano già indisposti gli animi contro la corte di Roma. Si rammentayano con molta pena la scomunica e la deposizione del predetto principe, la sua corona deposta a' piedi del legato e da questo ministro rimessa sulla testa del re, la cessione dell'Inghilterra al papa, ed il tributo dal papa stesso imposto su questo regno. Finalmente gl' Inglesi vedevano con dispiacere i benefici della loro isola conferiti da' pontefici agli stranieri. Siccome in queste controversie il clero aveva ordinariamente preso il partito della corte di Roma, si era quindi tirato l'odio di una parte del popôlo, il quale in oltre riguardava con invidia le ricchezze degli ecclesiastici . Wicleso adunque trovò delle disposizioni favorevoli negli animi; ma i vescovi lo dinunziarono a Roma. L'arcivescovo di Cantorberi lo citò ad un concilio, che tenne in Londra nel 1377: l'eresiarca vi si presentò accompagnato dal duca di Lancastro, che allora aveva la più gran parte nel governo del regno: ivi. egli si difese e fu rimandato assoluto. Gregorio IX, avvertito della protezione, che Wiclefo aveva trovata nel Inghilterra, scrisse ai vescovi, che lo facessero arrestare. Venne citato ad un concilio tenuto in Lambeth, dove comparve, ed evitò parimenti d'essere condannato. I vescovi, intimoriti dai grandi e dal popolo, si contentarono d'imporgli silenzio. Le turbolenze, che sopravvennero in Inghilterra sotto la minorità di Riccardo 11, diedero occasione a Wiclefo di seminare i suoi errori: egli predicò e scrisse; ed 1 suoi libri, sebbene grossolani, ed oscuri, si sparsero a motivo della sola curiosità, che veniva ispirara e dal soggelto della contesa e dall' arditezza deil' autore, i di cui irriprensibili costumi davano del peso alle sue opinioni. In questi tempi appunto Urbano vi e Clemente vii si disputavano la sede di Roma: l' Europa era divisa tra questi due pontefici; il primo era riconosciuto dagl' Inglesi e l'altro da' Francesi, Urbano fece predicare nell' Inchilterra una crociata contro la Francia, ed accordò ai crociati le stesse indulgenze, ch' erano state accordate per le guerre di Terra Santa. Profitto Wiclefo' di quest' occasione per eccitare eli animi contro l'autorità del papa, e compose contro la predetta crociata un' opera piena di trasporto e di forza. # E' " cosa .vergognosa ( diss' e-"gli), che la croce di G. " Cristo, la quale è un monumento di pace , di mi-" sericordia e di carità , ser-, va di stendardo e di segna-" le a tutt' i Cristiani per ,, gl' interessi di due falsi , preti , che sono manifesta-" mente Antichristi, a fin di , conservarli nella grandez-, za mondana, opprimendo " la Cristianità, più che gli ", Ebrei non oppressero Gesù Cristo medesimo ed i " suoi Apostoli . E perchè " quest' orgoglioso prete di "Roma non vuol egli ac-" cordare a tutti gli uomini " Indulgenza plenaria, a con-, dizione che vivano in pa-,, ce ed in carità, mentre l' , accorda loro, perchè si bat-" tano e si distruggano? = Guglielmo di Courtenai arcivescovo di Cantorberi, volendo porre riparo ad un tal disordine, convocò in Londra nel 1382 un concilio, che condannò 24 proposizioni 4 alcune come assoluramente ereticali, le altre come erronee e contrarie alle decisioni della Chiesa. Ecco quelle, che furono giudicare ere-

ticali : = La sostanza del , pane e del vino rimane nel 3 Sacramento dell' Altare do-" po la consecrazione , ne , gli accidenti vi rimangono senza sostanza . Gefa Cri-" flo non. è veramente e realmente nel Sacramento -, Se un vescovo ovvero un prete è in peccato mortale egli non ordina , ne " consacra, ne battezza . -La confessione esteriore è " inutile ad un uomo ba-, stantemente contrito . -, Non trovasi nel Vangelo. , che G. Cristo abbia ordinata la Messa. - Dio deve , ubbidire al diavolo . -" Se il papa è un impostore , ed un iniquo, e per conse-, guenza membro del diavo-, le, egli non ha alcun po-, tere su i Fedeli, a meno , che forse non lo abbia ri-, cevuto dall' imperatore . -Dopo Urbano vi non si deve riconoscere alcun papa, ma si ha da vivere co-, me i Greci , ciascuno sotto le sue proprie leg-" gi . - E' contrario alla sacra Scrittura, che gli Ecclesiastici abbiano de beni temporali = . L'autore di questi errori morì poco dopo, cioè li 2 dicembro 1384 , d'un' apoplesia , in Lutterword , dove tenevasi nascosto, e lasciò un gran numero di scritti in latino ed

in inglese. La principal opera tra quelle del primo genere è quella, ch'egli appello Trialogo ovvero Dialogo. in quattro libri, in 4°, impresso colla data del 1525, ma senza nome di città nè di stampatore, e ristampato nel 1753 pure in 4°. In quest' opera, ch'è molto rara, egli fa parlare tre personaggi, la Verità , la Menzoena e la Prudenza. Essa è in certo modo un corpo di teologia, the contiene tutto il veleno della sua dottrina, la di cui sostanza consiste in ammettere una Necessità assoluta in tutte le cose, anche nelle stesse azioni di Dio. Nulladimeno Wicleso sostiene, che Dio è libero, e che avrebbe potuto fare altrimenti, se avesvoluto; ma sostiene nel tempo stesso; essere della di lui essenza il non poter volere altrimenti. A libri di questo eresiarca fureno portati in Germania, e penetrarono nella Boemia. Giovanni Huss \*adottò in parte i di lui errori, e se ne servi per muovere a sollevazione i popoli contro il clero. Allorchè si fu ottenuto l'intento di abbattere la setta degli Hussiti, non rimase annientata negli animi la dottrina di Wicleso; questa dottrina produsse quelle varie sette di Anabattisti, che desolarono l'Alemagna, quando Lutero ebbe dato il segnale della ribellione contro la Chiesa. Uno de' principali errori, de' quali allora venne tacciato Wiclefo co' suoi entusiasti, era di voler istabilire l'equaglianza e l'indipendenza tra gli nomini. Ouesta pretensione eccitò nel 1379 e 1380 una generale sollevazione di tutt'i contadini e delle persone di campagna, che secondo le leggi d'Inghilterra erano obbligati a coltivar le terre de' loro signori. Essi presero le armi in numero di più di cento mila uomini, e commmisero un'infinità di disordini, gridando da per tutto Libertà, Libertà . Si vegga la Vita di Wicleso, Norimberga 1546 in 8°, ovvero Oxford 1612.

I. WICQUEFORT (Abramo ), scrittore Olandese, piacque pel suo spirito all' elettore di Brandeburgo, che lo spedi alla corte di Francia, dove fece la sua residenza per lo spazio di 32 anni. Il cardinal Mazarini gli manifestò sulle prime una distinta considerazione; ma poi nel 1658 lo fece porre nella già Bastiglia, perchè i suoi nemici lo accusarono presso il medesimo ministro, che avesse scritte in Olanda varie storielle della corte. Il suo maggior delitto era il suo attaccamento alla casa di Conde, che non era guari amata dal porporato . Wuquefort non uscì dalla prigione, se non sorto la promessa, che uscirebbe dal regno; ma dopo tre mesi il cardinal Maz*arini* , avendo avuto bisogn**o** di lui, lo richiamò e gli accordò una pensione di mille scudi. La guerra, che si accese tra la Francia e l'Olanda, l'obbligò a ritornare nella sua patria, ove fu utile al ministero francese. Accusato indi d'una secreta corrispondenza cogl' Inglesi, fu condannato a perpetuo carcere 1675. Si sollevò dalla noja deila sua solitudine, componendo la Storia delle Provincie Unite, della quale non uscì al publico se non il primo vol. in f. nel 1719. Il suo spirito, irritato contro gli autori della sua disgrazia, e contro il principe d' Orange, che vi aveva molta parte, seminò la sua opera di tratti satirici contro questo principe e contro i di lui partigiani. Restò in prigione sino al 1679, in cui una sua figlia lo liberò, dandogli le proprie vesti, e prendendosi ella quelle del genitore. Wicquefore allora si rifugiò alla corte del duca di Zeil, che lasciò poscia nel 1671 per ritornare in Olanda, dove visse libero, ma privo de'posti, che occupava precedentemen-

te. Questi posti crano quelli di residente de'duchi di Bruntwich Luneburgo, e di segretario interprete degli Stati-Generali . Non può negarsi . che Wicquefort avesse dell'attività nell'ingegno; ma la sua condotta sovente equivoca prova, che non aveva alrrettanta prudenza nel carattere. Vi sono di lui: I. L' Ambasciatore e le sue Funzioni, di cui la miglior edizione è quella dell' Haia 1724 vol. 2 in 4°: opera interessante, ma confusa, poco metodica, mal digerita, e che dev'essere letta con discernimento. II. Traduzione francese del Viaggio di Moscovia e di Persia, scritto in tedesco da Adamo Oleario, di cuit la miglior edizione è quella di Olanda 1727 in 2 vol. in f. III. Traduzione francese della R. Irrione tedesca Viaggio di Giovanni Alberto de Mandeslo alle Indie Oriensali, la quale trovasi alla fine dell'opera precedente, di cui compone il secondo volume . IV. Quella del Viaggio di Persia e dell' Indie Orientali scritto da Tommaso Herbert, 1663 in 4°. V. Finalmente quella dell' Ambasceria di Don Garzia de Silva Figueroa in Persia, 1667 in 40. II.WICQUEFORT(Gioachino de ), cavaliere deil' Ordine di San Michele, consigliere del Langravio di Hassia, e suo residente presso gli Stati-generali delle Provincie-Unite, è conosciuto per la sua Corrispondenza con Gaspare Barleo, cioè per una raccolta delle loro Lettere reciproche, impresse in Amsterdam nel 1696 in 12.

WIDMANSTADIO, soprannome dato a Giovanni Alberti, celebre giureconsulto tedesco, Ved. ALBERTI.

WIER (Giovanni), appellato Piscinarius, nato nel 1515 a Grave sulla Mosanel ducato del Brabante, fece diversi viaggi, e s' innoltrò anche sino in Africa. Ritornato in Europa divenné medico del duca di Cleves, impiego, che esercitò con molto successo per lo spazio di 30 anni. Il suo temperamento era così robusto, che, sebbene passasse sovente tre ò quattro giorni senza mangiare nè bete, non ne rimaneva punto incomodato. Morì all' improvviso nel 1588 a Teklembourg. Le sue opere sono state impresse in Amsterdam nel 1660 in un vol. in 4°. Vi si trova il suo Trattato de Prastigiis O' Incantationibus, tradotto in francese da Giacomo Grevin, Parigi 1577 in 8°. Ivi egli pretende, che coloro, i quali venivano accusati di sortilegio, fossero persone, alle quali la malinconia avesse turbato il cervello; ma nel tempo stesso, in cui rigettava le opinioni su i sortilegi, egli adottò molti altri racconti indegni d' un filosofo.

WIGAND KAHLER, Ved.

KAHLER.

WIGGERS ( Giovanni ). dottore di Lovanio, nato a Diest nel 1571, professo la filofia in Lovanio nel collegio appellato del Giglio. Fu indi chiamato a Liegi, a fin di presedere al seminario di questa città, e per ivi insegnare la teologia. Si fece tant' onore in questo doppio impiego, che venne richiamato a Lovanio, dove fu dapprima presidente del collegio di Arras, poi secondo presidente del seminario nel collegio di Liegi fondato Lovanio. Wiggers fece fiorire la scienza e la virtù . e terminò con una santa morte una vita laboriosa nel 1692 di 68 anni . Lasciò diffusi Comentari sopra la Somma di san Tommafo, in 4 vol. in f. Gli editori hanno corrette in essi alcune opinioni false intorno la probabilità . Questi Comentari sono scritti con più solidità che leggiadria: l'autore contentasi di porre nel suo stile della chiarezza e della nettezza.

I. WIGNEROD ovvero VIGNEROD (Francesco de),

mar-

marchese di Pont-Courlai nel Poitou e governatore di Havre-de-Grace, era figlio di Renato di Wignered signore di Pont-Curlai e di Glainai, gentiluomo ordinario di camera del re di Francia, morto nel 1625, e di Francesca du Plessis sorella del cardinale di Richelieu. Il credito di questo ministro contribuì alla fortuna di Wignerod al pari del suo merito personale. Egli divenne cavaliere degli Ordini del re nel 1633 e generale delle galere di Francia nel 1635. Riportò una vittoria contro la flotta di Spagna nelle vicinanze Genova nel dì po, settembre 1638. La morte lo rapì in Parigi pel 1646 nella florida età di 37 anni . Di Maria Francesca de Guemadeuc sua sposa lascid un figlio, Armando Giovanni de Wignerod, che fu sostituito nel nome e nello stemma di Plessis Richelieu dal cardinale di Richelieu suo pro-zio. Questi morì cinque mesi pria di Luigi xtv in età di 86 anni . Fu padre di Luigi Francesco Armando du Plessis duca di Richelieu maresciallo di Francia, primo gentiluomo del re, membro dell'accademia Francese e di quella delle scienze, che attualmente viveva nel dicembre 1787, benchè nato li 13 marzo 1696. La sua decrepi-

ta età e la brillante maniera , con cui ha scorsa una lunga carriera, sembrano scusare il quadro che diamo in iscorcio della di lui vita (così dicono i compilatori del Testo francese, alludendo alla massima di non parlare de' viventi. Probabilmente dopo l'accennata epoca, in cui essi scrivevano, questo principe sarà morto, ma non ne sappiamo il tempo ). Essendo aiutante di campo del maresciallo di Villars nella guerra del 1712, si distinse di buon'ora pel suo coraggio e per le sue grazie. Spedito ambasciatore a Vienna nel 1725, esegul quest' importante commissione da nomo dotato dello spirito degli affari e delle negoziazioni . Nella guerra del 1741 si trovò in qualità di tenente generale e di ajutante di campo di Luigi xv nella battaglia di Fontenoi, nella quale urtò con forza e rispinse la colonna inglese alla testa delle truppe appellate la Casa del Re. E. gli fu, che diede il consiglio di questa manovra militare, che decise del guadagno della battaglia. Allorche fu stabilito il matrimonio del Delfino colla principessa di Sassonia nel 1746, egli fu destinato ambasciatore a Dresda, ed ivi sfoggiò molta magnincenza. Nell' anno susse-

guena

guente, essendo stato inviato a Genova come generale e plenipotenziario, contribuì alla salute di questa republica, che gli decretò una statua, la quale fu collocata nel palagio del senato. Fu innalzato al grado di maresciallo di Francia nel 1748. Essendosi riaccesa la guerra nel 1756 tra i Francesi e gl' Inglesi, conquistò in questo medesimo anno l'isola di Minorica, e forzò nel 1757 l'esercito combinato comandato dal duca di Cumberland alla capitolazione di Clostersheven presso l' Elba. Era governatore e comandante della Guienna sino dal 1755, ed era divenuto decano de' marescialli di Francia nel 1781. E' stato ammogliato tre' volte e sotto tre differenti regni. Sposò nel 1713 sotto Luigi XIV madamig. di Noailles; nel 1734 sotto Luigi xv la principessa di Guisa-Lorena, e nel 1780 sotto l' infelice Luigi xvI la contessa di Lavaulx : dal secondo de' predetti matrimoni n'è venuto il duca di Fronsac. La Bibbia latina, appellata di Richelieu, 1656 in 12, venne fatta imprimere da Armando Ciovanni de Vignerod sopraccennato . Ved. PLESSIS-RICHELIEU.

Maddalena de ), duchessa d'

Aeuillon, sorella del predetto Francesco, su prodotta alla corte da suo zio il cardinale di Richelieu. Divenne dama di acconciamento della regina Maria de' Medici, e fu maritata con Autonio de Beauvoir du Roure de Combalet , da cui non ebbe prole. In seguito, essendosi disgustato suo zio colla regina Maria de' Medici, la suddetta dama perdette nel 1630 i suoi posti ed il suo favore presso questa principessa vendicativa, la quale, per rovinare il porporato e la di lui nipote, procurò di persuadere il re, che Richelieu voleva togliergli la corona per darla al conte di Soissons, che sposerebbe madama vedova de Combalet . Ma Luier xIII nulla volle crederne, e si 'abbandonò inalle insinuazioni teramente del cardinale. Anzi al contrario fu sempre persuaso, che sua madre medesima avrebbe voluto far passare la corona sul capo di Gastone di lui fratello, facendo sposare a quest' ultimo Anna d' Au-Aria in preferenza d'esso monarca, a cui era già destinata. Il cardinale amava molto sua nipote, perchè ella aveva come lui dell' alterigia, della generosità, il gusto de' piaceri e delle arti. Avendo tentato invano di maritarla col dusa di Lorena, le comprò

prò il ducato di Aiguillon, e la fece ricevere duchessa e pari nel 1638. Dopo la morte di suo zio, ella si mise sotto la direzione di S. Vincenzo di Paola, e secondò tutte le di lui buone opere. La medesima profuse beni immensi per dotare ospedali, per riscattare schiavi mantenere missionari ne paesi lontani e nella stessa Francia. In un sol giorno impegnò per contratto cent'ottanta mila lire di fondo, perchè era stata assicurata, che dieci mila lire di rendita farebbero ritornare alla chiesa Cattolica la metà de'ministri Protestan-

ti del regno. Questa dama illustre pel suo spirito, per le sue virtà e per le sue beneficenze morì nel 1675, e lasciò per testamento il suo ducato d' Aiguillon a sua nezza Maria Teresa sorella del duca di Richelieu, che morì religiosa nel 1704 di 63 anni senza prossimi parenti. Ella sostituì a Maria Teresa sua nipote Luiei marchese di Richelieu, il di cui figlio fu dichiarato duca d' Aiguillon con decreto del parlamento nel 1721. In tal guisa questo ducato è passato nel ramo cadetto de' duchi di Richelieu

Fine del Tomo ventesimoseste

MG 2020683





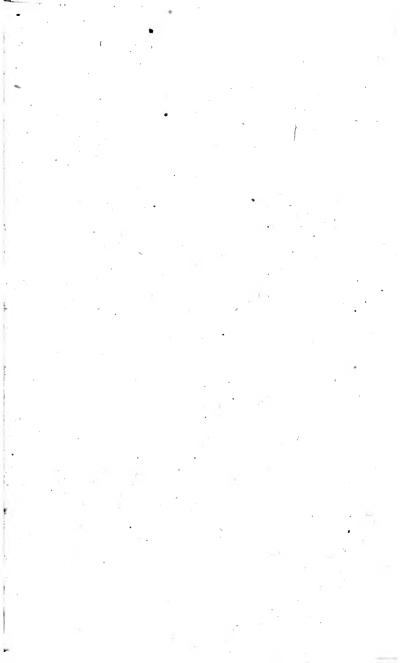

